



BIBLIOTECA LUCCHESI - PALLI

III. SALA

SCAFFALE 25
PLUTED TX

BIBLIOTECA-LVCCHESI-PALLI-

## ESCLUSO . DAL PRESTITO

III 2 IX 3 17

# STORIA ANTICA TOMO SETTIMO.



## STORIA ANTICA

CARLO ROLLIN

#### TRADUZIONE DAL FRANCESE RICORRETTA

Con Aggiunte e Note Storiche Cronologiche Geografiche e Critiche.

TOMO SETTIMO.







### IN GENOVA MDCCXCV.

NELLA STAMPERIA DI AGOSTINO OLZATI.

CON LICENZA DE SUPERIORI.





## LIBRO VIGESIMOSESTO.

DELLE

#### SCIENZE SUPERIORI.

E Cooci finalmente alle più sublimi fra le cognizioni naturali, cioè, alla Filosofia, ed alle Matematiche, che ne sono un ramo. Da queste dipendono, in oltre, molte arti e scienze, lo studio delle quali esige una grande applicazione, ed uno spirito penetrante; ma perfeziona a suo tempo le qualità naturali. Ognun vede, che materie così varie, così vaste, e di tant' importanza non possono esser qui trattate se non superficialmente : non intendo nemmeno d'abbracciarle tutte; ma ne andrò scegliendo, per cosi dire, il fiore, e mi fermerò a quelle, che crederò più proprie a soddisfare, o piuttosto a svegliare la

curiosità de' Lettori poco versati in tali materie. Darò anche qualch'idea della Storia de' grandi uomini che si souo diritto in tali Scienze; e dei progressi che fectoro le medesime nel passare dagli Antichi a' Moderni. Imperocche di queste mon si può dire come delle B:lle Lettere, mento per non dire di più, i secoli posteriori nulla hanno aggiunto alle produtioni d' Attue, e di Roma.

Tutte le scienze, delle quali qui parlerò, possono esser divise in due parti, cioè, in Filosofia, ed in Materia al presente Libro; le Matematiche al seguente, che sarà l'ultimo.



#### DELLA

#### LOSOFIA.

A Filosofia è lo studio della Natura, e della Morale fondato sopra il raziocinio. Questa scienza fu da principio detta Sapienza \*\*pis; e quel-Tali nomi parvero superbi a Pittagora, che ne inventò altri più modesti, e chiamò tale scienza, Filesofia, cioè, amore della sapienza; e quelli, che la professavano , Filosofi , cioè , amanti della sapienza.

Quasi in ogni tempo, e fra tutte le ben regolate nazioni si sono trovati nomini studiosi e di singolar ingegno, applicati a questa scienza, come i Sacerdoti nell' Egitto, i Maghi nella Persia, i Caldei in Babi-Ionia, i Bracinanni o i Gimnosofisti nelle Indie, ed i Druidi nelle Gallie. Benchè la Filosofia debba la sua origine agli accennati Sapienti, io non parlerò se non della di lei introduzione nella Grecia, dov' essa acquistò il suo splendore, e dove fu universalmente insegnata. Quivi non fu coltivata da pochi particolari , i quali, sparsi in differenti paesi, avessero di tratto iu tratto fatto qualche sforzo fortunato, e dato qualche pregevol lume, ma corto e passaggiero; la Grecia, per un privilegio singolare, alimento, e formo nel suo seno per un lungo corso di secoli una folla, o per meglio dire, un popolo di Filosofi. Molti di questi, unicamente occupati nel cercare la verità, rinunziavano alle loro ricchezze, abbandonavano la patria, in-

traprendevano lunghi e penosi viaggi, e consumavano tutta la loro vita nello studio.

Si dovrà forse dire, che quest'unione d'uomini dotti e studiosi, così costanti per un lungo tempo in un medesimo luogo, fosse effetto del puro caso, e uon già d'una Provvidenza particolare, la quale suscisò un così numeroso stuolo di Filosofi, per conservare e per perpetuare l'antica tradizione di certe verità principali, e di grau conseguenza? O quauto i precetti intorno alla morale, alle virtà, a i doveri dell' uomo furon utili per impedire la propagazione generale de vizi? Qual disordine orribile, per ragion d'esempio, si sarebbe veduto, se la Setia d' Epicuro fosse stata la sola, e la predominante! Quanta utilità arrecaron le dispute per conservare i dommi importanti della distinzione della materia e dello spirito, della immortalità dell' anima, e dell' esistenza d' un Essere Supremo! Non si può dubitare (a), che Dio non abbia loro inspiratì, sopra tutti questi articoli, principi ammirabili, in preferenza d' ogni altro popolo barbaro ed ignorante.

E' vero, che fra codesti filosofi, molti spacciarono proposizioni affatto assurde; anzi tutti, per parlare con San Paolo, , Hanno ritenuta la Roman. 1. " verità di Dio nell' ingiustizia... non 19. 6 at. , avendolo glorificato come Dio, e ,, non aveudogli rese grazie " . Niuna

scuo-

<sup>(</sup>a) Quod notum est Dei, manifestum est in illis : Deus enim illis manifestavit.

scuola ardl giammai di sostenere e fia la quale non avrebbe per così di provare l'Unità di un Dio, ben- dire, mai fine, se pretendessi di tratchè tutti i più dotti Filosofi fossero piauamente convinti di tal verità. Dio ha voluto insegnarci, col loro esempio, quale cosa è, e cosa può far l'uomo, quando è abbandonato a se stesso. Per quattro cento e più anni, tutti quegl' ingegni cosl penetranti e profondi disputarono, esaminarono, e dominatizzarono, senza mai accordarsi fra loro, e senza determinare cosa veruna, lo che accadde, perchè Dio non gli aveva destinati per servire di luce al Mondo: Non hos elegit Dominus. La Filosofia si divise tra' Greci in due Sene; l' una chiamata Jonica, fondata da Talete della Jonia ; l'altra , detta Italica , perchè stabilita da Pittagora nella parte dell'Italia che formava la Magna Grecia . L'una e l'altra in appresso si suddivisero in più rami, come vedremo ben presto.

Ecco, in poche parole, la materia della Dissertazione, che imprendo a scrivere sopra l'antica Filoso-

tarne a fondo. Mi limiterò adunque ad esporre la storia ed i sentimenti dei più distinti Filosofi, ed a riferire ció che mi sembrerà più importante, più istruttivo, e più atto ad appagare la curiosità di un Lettore, che tiguarda le loro azioni ed opinioni come una parte essenziale della Storia, ma al quale basta averne una cognizione superficiale, ed una general' idea. Mi serviranno di guida, fra gli antichi, le Opere Filosofiche di Cicerone, ed il Trattato dei Filosofi di Diogene Laerzio; e fra' moderni, il dotto Stanley Inglese, Autore d'un' Opera eccellente sopra tal materia.

Dividerò questa Dissertazione in due parti : nella prima stenderò la Storia de' Filosofi, senza troppo diffondermi sopra le loro opinioni; nella seconda farò quella della stessa Filosofia, esponendo i dogmi principali delle differenti di lei Sette.

#### PARTE PRIMA.

I N questa parlerò delle antiche Set- pendiata dei Filosofi, che vi si dite Filosofiche, e darò la Storia com- stinsero maggiormente.

#### CAPITOLO PRIMO.

#### STORIA DE FILOSOFI DELLA SETTA IONICA.

Fin alla sua divisione in molti rami .

A Setta Jonica, da Talete, che se a' tempi di Cicerone, duro per se ne riguarda come il Fondatore, più di ciuque-cent' anni . sino a Filone, e ad Autioco che vis-

#### TALETE.

Diog. Laire. Talete di Mileto, celebre città del-Per profittare delle cognizioni di An del M. la Jonia , nacque nel prim' anno deltutti i Dotti suoi contemporanei, viag-Av. 3364. C. la trentesima quinta Olimpiade . giò, secondo l'uso degli Antichi, A 2

prima in Creta, dipoi nella Fenicia, e finalmente nell' Egitto, dove dai Sacerdoti di Menfi, vernati nelle scienze sublimi, imparò la Geometria, l'Astronomia, e la Filsonfia. Un si fatto scolare non doves rimane I ungamente tale: quindi egli passò ben presto dalle lezioni alle scoperte, e da lui i suoi maestri medesimi impararono a misurare estatmonte le grandi piramidi dell' Egitto, sussistenti anche a'uostri giorna.

Amasi, Principe ed amante delle Lettere e Letterato, che regnava allora nell' Egitto, fece una grande stima di Talete, e gli diede pubblici segni dell' amor suo. Ma il Filosofo Greco, inclinato alla libertà ed all' indipendenza, non era proprio per vivere in una Corte : grande Astronomo, gran Geometra, ed eccellente Filosofo, non era buon Cortigiano. La soverchia libertà, con cui egli declamava contro la tirannia, spiacque ad Amasi, il quale, entrato in sospetti, in diffidenze, ed in timori che da Talete non furono distrutti, poco dopo lo discacció, lo che ridondò in vantaggio della Grecia : perocchè Talete tornò in Mileto, e vi portò le scienze che aveva imparate nell' Egitto .

Attesii progressi, che vi aveva fartit, fu annoverato fra i sette Savi, tatuto celebri presso i Greci. Tra essi però il solo Talete fondò ma Setta di Filosofi; ed applicatosi alla contemplatione della natura, apri una scuola, formò un corpo di dottrina, del ebbe discepoli e successori. Gli altri si resero riguardevoli per un genere di vita più regolata, e per alcuni precetti di Morale dati nelle occasioni.

Ho già parlato diffusamente così di questi Savi, come di molte circostanze della vita di Talete, del di lui soggiorno nella Cotte di Creso Re della Lidia, e della di lui amiciaia con Solone. Ho riferito il grazioso, e sensaro motteggio di quella donna, che lo vidde cadere in una fossa, mentr'ei contemplava le Stelle: » Com'è possibile, ( questa gli » disse), che possibile, questa gli » disse), che possibile spere ciò che » si faccia nel Cielo, se non vedere » ciò che si fa sotto i vostri piedi "? E la maniera ingeguosa, con cui ei si schemi dalle premure della sua madre, che lo sollecitava a prendere moglie, dicendole meutr'era gisvime: Non è ancora tempo; e quando fi d'età matura: Non è più tempo.

Per le stesse ragioni per le quali non prese moglie, ei preferi la vita dolce e tranquilla agl' unpieghi più luminosi. Desideroso di conoscere la natura, la studió nell' ozio felice che trovava in un ritiro, impenetrabile ad ogni tumulto, ma aperto a quelli, che tratti o dall' amore della verità o dal bisogno de' di lui consigli, ricorrevano ad esso. Non usciva se non di rado, e quasi soltanto per andar ad un pranzo frugale presso il suo amico Trasibulo, che per i suoi talenti divenue Re dei Milesi, in occasione d' un Trattato da questi fat to con Aliate II , Re della Lidia .

Cicerone dice, che Talete fu il pri- Ge. de nat. mo fra Greci, che scrisse sopra la nam. 13. Fisica

Gli si attribuisce la gloria d' aver April Flor. fatte molte scoperte in Astronomia, e specialmente quella che riguarda la grandezza del diametro del Sole , paragonato col circolo del di lui moto unnuo gli era assai cara. Avendola egli comunicata ad un ricco, questo gli offri in ricompensa mtto ciò che avesse chiesto; ma Talete lo pregò solamente ad ouorarue l' Autore. Ciò dimostra il carattere de' Dotti, più sensibili all' onore d' una scoperta che a' premi i più generosi : e prova ciò che diceva Tacito (a) . parlando d' Elvidio Prisco . .. Che l' , ultima cosa, della quale gli uomi-

<sup>(</sup>a) Erant quibus appetentior fame videbatur, quando etiam espientibus cupido gloriæ novissima exutur. Tacis. Hist. 1, 4, c. 6.

, ni anche i più savi si spogliano, e il desiderio della gloria ". Talete si distinse nel predire esattamente l' ecclissi del Sole e della Luna, lo che in que' tempi si riguerdava come

cosa maravigliosa.

San Clemente Alessandrino riferisce, dopo Diogene Laerzio, due belle risposte di Talete. Interrogato un giorno (a), chi era Dio, rispose : " E' quello , che non ha uè prin-" cipio , nè fine " . Interrogato un' altra volta se l'uomo poteva nascondere agli occhi di Dio le sue azioni . disse : .. Come potreste farlo , se l' , uomo non può nè anche nascon-,, dergli i suoi pensieri? " Valerio Massimo soggiugne (b), che Talete

parlava così , affinchè gli uomini , coll' idea che Dio vedesse i più segreti loro pensieri , conservassero puro il cuore, non men che le mani. Cicerone, sebbene in termini alquanto diversi, fa la stessa osservazione : ,, Talete [c] , il primo fra i set-" te Savi della Grecia, credeva cosa ., dell' ultima conseguenza, che gli " uomini fossero convinti, che la Di-" vinità era da per tutto, e vedeva , tutto : perocchè questa era la ma-" niera di rendergli più savi, e più , religiosi . "

Ei mori, nel primo anno della cin- Anni del Mondo quantesima Olimpiade, in età di no-3456. vanta due anni , mentre assisteva ai Av. C. G. 548.

#### ANASSIMANDRO.

giuochi .

Talete ebbe per successore Anassimandro, suo discepelo, e concittadiuo. Le Storie altro non riferiscono delle azioni di quest' ultimo se non ch' ei si allontanò in molte cose dal- cedette .

la dottrina del suo maestro. Si pre- Ce. de dir. teude, che predicesse agli Spartani un terribile terremoto, che rovesciò la loro patria . Anassimene gli suc-

#### ANASSAGORA.

Anassagora . uno de' più illustri Filosofi dell' Antichità, nacque in Clazomene nella Jonia, verso la settantesima Olimpiade, e fu discepolo d' Anni del Anassimene. Di nobile estrazione e Monde molto ricco, ebb' egli la generosità d' C. abbandonare il suo patrimonio ; generosità che lo rese celebre. Riguardando la direzione della famiglia e dei beni [d] come un ostacolo al gusto ch' egli aveva per la contemplazione, gli trascurò interamente ed impiegò tutto il tempo e tutta la sua attenzio-

ne allo studio, ed alle ricerche della verità ch' erano il solo suo piacere. Tornato, dopo un lungo viaggio, nella patria [e], e vedendo i snoi terreni abbandonati ed incolti , in vece d' affliggersene , esclamò : , Sarei affatto perduto, se queste , terre non fossero così andate a ma-,, le . " Socrate , usundo al suo so- Plato in lito l' ironia, fa vedere, che i Sofisti del tempo suo avevano più virià d' Anassagora ; mentre , in vece d'

abbandouare, com' egli aveva fatto,

Rollin Stor. Ant. Tom. VII. (a) Rogatus Thales quid sit Deus? Id, inquit, quod neque habet principium, nec finem. Cum autem regasser alius, an Deum lateat homo aliquid agens: Et quomodo, inquit, qui ne cogitans qui-

(b) Mirifice Thales. Nam interrogatus an facta hominum deos fallerent; Nec eogitata, inquit. Ut non solum manus, sed etiam mentes puras habe-re vellemus; eum secretis cogitationibus nostris colleste numen adesse crederemus . Val. Max. L.

(e) Thales, qui sapientissimus inter seprem fuit, dicabat, Humines existimare oportere deos omnia eernere, deorum omnia esse plena: fere enim omnes cattiores. Ce. de leg. l. 2 n. 26.
(d) Quid aut Hometo ad delectationem animi ac

voluptatem, aut eniquam dofto defaisse unquam arbitramur? An, ni ita se res haberet, Auszagoras, aut hie ipse Democrirus, agros & patrimonia sua reliquissont, huie discendi quarendique di-vium delectationi toto s: animo dedissent ? Cie. Ture. Quart. l. g. a. t14 & t15

(e) Cum e diutina peregrin tione partiam repefirst, possessionerque d'sertas vidiser NON (S-SEM, inquit, EGO S/LVUS, NISI IST/E / E-RIISSENT, Vul. Max. I. 8 c. 7. Piut. in

pag. 154.

Pericl.

il loro patrimonio , si affaticavano per arricchirsi , disingannati della follia de' tempi antichi, e persuasi che IL SAVIO DEV' ESSERE SAVIO PER SE MEDESIMO, cioè, deve impiegare ogni cura ed industria per accumulare danaro più che sia possibile.

Anassagora, per darsi tutto allo

studio, rinunziò anche agli ouori, ed alle cariche del Governo, quantunque dai maravigliosi progressi, che fece nella politica Pericle di lui allievo si rilevi che vi sarebbe riuscito assai felicemente. Ei gl'inspirò le gravi e maestose maniere, mercè le quali questo governò la Repubblica con tauta prudenza : lo istrui nella sublime e vittoriosa eloquenza, che lo rese così potente e gl' insegnò a temere senza superstizione gli Dei; in somma, Pericle si regolo sempre, come attesta egli stesso, secondo i Hid. p. 161, di lui precetti . Ho riferita altrove l' ingratitudiue di Pericle verso il suo

maestro: Anassagora, vedendosi mancare le cose più necessarie , risolvè di morire di fame . Pericle , avvertito, vi accorse, e lo sollecitò vivamente a rinunziare ad una così funesta risoluzione : .. Quando si vuole ., che una lampada non si smorzi .. ( rispose il Filosofo ) , bisogua aver ,, cura di mettervi l'olio che la nu-, trisca, e la mantenga accesa ". Dedito allo studio de segreti del-

la natura di cui era appassionato, e lontano dal maneggio delle ricchezze e de' pubblici affari , fu interrogato un giorno, se pensava mai alla sua patria : ,, Sì [ disse , alzando le ma-,, ni al Cielo ] ho un pensiero incre-" dibile della mia patria " . Un' altra volta gli fu domandato per qual fine era nato: ,, Per contemplar il " Sole , la Luna, ed il Cielo ( egli rispose). Or è questo forse il destino dell' uomo ?

D'egen. Ando in Azene, in erà di venti an-Laurt. ni, circa il principio della sertante-

sima quinta Olimpiade, quasi nel tem- An. del M. po della spedizione di Serse contro Av. C. C. la Grecia. Dicono alcuni, che v' introducesse la scuola della Filosofia, già fondata nella Jonia da Talete : e che la insegnasse per treut' auui.

Si raccontano diversamente le circostanze, ed il fiue del processo formato in Atene contro di lui per motivi d' empierà. Sembra verisimile, che Pericle non trovasse altro mezzo di salvarlo che quello di farlo uscire d' Aiene . Il motivo . o forse il pretesto dell' accusa fu che parlando egli della natura del Sole, lo defini una massa di materia infiammata , come se avesse avvilito questo pianeta, e lo avesse rimosso dal numero degli Dei . Si può difficilmente concepire come in una città dotta al pari d'Atene , un Filosofo non sapesse spiegare con ragioni fisiche le proprietà degli astri senza esporsi al pericolo di perder la vita. Ma a farlo reo concorsero le cabale dei nemici di Pericle, i quali, per rovinarlo, tentarono di farlo credere sospetto della stessa empietà, attesa la di lui stretta amicizia con Anassagora.

Egli pertanto fo condannato a morte in sua assenza; e quando ei n' ebbe la notizia, senza commuoversi, disse : " E' gran tempo, da che la natura ha prouunziato coutro i miei " Giudici, e contro di me il decre-, to di morte". Condusse il resto della sua vita in Lampsaco, dove , nell' ultima infermità , interrogato da' suoi amici, se voleva dopo morte essere condotto in Clazomene sua patria, rispose : ,, Non importa (a) ; , la strada dell' inferno (b) è lunga 22 egualmente da qualunque luogo l' " uomo si parta. I più riguardevoli della città andarono a visitarlo per riceverne gli ultimi ordini, e per sapere ciò che da loro desiderasse dopo la sua morie. Rispose, che desiderava unicamente che il giorno anni-

(a) Nihil necesse est, inquit : undique enim ad inferos tantumdem viæ est. Cie. s. Tuse. n. 104.
(6) Con questa voce gli Antichi intendevano di spiegare quel lungo, in cui le anime di tutti doveyano andare dopo la morte.

niversario della sua morte fosse va- dice, che morisse in età di sessanta ciuso : ed un tal costume continuava onori , e fin eretto un altare . bu a' tempi di Diogene Laerzio . Si

canza per gli scolari . Fu compiac- due anni; e gli furono fatti grandi

#### ARCHELAO.

Archelao, d' Aiene secondo alcuni , o di Mileto secondo altri , fu discepolo e successore d' Anassagora, di cui cangiò alquanto la dostrina. Si pretende ancora che introducesse la Filoscha Jouica in Atene, Egli, ad

esempio de' suoi antecessori, profes-sò la fisica: ma trattò della Morale più di qualunque altro; e fece anche in questa un allievo, che la onorò molio, e la studió principalmente.

#### SOCRATE.

Onesto discepolo d' Archelao, è il Socrate famoso, stato scolare anche d' Anassagora . Nacque nell' anno quarto della settantesima-sestima An. del M. Olimpiade; e morì nel primo della 3534novantesima-quinta, in età di settant'

Anni del anni. Mondo.

Cicerone in più luoghi osserva, che 9604 Socrate , riflettendo , che tutte le spe-Academ Quant. La colazioni sopra le cose naturali erano num, 15.

vane e di ninna utilità, e non rendevano l'uomo più virtuoso, si applicò unicamente ad esaminare i costumi. Fu il primo (scrive Cicerone) (a) , che fece scendere la Filosofia dal Cielo, ch' era il luogo in cui aveva ella fin allora contemplato il corso degli astri : che la stabilì nelle città : che la introdusse nelle case particolari; e che se ne servì per esaminare i costumi , i doveri della vita , le virtà , ed i vizi. Con giustizia adunque Socrate si riguarda come il Fondatore del-

la Filosofia Morale tra i Greci.

Non si può però dire, ch' ei non avesse studiate a fondo le altre parti della Filosofia, le quali possedeva tutte perfettamente. Ma giudicandole poco utili al ben vivere, ne fece poco uso; e dandosi fede a Senofonte, Epist. ad non parlò mai nelle sue dispute ne Eschin. d' Astronomia, o di Geometria, nè di certe altre scienze sublimi che fin al suo tempo tenevano occupati i Filosofi; nel che sembra ch' ei sia contrario a Platone, e che lo accusi di porre frequentemente in bocca di Socrate tali materie .

Nulla dirò delle circostanze della di lui vita, della di lui morte, e de' di lui sentimenti avendone trattato diffusamente altrove. Devo solamen. Tom. 11. te parlare de' di lui discepoli , i qua- della Stor. li, sebbene si recassero ad onore di riconoscerlo per loro Capo, si divisero nondimeno in diversi sentimenti.

#### SENOFONTE.

Senofonte fu certamente uno de' più illustri scolari di Socrate, ma non fu autore di veruna Setta; quindi ne parlo separatamente dagli altri . Eta gran filosofo, ed anche gran guerriero; si sa qual parte egli ebbe nella famosa ritirata de' dieci mila, che altrove ho

riferita diffusamente.

La di lui affezione al giovine Ciro. aperto nemico degli Ateniesi, fu cagione del loro odio, e del di lui esilio. Tornato dalla spedizione con- Dies, Laut. tro i Persiani, ei si pose a servire sotto Agesilao Re di Sparta, che co-

introduzit, & coegit de vita & moribus, robusque

(a) Socrates primus Philosophiam devocavit e bonis & malis quærere . Cis. Tusc. Quant. 13. 3. Comio, & in Urbibus collocavit, & in domos eriam num. 10.

mandava allora nell' Asia, e che sapendo distinguere il merito, ne fece sempre una stima particolare. Richiamato dagli Efori in soccorso della sua patria, vi condusse auche il Generale Atentese; e dopo varj accidenti, si ritirò, coi suoi due figli, in Corinto, dove passò il rimaneute della sua vita. Accesa la guerra tra i Tebani e gli Spartani, avendo gli Ateniesi risoluto di soccorrere questi ultimi, egli spedi i due suoi figli in Asene. Griflo si distinse nella battaglia di Mantinea : e si pretende che fosse quello, che ferì Epaminonda: ma uon sopravvisse molto ad un' azione cosl gloriosa, perchè fu ucciso egli stesso. Il padre u' ebbe la notizia mentre offriva un sagrifizio; e da principio si strappò dal capo la cotona: ma avendo udito dal corriere. che il figlio era morto gloriosamente colle armi in mano, se la rimise subito, e prosegul il sagrifizio senza versare una lagrima, dicendo freddamente: lo sapeva, che il mio figlio era nato per dover morire. Chiamerò io quest' azione effetto d' una costanza eroica, oppur durezza d'un cuore Spartago ?

Senofonte most più che nonagenario nel primo anno della centesima-quin-An. del M. ta Olimpiade.

Av. G. Fu egli il primo, che scrisse e pub-

blicò i Discorsi di Socrate, ma quali erauo usciti dalla di lui bocca, non già come fece Platone, che vi aggi-

unse molto del suo.

Si dice, che fra questi due Filo. Aul. Gell.

1. 14. 6. 3.

sofi passasse una segreta gelosia, poco degua del loro nome e professione: e se ne adducouo alcune prove. Ne Platone ne Senofonte, nelle loro Opere, non parlano mai l' uno dell' altro (a) , benche facciano sevente menzione degli scolari di Socrate. In oltre, la Ciropedia di Senofonte è un libro, in cui, narraudosi la storia di Ciro e lodandosene l' educazione. si dà il modello e l'idea di un Principe e d'un governo perfetto. Or si crede che Schofonte la scrivesse per contrapporla a' libri della Repubblica di Platone; e che Platone, per iscreditarla, in un' Opera che scrisse poco dopo , trattasse Ciro come un Priu- De leg. L 3. cipe, per verità pieno di valore, e d' amore per la patria, ma (b) assai male educato. Aulo Gellio però non può persuadersi, che due così gran l'ilofofi fossero stati capaci d'una così vil gelosia, [ sebbene troppo ordinaria fra Letterati ]; e l'attribuisce piuttosto a' loro partigiani ed ammiratori . In fatti , gli scolari , guidati sovente da uno zelo parziale per la fanta dei loro maestri, ne sono anche più gelosi e ne sostengono gl'

### CAPITOLO II.

#### DIVISIONE DELLA FILOSOFIA JONICA

· · In differenti Sette .

F In a' tempi di Socrate non si erano vedute Serte di Filosofi, benche le loro opinioni non fossero sempre le stesse; ma dopo di lui, ne insorsero molte, alcune delle quali ebbe-

ro più voga e durata, ed altre meno. Incomincerò dalle ultime, cioè, dalla Cirenaica, dalla Megarica, dall Eliaca, e dall' Eretrica, così dette da' luoghi ne' quali esse fiorirono.

interessi con soverchia vivacità.

(a) Vossio he osservato, che Senofonte ha una pag. 272. sela rolta pat. 10 di Platone, Mimoratil, lib. 3. (b) Hailing H byte, se legitar et neparan.

#### ARTICOLO PRIMO.

Della Setta Cirenaica .

#### ARISTIPPO.

A Ristippo, Capo della Setta Cirenaica, nacque in Cirene nella Libia. La fama di Socrate lo indusse ad abbandonare la patria, ed a passare in Atene, per udirue le lezioni. Divenne uno dei di lui principali discepoli, ma condusse una vita molto contraria a' precetti di quella eccellente scuola; e ritornato nella sua patria, si pose ad insegnare a' suoi discepoli una dottrina affatto diversa, la quale si riduceva principalmente a sostenere, che la suprema felicità dell' uomo consisteva nella voluttà e ne' piaceri . La di lui maniera di vivere non ne smenti i sentimenti; ei popeya in opra il suo brillante ingeguo, per deridere con arguzie e facezie i giusti rimproveri, che gli si facevano riguardo ai suoi eccessi. Dato in preda ad ogni piacere, e soprattutto alle donne, se taluno lo motteggiava (a) e gli parlava dell' amicizia, ch' egli aveva colla cortigiana Laide, soleva rispondere: E' vero che le sono amico; ma 10 possedo Laide , non Laide possede me . Quando gli si rinfacciava la troppo lauta maniera di vivere, diceva : Se i banchessi meritassero biasimo, non se ne farebbero di tanto solenni in tutte le Feste degli Dei .

Sapeudo che la Corte del tiramo Diomisio era il centro di tutti i piaceri , e che i Dotti vi trovavano denaro e mense tontuose, passò in Siracusa, dove, atteto il suo spirito docile, accorto ed insimante, le sue adulazioni, la sua pazienza nel, sofirre gli echerni, ed il cattivo umore del Principe, acquisio un gran credito. Avendogli ca

Dionisio un giorno domandato perchè si vedevano continuamente Filosofi nelle Corti del Principi, e non si vedevano mai Principi nelle case dei Filosofi, diste: Perchè i Filosofi conoscon i loro bisegni, ed i Principi non conoscono quelli dei Filosofi.

Se ad Arisippo basteste cibarsi di legumi (diceva contro di lui Diogene il Cinico), ei non si abbasserebte a corteggiare i Principi, Rispondeva Aristippo: Se quello, che mi condanna, sapesse corteggiare i Principi, non si contanterebte de' lesumi.

Si pranderet olus patienter, Regibus uti Nolles Aristippus: Si seiet Regibus uti Fastidiret olus qui me notat Horat, Epist, 17. lib. 1.

Hor. ep. 17.

L' uno d'essi procurava di vivere allegramente, e l' altro di farsi ammirare dal popolo.

Scurror ego ipse mihi, populo tu.

Chi de' due si regolò meglio ? Orazio preferiva Aistippo a Diogene, facendo in più luoghi l'elogio del primo. Questo gli si somigliava troppo, e perciò ei lo lodava: conturtociò non osava seguir apertamente i principi d' Aristippo; ma vi ricadeva per inclinazione segreta,

Nunc in Aristippi furtim pracepta relabor, Lb. 1.

E' cosl grande, e nello stesso tempo cosl vile l'amore dei piaceri, che quelli, che vi sono invescati, sebbene cerchino d'occultarlo, non vi riescono perfettamente.

Arissippo fu il primo, fra' discepoli di Socrate, che voll' esser pa-

(a) Ne Aristippus quidem ille Socraticus erubuit, inquit , Laida , quai : e objectum habere cum Laida : Haben , ibb 9. ad Fam.

inquit, Laids, non habees a Laide, Cic. Ep. 16; ib. 9. ad Fam.

gato dagli Scolari; cosa che al suo maestro dispiacque molto. Avendo egli chieste cinquanta dramme( venticinque lire) per istruire un fanciul-lo: Come, cinquanta dramme( esclamo il padre ) Non ispenderei più per comprare uno schiavo ... Dici bene, jo te l'accodo ( rispose Aristippo );

comprato pure, e così ne avrai due i Aristippo mori, tornando da Siracusa in Cirene. Aveva una figlia, chiamata Areta, ch' ei procurò d' allevare ne' suoi principi; ed ella vi riusci così bene, che gl' insegnò al suo figlio Aristippo, soprannominato Metrodidatto.

#### TEODORO.

Laure.

Teodoro, discepolo d' Aristippo, oltre agli altri principi de Cirenaici, insegno pubblicamente, che mon vi erano Dei; e perció fu esiliato da Cirena. Si riliggió in Atene, dove sarebbe sato condannato dall' Areopago, se Demetrio Falereo non lo avesse salvato. Tolommeo, figlio di Lago, lo ricevé; e lo invió dipio Ambasciatore a Lisimaco; ma questo Filosofo gli parló con tanto ardire, che uno de Ministri del Principe gli disse: lo credo, o Todoro, che us é immagini, che non ci sieno Be, come credi che non ci sieno Be.

Si pretende, che fosse stato condannato a morte, ed obbligato a bevere il veleno.

Da ciò si rileva, che in ogui tempo l' empia dottrina dell' Ateismo, oppotta all' universale ed immemorabile credenza degli uomini, era i tanto scandalo ed abbonissata da turti i popoli, che chi la sosteneva, ra giudicato degno di morte. Nacque essa da Autori immersi suella crapula, nel libertinaggio en elle sensualità, i quali si proponevano per ultimo fine la voluttà.

#### ARTICOLO II.

Della Sesta Megarese .

Uesta Setta fu stabilita da Euclide di Megara, città dell' Acaia vicina all' istimo di Corinto . Studiava egli sotto Socrate in Atene nel tempo del famoso Decreto , che cagiono in parte la guerra del Peloponneso, e che proibiva, sotto pena di morte, a' popoli di Megara d' entrare in Atene. Un così grande e vicino pericolo non bastò ad inticpidire in lui il desiderio d'abilitarsi nella sapicuza. Euclide, travestito da donna , entrava la sera nella città : si fermava la notte presso Socrate; e ne usciva prima dell' alba , facendo così ogni giorno quasi dieci leghe (amplius viginii millia ) nell' andare , e nel tornare. Or abbiam noi altri esempi d' un amore tanto fervido, e tanto costante per lo studio?

Poco egli si scostò dalle opinioni del suo maestro. Dopo la morte di Socrate, Platone, e gli altri Filosofi, che ue temevano le conseguenze, si rifugiarono in Megara, dov' Euclide gli accolse cortesemente nella sua casa. Un giorno, il di lui fratello, o per isdegno o per qualche disgusto particolare, gli disse: ,, Pos-" sa io morire, se non mi vendico , di voi ; ed Euclide gli rispose : Possa perire io, se colla mia dolcez-" za non vi riduco a correggervi di , tali violenti trasporti, ed a ren-, dervi mio amico quanto lo siete stato per l' addietro ".

Euclide Matematico, era anch' egli di Megara, ma fiori novant' auni dopo di questo, sotto il primo dei Tolommei.

Λd

Ad Euclide, di cui qui si parla, sero nelle dispute di Dialettica il catsuccede Eubulide, di lui discepolo, tivo gusto d' un raziocinar sottile, ed a questo succede Diodoro . Vedre- e fondato unicamente sopra i sofismi . mo, che questi tre Filosofi introdus-

#### ARTICOLO I 1 I.

Delle Sette Eliaca , ed Eretrica .

Nisco insieme e riferisco in poche parole quanto riguarda queste due Sette, che nulla abbracciano d' im-

portante . La Setta El'aca fu fondata da Fedone , uno de' discepoli i più cari a

Socrate; costui era d'Elea nel Peloponneso .

L' Eretrica fu così chiamata da Eretria, città della Eubea, patria di Menedemo . Fondatore d' essa .

#### ARTICOLO

Delle tre Sette Accademiche

Ra tutte le Sette nate dalla scuola di Socrate , la più celebre fu l' Accademica, così detta dal luogo, in cui se ne facevano le adunanze, ch' era la casa d' un antico eroe Ateuiese, chiamato Accademo, posta in uno de' borghi della città, ed in cui Platone insegnava. Abbiamo veduto nella storia di Cimone, che questo Generale Ateniese, amante non meno delle scienze e dei Dotti che della Carneade lo stabilimento della Nuoguerra , ornò l' Accademia di foutane, e di viali d' alberi per comodo

de' Filosofi, che la frequentavano.

D' allora in poi , tutte le adunanze dei Letterati sono state chiamate Accademie .

Si parla di tre Accademie , ovvero di tre Sette Accademiche. Platone fu il Capo della Antica, o della prima. Artesilao, uno de' di lui successori ne cangiò alquanto la Filosofia, e fondò l' Accademia , chiamata Media, o la seconda. Si attribuisce a va . o terza Accademia . Vedremo ben presto la differenza, che passava tra esse .

Dell' Accademia Antied .

Questa fiori successivamente sotto lemone, e sotto Crantore. Platoue, Pseusippo, Senocrate, Po-

#### PLATONE.

Platone nacque nel primo anno ghe, e quadrate spalle; nome, che dell' ottantesima ottava Olimpiade . gli resto costantemente in appresso . G. Fu primieramente chiamato Aristocle Essendo egli auche in fasce, mentre dal nome del sno avo; ma dipoi il dormiva un giorno sotto un mirro, di lui maestro gli diede quello di si dice che uno sciame d'api gli si

Platone, a motivo delle di lui lar- posasse sopra le labbra, lo che fu

riguardato come un augurio della di lui futura eloquenza, e dolcezza di stile. Checche fosse stato di tal pronostico, il fatto si verificò : quindi gli fu dato il soprannome d' Apis Arrica , Ape Ateniese.

Studio esso, sotto i più dotti Maestri, la Gramatica, la Musica, e la Pittura; ed essendosi anche applicato alla Poesia, fece qualche Tragedia, che bruciò nell' età sua di venti anni, dopo aver udito Socrate. Si attaccò costautemente a questo Filosofo; e siccome aveva tutta la dispostone alla virtù , così profittò in maniera delle di lui lezioni , che nell' età di venti-cinque anni, diede saggi d' un' estraordinaria sapienza.

Anni del Monda

Atene in quei tempi era in uno stato assai miserabile. Lisandro, Ge-Av. G. C. nerale degli Spartaui, vi aveva stabiliti i trenta Tirauni, i quali, conoscendo appieno il merito di Platone, procurarono di tirarlo al loro partito, e d'impegnarlo a prender parte nel governo. Ei vi consenti da principio, colla speranza d' opporsi alla tirannia, o almeno di moderarla: ma si accorse ben presto, che il male per allora era irriparabile . e che interessandosi negli affari, bisognava o rendersi complice delle loro colpe, o divenir la vittima della loro passione; quindi aspettò un

An. del M. 403.

tempo più opportuno. Questo tempo giuuse ben presto. Av. G. C Discucciati i Tirauni, fu cangiata la forma del Governo; ma non per questo le cose pigliarono miglior aspetto. Lo Stato soggiacque sempre a nuove disgrazie; e Socrate stesso fu sagrificato all'odio de' suoi nemici. Platone allora si ritirò presso Euclide in Megara, d' onde passò in Cirene per perfeziouarsi nelle matematiche sotto Teodoro, il più dotto professore del suo secolo. Audato quindi nell' Egitto , conferì per lungo tempo con que' Sacerdoti , da' quali apprese una gran parte delle loro tradizioni ; si crede altresì, che i medesimi gli avessero dato qualche

lume intorno ai libri di Mosè, e dei Profeti . Non conteuto egli di ciò , si portò in quella parte d' Italia che si chiamava la Magna-Grecia per udire t tre più famosi Pittagorici di que' tempi, Filolao, Archita di Taranto, ed Eurito . Di là si trasferì nella Sicilia, per osservare le maraviglie dell' isola, e particolarmente l' eruzione del monte Etna. Questo viaggio, intrapreso unicamente per curiosità, fu il principio della libertà di Siracusa. come si è veduto nella storia de' due Dionisi Tirauni di Siracusa, ed in quella di Dione. Pensava egli ad audare auche nella Persia per conferire con que' Maghi; ma ne fu impedito dalle guerre accese allora nell' Asia .

Tornato nella patria dopo tanti viaggi, nei quali aveva acquistate infinite cognizioni, si fissò nel borgo d' Atene, e precisamente nel luogo detto l' Accademia, dove apri la sua scuola, dalla quale uscirono tauti uomini grandi.

Delle opinioni di tre Filosofi ei formò una dottrina particolare. Egli segniva Eraclito nelle cose naturali e sensibili : cioè , credeva come Eraclito che vi fosse un Mondo solo: che tutto fosse prodotto dal suo contrario; e che il moto, da lui chiamato guerra, contribuisse alla produzione degli Euti,

e la quiete alla loro dissoluzione. Seguendo Pirtagora riguardo alle verità intellettuali, cioè, alla Metafisica, insegnava esservi un solo Dio autore di tutto: essere l'anima immortale : dover gli nomini rendersi superiori alle loro passioni per unirsi con Dio: riservarsi, dopo questa vita, premj ai buoni, e gastighi ai malvagj; e trovarsi, fra Dio e gli uomiui, diversi ordini di Spiriti, minisiri dell' Ente Supremo . Da Pittagora aveva anche imparata la metempsicosi, la quale egli altero moltis-

Finalmente adottava i sentimenti di-Socrate intorno alla Morale ed alla Politica, cioè, riferiva tutto a' costu-

mi;

mi; e procurava d' indurre gli uomini ad eseguire il loro dovere, secondo lo stato in cui gli aveva posti la Provvidenza.

Migliorò altresl la Dialettica, o l' arte di ben parlare.

Tutte le Opere di Platone, ad eccezione delle dodici lettere che ci sono rimaste, sono scritte in forma di dialoghi . Scels' egli una tal maniera di scrivere come la più dilettevole, la più familiare, la più varia, e la più atta ad istruire, ed a persuadere; e con tal mezzo gli riusci di porre le verità nel miglior lume. Dà a ciascuno degl'interlocutori il carattere proprio; e (a) con una catena ingegnosa di proposizioni dipendenti necessariamente le une dalle altre li conduce a confessare o piuttosto a dire da loro stessi tutto ciò che vuole provare.

Quanto al suo stile nulla può immaginarsi di più sublime, di più nobile, o più maestoso; cosicche, al dire di Quintiliano, (b) pareva che parlasse non il linguaggio degli uomini ma quello degli Dei . Il numero e la cadenza formano un' armonia , che non cede a quella dei versi di Omero; e l' atticismo che tra' Greci in materia di stile era il più elegante il più terso, ed il più perfetto, regna in tutte le sue opere, e si fa conoscere in modo particolare .

Contuttoció nè la bellezza e l' armonia dello stile, nè l'eleganza e la scelta dell' espressioni non sono i maggiori pregi degli scritti di Platone. Si deve in essi ammirare la solidità, e la grandezza de' sentimenti . delle massime, e de' principi relativi alla condotta degli uomini, alla politica, al governo, ed alla Religione. Ne riporterò alcuni in appresso. Platone mori nel primo anno della centesima-ottava Olimpiade deci- Anni del mo terzo del regno di Filippo, in età di ottaut' un anno, nel medesimo 4v. C.G.

giorno in cui era nato .

Mundo 348.

Ebbe molti scolari, fra' quali si distinsero Pseusippo suo nipote dal lato materno, Senocrate di Calcedonia, ed il famoso Aristotele . Si pretende , che Teofrasto fosse stato del numero de' suoi uditori e che lo stesso Demostene lo avesse sempre riguardato come suo maestro; in fatti il di lui stile sembra che autorizzi tal sentimento. Dione, cognato di Dienisio tiranno, gli fece anche molto onore, mercè la virtuosa sua indole, l'amicizia inviolabile che gli conservò, il suo attacco estraordinario alla Filosofia, le rare qualità del suo spirito, e mercè le grandi ed eroiche azioni da lui fatte per procurare la libertà alla patria .

Dopo la morte di Platone , i di Cic. dead. lui scolari si divisero in due Sette : n. 17, 18. i primi continuarono ad insegnare nell' Accademia, della quale conservarono il nome; gli altri collocarono la loro scuola nel Liceo, luogo d' Atene ornato di portici e di giardini . Questi ultimi furono detti Peripatetici ; ed ebbero per loro Capo Aristotele. Le due Sette non differivano se non nel nome, e si accordavano ne' sentimenti; tutte due avevano tralasciato il costume, e la massima di Socrate, cioè, di nulla dire affermativamente, e di spiegarsi nelle dispute dubitando, e temendo d' errare. Parlerò de' Peripatetici, dopo aver brevemente esposta la storia de' Filosofi dell' Accademia .

PSEU-

<sup>(</sup>a) In Dialogis Socraticorum, maximeque Platohis adeo scitze sunt interrogationes ut cum plerisque bene respondeatur, res tandem ad id quod volunt efficere perveniat , Quint, L. s. c. t.

<sup>(</sup>b) Ur mihi, non hominis ingenio, sed quod.m Deiphico videatur Oraculo instinctus . Quent. Lb. 10. c. 1.

Last.

Ho detto, che Pseusippo era nipote di Platone. In gioventù fu egli così scostumato, che discacciato da' genitori, si ritirò presso del suo zio; Platone fingeva col nipote d' ignorare affatto i di lui disordini. Gli amici, disapprovando una così inopportuna bontà , ed insensata condotta , lo biasimavano, perchè ei trascura-va di corregger il nipote, e di trarlo da quell' abisso di vizi. Ma Platone rispondeva senza turbarsi che vi si affaticava più efficacemente di quello ch' essi credevano, ponendogli sotto gli occhi colla sua maniera di vivere la differenza infinita, che passava tra il vizio e la virtù, tra le azioni oneste e le disoneste. In fatti, gli riusci con tal metodo d' inspirare a Pseusippo un sommo rispetto per esso, ed un ardente desiderio d'imitarlo e d'applicarsi alla Filosofia, nella quale egli fece in appresso sommi progressi . Si richiede una grau destrez-

za per regolare lo spirito d' un giovine libertino, e per ridurlo al dovere; è cosa assai rara, che il fuoco dell' età ceda alle violenze, che per lo più non servono se non ad irritarne l' animo, ed a ridurlo alla disperazione.

Platone aveva posto presso di Dione il suo nipote Pseusippo, coll'idea di raddolcire, mercè il brio e le buone maniere di questo, l' umore austero di quello.

Peusispo succedè nella scuola del zio dopo la di lui morte; ma noto y inseguò per più d' ott' anui, dopo i quali, obbligato dalle sue infermità, cedè il posto a Senorate. Pseusispo segul costantemente la dottrina di Platone; ma non la innitó nel resto. Impetuoso, amante de' piace-ri, ed interessato, volle essere pagato da' suoi scolari, contro l' uso ed i principi del suo zio.

#### SENOCRATE.

to Platone, in compagnia d' Aristotele ; ma non ebbe gli stessi talenti. Senocrate aveva bisogno di sprone, ed Aristotele di freno [a]; così giudicava Platone , soggiungendo , che quando erano essi insieme , gli sembrava di vedere legati sotto un cocchio un generoso cavallo, ed un pigro asino. Lo loda però di non essersi lasciato scoraggire da questa stessa lentezza, che gli rendeva lo studio più penoso che a qualunque Plut de au altro. Plutarco si serve del di lui dit. F. 47. esempio, e di quello di Cleante per incoraggire coloro, che hanno meno penetrazione e vivacità esortandogli ad imitare que' due grau Filosofi, ed a ridersi delle burle de' compagni. Se Seuocrate, attesa la durez-

Senocrate di Calcedonia studiò sot-

za dell' ingegno, fu inferiore ad Aristotele, lo superò uondimeno nella Filosofia pratica, e nella purità de' costumi.

D' umore naturalmente malinconi - Diog. Leers, co, ed alquauto duro ed austero, era egli esortato frequentemente da Platone a sagrificare alle Grazie, col che voleva questo fargli intendere, che aveva bisogno di raddolcire il carattere. Talvolta gli rimproverava un Elian. Lia. tal difetto con maggior forza, temen- cap. p. do che la di lui austerità, è ruvidezza non avessero impedito tutto il bene ch' ei avrebbe potuto fare colle sue istruzioni, e col suo buon esempio. Senocrate, benchè sensibile a sl'fatti rimproveri, continuò ad aver sempre un sommo rispetto pel suo maestro. Alcuni indiscreti amici tentaro-

) Isocrate diceva la stessa cosa di Teopompo, e d' Eforo.

Town W Google

no

no di farlo disgustare con Platone, e gli suggerivano di difendersi con vivacità; ma ei gli obbligò a tacere, dicendo loro: " Il mio maestro mi " tratta così per mio bene ". Prese il luogo di Platone nel secondo anno

della centesima-decima Olimpiade. Diogene Laerzio dice , che Senocrate non amò nè i piaceri, nè le ricchezze, nè le lodi ; e che dimostrò in varie occasioni un nobile e generoso disinteresse . Si credeva , che la Corte di Macedonia mantenesse pensionate molte spie in tutte le Repubbliche vicine, e che corrompesse col denaro tutti quelli che vi erano spediti per trattare d'affari . Senocrate fu deputato, con alcuni altri Ateniesi , a Filippo , Principe versato nell' arte d' insinuarsi negli animi , che procurò di guadagnarsi specialmente Senocrate, di cui conosceva il merito. Non essendovi riuscito coi doni e colle offerte, si volse al disprezzo ed alle maniere oltraggiose, negando d' ammetterlo alle confereuze cogli altri Ambasciatori d' Atene, già sedotti dalle sue cortesie, da' banchetti, e dalle sue generosità. Il Filosofo, costante ne' suoi principi, ed escluso da tutto, conservò la sua tranquillità, e non intervenne ne alle udienze, ne a pranzi , coi suoi colleghi . Tornati in Atene, questi cercarono d'iscreditarlo presso il popolo col dire, ch' ei non era stato loro d'alcun ajuto nell' Ambasciata ; ed il popolo già pensava a condannarlo, quando Senocrate, forzato dalla inginstizia de' suoi accusatori , espose ciò ch' era accaduto nella Corte di Filippo , e facendo conoscere quanto importava vegliare sopra la condotta de' Deputati venduti al nemico della Repub-Ge. Tare blica, acquistò una gloria inmortale. de . Gli Ambasciatori di questo Prin- Val. Maz. cipe, andati certamente in Atene per 4. 4. 6. 3. qualche affare di cui però non si sa .

l'ogectto, ne il tempo, offrirono a Senocrate, in nome del loro Signore, cinquanta talenti, cioè, cinquanta mila scudi . Senocrate gl' invitò a pranzo; ma ad un pranzo semplice, parco senza pompa, ed affatto filosofico. Nel giorno seguente [a], i Deputati gli domandarono a chi dovevano consegnare la somma suddetta. » Come ( ei rispose loro )! Il » banchetto d' jeri nou vi ha fatto co-» noscere che non ho bisogno di de-» nari «? Soggiunse altresì, che Alessandro doveva nutrir molta gente : e che quindi ne aveva un maggior bisogno. Vedendo però, che tale risposia loro dispiaceva, accettò trenta mine ( cioè mille cinque cento lire di Francia) per non offendere il Re con un rifiuto sdegnoso, il quale sarebbe stato riguardato come un atto di superbia o di disprezzo. Lo Storico (b) termina questo racconto, dicendo: Così il Re volle comprare l'amicizia dal Filosofo, ed il Filosofo ricusò di venderla al Re. Convien dire, che per il suo disinteresse si fosse ridotto in un'estrema povertà; perocchè non poteva soddisfare ad un certo tributo, che i forastieri dovevano pagare ogn'anno alla pubblica tesoreria d' Atene. Plutarco raccon- Plut, in ta, che mentr'egli era perciò con-Flam n. dotto in prigione, l' Oratore Licur- Pag. 375. go pagò per lui, e lo liberò dalle mani degli Esattori, per lo più non troppo pietosi verso i Letterati. Alcum giorni dopo, essendosi esso incontrato col figlio del suo liberatore, gli disse : » Pago con usura al vo-» stro padre il piacere, che mi ha » fatto, perche sono cagione che tut- Dior Larre. » ti lo lodino « . Diogene Laerzio in Ainer. narra a tal proposito un fatto, che

Quast. L. g. Il di lui disinteresse fu anche es-Maste, 91, perimentato da Alessandro il Gran-

potrebb' essere forse lo stesso, bennari Regis liberalitatem videretur, Cic. (b) Ita Rex Philosophi amicitium emere voluit: Philosophus suam Regi vendere notnit. Val. Max.

(a) Com postridie rogarent eum, cui numerari juberet: Quid! Vos esterna, inquit, canula non intellemestes me pecunia non egere? Quos cum teistiores vidisser, triginta minas accepit, no asper-

chè in qualche maniera alterato. Dice . che Senocrate fu venduto dagli Ateniesi, perché non poieva pagare la tassa imposta sopra i forestieri; e che Demetrio Falereo lo compio, e lo rimise in libertà. Secondo tutte le apparenze, non è credibile, che gli Ateniesi trattassero così duramente un

Filosofo di tanto merito. Cic. orat. In Atene si stimava talmente la di Bath a 14. lui probità, che un gioruo, avendo Valir Max. egli fatta una testimonianza, mentre t. 6. c. 9. si accostava all' altare per giurare d' aver affermata la verità, i Giudici ne lo impedirono, dicendo, che la

di lui sola parola equivaleva ad un giuramento.

d.t. p. 38.

Trovaudosi in compagnia d'alcuni che mormoravano, per non essere a parte delle loro maldicenze, tacque sempre; ed interrogato perchè stava cosi in silenzio, rispose : » Perchè » spesso mi sono pentito d'aver par-» lato, e non mai d'avere tacciuto «. Plut. de en-Sarebbe desiderabile che i genito-

ri ponessero in pratica la di lui massima intorno all'educazione de'giovinetti. Ei voleva, (a) che fin dalla loro più tenera fanciullezza si ripetessero senz' affettazione in loro presenza discorsi savj e virtuosi, affinchè questi s' insiuuassero loro negli orecchi , come in luogo ancora vuoto, per cui potevaco egualmente penetrare sin al cuore le virtà , ed i vizi . Voleva , che si fatti discorsi, come guardie fedeli, garantissero i fanciulli da tutte le parole capaci d'alterare la purità de' loro costumi, finchè, con un lungo uso, i medesimi si fossero fortificati, ed aversero posti gli orecchi [b] in sicuro delle insinuazioni pestilenziali

delle cattive conversazioni. Secondo Senocrate, sono veri Fi-

losofi soltanto quelli, che fanno di Plus de vire. buon grado, e volontariamente ciò moral. pag. che dagli altri si fa per timore del- 446. le leggi, e de' gastighi.

Scriss' egli molte Opere, fra le Diog. Leare quali una sopra la maniera di ben regnare; almeno si sa, che Alessan-

dro gliela aveva chiesta.

Non perdeva tempo in visite; ma amava la solitudine del suo gabinetto, dove meditava continuamente. Poche volte si vedeva per le strade; e se talvolta vi appariva, gli giovini scostumati si ritiravano per ischivarne l' incontro .

Un giovine Ateniese, detto Pole- Pal. Mar.

mone, più vizioso degli altri ed in- 1. 6. 6. 9. teramente iscreditato per le sue molte sregolatezze che si recava a gloria. non fu così ritenuto. Costui, nell' uscire da un luogo disonesto, passò davanti la scuola di Senocrate: e vedendone la porta aperta, vi entrò, pieno di vino, profumato di quint' essenze, e con una corona sopra la testa, e si pose a sedere fra gli uditori, più per farsene beffe che per ascoltare. Tutti rimasero oltremodo sorpresi, e sdegnati; ma Seno. crate, senza sconiporsi e scuza afterarsi in volto, caugiò solamente di discorso, ed incominciò a parlare della temperanza, e della sobrietà, esaltandone i pregi, in confronto della vergogna e bruttezza de' vizi opposti a tali virtù. Il giovine libertino. che lo ascoltava con attenzione, quasi aprendo gli occhi sopra il suo stato, n'ebbe tanto rossore, che gli cadde la corona di testa [c], abbassò la fronte, si ravvolse nel suo mantello, e deponendo l'aria allegra e petulante, con cui era entrato nella scuola, diveune serio e pensieroso. In

(a) Tur henre wie Gunne Ginanfiebas majanie, mair erejer genrue, wenig Gibnunt, erinaftene auf Erker ving , to ifit tie palita kerepe... avin nab выпольский учра житирит.

(b) Chesto regone e preso delli Alleti, che cie di hererta, per mirigare la violenza de' colpa-Secondo i Antare, tal cantela è malto più necessaria a giovinetti ; perocche tutto il pericolo de-

gli Atleti, era di partire con gli orecchi lacerati; ed i fancialli corrono tischio di perdere l'innocenza, e se medesimi.

(c) . . . Facies ne quod olim Mutatus Polemon Ponas intignia morbi ,

tosciol's, cubital, focalis? purus ur ilie Dicitur ex collo furtim carpsing corones Posignam est imprinsi correptus voce Magistre, Horas, Saryr. 3. 4b. 3.

In sostanza, cangiò interamente; e regolare, che sempre condusse in avguarito delle sue passioni, e trasformato, mercè un solo discorso, in un eccellente Filosofo, riparò i passati disordini con nna vita savia, e tesima-decima-sesta Olimpiade.

venire .

Senocrate mori, in età d' ottauta- An. del M. due anni, nell' anno primo della cen-316.

#### POLEMONE, CRATE, CRANTORE,

Unisco questi tre Filosofi sotto un solo titolo, perchè si sa poco della

loro vita . Polemone occupò la cattedra di Senocrate, suo maestro, e non si

allontanò mai nè dai di lui sentimen-Athen, L 2 ti , nè dagli esempj di saviezza e di sobrietà ch' esso gli aveva dati. In età di trent' anni, epoca del celebre suo cangiamento, rinunziò affatto al vino, e bevè acqua per tutto il ri-

> manente della sua vita. Crate, che gli succedè, è poco cognito, e diverso dal Filosofo Cinico del medesimo nome, di cui par-

> lerò in appresso. Crantore fu più celebre. Era egli di Soli ( Palesoli, o Pompejopoli) nella Cilicia: ma passò in Atene, dove fu discepolo di Senocrate, insieme a Polemone; ed è riguardato come una delle colonne (a) della Setta Pla-

tonica. Ciò che ne dice Orazio, nel Horat ep. 26 fare I' elogio d' Omero, dimostra lib. 1. quanta stima si faceva di lui e della di lui Morale:

Quicquid sit pulchrom, quid eurpe, quid utile, quid non , Plenius ac melius Chrysippo & Crantore dielt .

Non si può dire però lo stesso de' di lui principi sopra la natura dell' anima, come vedremo a suo luogo . Pint. de

Scriss' egli un libro della Consola- Consol. zione, che si è perduto, e che indrizzò pag. 104. ad Ippocle, a cui una morte repentina aveva tolti i figlj. Questo libro si riguardava come aureo (b), e come degno d' essere imparato interamente a memoria; Cicerone se ne servi in un Trattato, che compose sotto il medesimo titolo. Crantore ebbe per discepolo Arcesilao, Autore dell' Accademia Media.

6. II.

Dell' Accademia Media.

Questa è così chiamata, perchè col- tone, e la Nuova istituita da Carlocata fra l' Antica stabilità da Pla- neade.

#### ARCESILAO.

Arcesilao, nato in Pitana nell' Eo-Dieg Larr. lia, si trasferi in Atene, e fu disce-Nam. apud polo de' più dotti Filosofi, annove-Evang. L.14. Teofrasto, Crantore, Diodoro, e Pirrone, da cui certamente imparò a du-

bitare di tutto. Non portò se non il nome d' Accademico , che conservò Rollin Stor. Ant. Tom. VII. per il rispetto da esso sempre avuto per Crantore, di cui si recava ad onore d'essere stato scolare.

Succede a Crate, ovvero, secon- Diog. Lacre. do altri, a Polemone nel primato della scuola Platonica, in cui introdusse varie novità. Imperocchè formò la Setta . che fu chiamata la Media . o

(a) Crantor ille, qui in nostra Academia vel in rimis fuit nobilis. Cic. Turc. Quant. 1, 3, n. 12, (b) Legimus omnes Guntoris, veteris Academici, de lufta : est enim qua magaus, verum aureo-

lue, & , ur Tuberoni Panarius pracipit , ad vesbum addiscendus libellus . Cie, Acad. Quast. lib. 4num. 135.

la seconda Accademia, per distincredere d' avere trovato, non già riguerla da quella di Platone. Era e ili cevuto, il contante suddetto. contrario a' Donimatici, cioè, ai Fi-

losofi, che affermavano, e decidevano: pareva che dubitasse di tutto: sosteneva equalmente l'affermativa, e la negativa, sospendendo sempre di pronunziare il suo giudizio; ed ebbe un gran numero di scolari . Impugnare tutte le scienze, e rigettare il testimone de' sensi e quello della ragione, è un' impresa tanto ardita nella Repubblica delle Lettere, che per riuscirvi, si richiedeva il merito d' Arcesilao , uomo naturalmente ingegnoso (a), pronto, vivace, e dotato d' una voce pieua di grazia, e

di dolcezza a cui corrispondevano le

fattezze del volto. Lucullo, che op-

pugna solidamente l' opinione degli

Accademici, dice, che ninno (b) a-

vrebbe seguiti i sentimenti d' Arce-

silao, se l'eloquenza, e la forza del dire del maestro non gli avessero sostenuti, facendo sparire l'assurdità che gli accompagnava. Della di lui liberalità si raccontano cose, che gli fanno grand' onore. Ei si compiaceva d'esser benefico (c); ma desiderava che i suoi benefizi non si sapessero. Avendo visitato un ami-

co (d) infermo (e), il quale, maucandogli le cose necessarie, si vergognava di dire il suo bisogno, ei destramente gli pose sotto il guanciale una borsa piena di danaro, volendo cosl liberarlo dal rossore, e fargli

Non si loda però la purità del di Dios Laure lui costume, anzi è egli accusato dei delitti i più vergognosi, lo che uon deve arrecar maraviglia in un Filosofo, il quale, dubitando di tueto, non sapeva in conseguenza decidere se si davano vizj e virtù, e non era in istato di conoscere alcuna regola ne' dovert della vita civile .

Non volle ingerirsi nei pubblici lien ; maneggi; pure, scelto per andare in Demetriade a trattare col Re Antigono d' un affare della sua patria . accettò la commissione; ma tornò senz' averre ottenuto l' intento .

Tormentato da' dolori della podagra, (f) affettava la pazienza, e l' insensibilità degli Storici. Niuna cosa è partita di là per venir qui , disse , dimostrando i piedi, e lo stomaco (g) a Carneade l' Epicureo, che si affliggeva per vederlo cosl addolorato. Così voleva far credere d' avere l' anima impenetrabile, e superiore al dolore; linguaggio del fasto, che non ha di realtà se non la superbia.

Fiori circa la centesima ventesima Diogra, Olimpiade, cioè, circa gli anui del Moudo 3704; e morl, delirando, per aver troppo bevuto in età di 75

Ebbe per successori, Lacida, E- Academ Quant. L. 4: vandro, ed Egesimo, che fu mae- nom. 16. stro di Carceade.

€. III.

sila . . . & copia rerum , & dicendi vis fuisset? lbid. n. 60.
(c) Ευργατώσαι πρόχειρος δο, καὶ λαθειο τὸν χάριο aruporare, Diog. Laert.

<sup>(</sup>a) Arcesilas floruit, tum acumine ingenii, tum admirabili quodam lepore dicendi, Cic. Acad. quast, 60. 4 nom. 16. (6) Quis ista, tam aperte perspicueque & per-

<sup>(</sup>d) Arcesilans, ut ejunt, amico pauperi, & pau-pertatem suam dissimulanti, ægro autem, & ne hoc guidem confitenti deesse sibi sa sumptum ad necessauss was, cum clam aucquerendum judicasset pul-

vino ejus ignorantis sacculum subjecit, ut homo inse tilicer verecundus, quod desiderabar, invenirer po-tius quam neciperet. Sonee. de Benef. l. 2. (c) Senera lo chiama Cresibio; Plurarco gli da un sitto nome . De discrim. Amic. & adulat. p. 63.

<sup>(</sup>f) Is eum arderet podegræ doleribus, visitatserque hominem Carneades Epicuri perfemiliaris & tristis exiret : Mane, queso inquit, Carneades noster. Nihil illine huc pervenit, ostendens pedes & peftus. C.c. de Finib. L. 5. n. 94.

(g) Il petto era considerato degli Antichi, co-

me la sede dell'anima o del coraggio .

#### 6. III.

#### Dell' Accademia Nuova

#### CARNEADE.

Carneade di Cirene stabili la terza, o la Nuova Accademia, che in sostanza non era molto differente della seconda; perocchè a riserva di alcune meditazioni . Carneade non fu meno d' Arcesilao vivo e zelante difensore dell' incertezza delle cose. La differenza (a) che passava fra esse, e la novità che si attribuisce a questa ultima è, che Carneade non negava, che si dessero alcune verità; ma sosteneva, che queste erano mescolate con tante oscurità, o piuttosto falsità, che gli uomini non potevano distinguere con certezza il vero dal falso. Ammetteva pertanto la probabilità, e consentiva che la verisimilirudine ci determinasse nell' operare, purchè nulla si pronunziasse assolutamente. Quindi si rileva, che conservava tutto il domma d' Arcesilao, ma che per politica, e per togliere a' suoi avversari ogni pretesto di declamare contro d' esso e di renderlo ridicolo, accordava certi gradi di verisimile, secondo i qua-li l' uomo savio doveva regolarsi nella condotta della vita civile. Conobbe che diversamente, non avrebbe nè potuto rispondere alle opposizioni le più forti, nè provare, che il suo principio non riducesse l' uomo allo stato di far nulla.

Carneade, aperto antagonista degli Stoici, si diede con tutto l' ardore a confutare le opere di Crisippo, stato poco prima la colonna del Portico; ed ebbe tanto impegno d' abbatterlo, che si preparava ad oppu-Valer. Max. guarlo con una presa d'elleboro . per L. S. c. 7. avere così lo spirito più libero, e

(a) Non sumus ii , quibus nihil verum esse videarur, sed ii qui omnabus veris falsa quedam adjunche esse dicamus, tanta similituline, u' in ils nulla tesit cetta judicandi & assen iendi nota. Ex per eccitare il fuoco dell' immaginazione .

Gli si attribuisce una massima di morale ammirabile in un Gentile . » Sapendosi in segreto, diceva Cur- Cie. de Fin. » neade, che un nemico, o qual-» che altra persona, di cui ci preme » la morte, sedesse sopra l'erba sotto » la quale si nascondesse un aspide, » sarebbe azione scellerata non av-» vertirlo, quand' anche il nostro » silenzio rimanesse impunito , e niu-» no potesse imputarcelo a delisto « .

E' però vero, che la vita morale dei l'agani era sempre smentita da qualche azione contraria; e questo severo Filosofo non si vergognava di tenere in casa una concubina .

Plutarce ci ha conservato un concetto assai bello di Carneade nel Trattato, in cui parla della differenza che passa tra l' amico, e l' adu- Pag. 5. latore. Avendo riportato l' esempio d' un uomo, che nel correre si era lasciato a bella posta vincere da Alessandro il quale se n'era doluto, soggiunge: » Nell' arte di cavalcare, i » Principi non devono temere d'es- · » sere adulati . Negli altri esercizi , » i maestri lodano in loro qualità ch » essi non hanno: quelli che lottano » con loro, cadono volontariamente w in terra; ma il cavallo rovescia » senza distinzione il ricco ed il po-» vero, il Principe ed il suddito, » e tutti gl' inesperti che vi montano ». L' Ambasciata in Roma, soste-

nuta da Carneade, è molto celebre; ed io ne ho parlato altrove . Riguardo a questo Filosofo, devo auche osservare, ch' ei, sonza tra-

quo existit & illud, mults esse prohabilia, quæ q i mquem non perciperentur, temen, qui visum hiberent quemdam ins gaem & iliustrem his supientis vita regeretur . C.c. de nat. Deor. l. t.n. 13.

scurare affatto lo studio della Fisica, si era principalmente applicato a quel-Diog. Leers, lo della Morale . Era oltremodo la-Val. Max. borioso, e così avaro del tempo, che 1. 8. 6. 7. non peusava nemmeno a tagliarsi le unghie ed i capelli. Unicamente applicato allo studio, non solamente ricusava d' andare a pranzo presso i suoi amici , ma si scordava fin di mangiare in sua casa; talchè bisognava, che la di lui serva, che n'era anche la concubina, gli mettesse i cibi nel-

le mani, e quasi nella bocca medesima. Temeva egli estremamente la niorte; pure, avendo udito che Antipatro, suo avversario e Filosofo Stoi- piade, in età d' ottanta-cinqu' anui . Ar. G. C.

co, si era avvelenato, invaso da nu impeto di coraggio contro la morte. esclamò: Date adunque anche a me... Essendo interrogato, quale cosa? Rispose, Vino melato, essendosi ben presto ravveduto, e corretto. Diogene Lacrzio deride la di lui timidità. e gli rimprovera d' aver voluto piuttosto tollerare i languori d' una lunga tise, che darsi la morte: giacchè i Gentili stimavano gloriosa una morte volontaria, quantunque i più savi fra loro pensassero diversamente. Mori finalmente nel quarto anno della centesima-sessantesima-seconda Olini- An. del M.

CLITOMACO.

A Carneade succede Clitomaco di lazione, egli indrizzò a' suoi con-Plut. de fort. Alex. lui discepolo , Cartaginese , ed in lin- cittadini dopo la distruzione di Carpag. 318. Cc l. 3. Turcul. gua Punica chiamato Asdrubale. Que- tagine, per consolargli nella schiaviste scrisse molti libri, che furono tù, in cui essi si trovavano. Quait. assai stimati; uno, intitolato Consonam. 54.

#### FILONE, ANTIOCO.

Tusent. Filone fu successore di Clitomaco, Quest. 4.2. suo maestro : ed insegnava ora la Finem. 9. losofia, ed ora la Rettorica. Cicerone frequentò la di lui scuola, e profittò delle due specie di lezioni. Udi egli ancora le istruzioni d' Antioco, scolare e successore di Filone. Antioco era d' Ascalona; e fu l' ultimo de' Filosofi Accademici, de' Plus in Cie, quali parlino le Storie. Cicerone. p. 862. quando andò in Atene, ammirò la di lui fluida, dolce e graziosa manicra di parlare; ma disapprovò i cangia-

menti da esso fatti nel metodo di Carneade. In fatti, Antioco, dopo avere sostenuti lungo tempo con vigore i dommi della nuova Accademia che rizettava ogni relazione de' sensi ed anche della ragione, ed insegnato nulla darsi di certo, aveva adottate le opinioni della vecchia Accademia, o perchè fosse stato disingannato dalla

evidenza delle cose e dalla relazione de' sensi, o perchè, come alcuni credono, la gelosia e l' invidia contro i discepoli di Clitomaco, e di Filone lo avessero indotto a cangiar sentimento.

Lucullo, quel celebre Romano co Luculli gnito non meno per la sua inclina- 519. 6 520. zione alle scienze, che per la sua esperienza nelle armi, si dichiarò della setta degli Accademici, non però della nuova Accade:nia , quantunque questa fosse molto in credito per gli scritti di Carneade spiegati da Filone, ma dell' antica la cui scuola era allora sostenuta da Antioco. Aveva egli molto desiderata l'amicizia di questo Filosofo: lo alloggiava in sua casa; e se ne serviva per opporlo a' discepoli di Filone, fra' quali Cicerone occupava il primo posto.

#### ARTICOLO V.

De' Peripatetici .

#### ARISTOTELE.

H o già accennato, che dopo la morte di Platone, i di lui discepoli si divisero in due Sette, l'una delle quali rimase nella scuola dello steso Platone, ch' era l'Accademia; e l'altra passò nel Licco, luogo delisiosi situato in un borgo d'Atene: or questa ebbe per capo, e per fondatore Aristotele.

Dieg. Laer. Aristotele, di Stagira nella Macedonia, nacque nel primo anno della
3640. quarant' anni dopo Platone; e fu figlio di Nicomaco, Medico che visse
sotto Aminta, Re della Macedonia

e padre di Filippo.

In età di diciasett' anni, andado in Atene, aul ile lezioni di Platone per vent' anni continui con tanto protito, che il mestro lo chiamava l'anima della sua scuola. Aveva egli una passione cosi grande allo studio, che per poter resistere al sonno, quand' era coricato, teneva un bacino di rame a canto al letto, al ono palla di ferro, affinche lo trepito che questa faceva cadendo, allorche era pera addornematari, lo aveste svegliato.

Dopo la morte di Platone, accaduta nel primo anno della centesima-ottava Olimpiade, e i si ritiro pressosi ma, suo condiscepolo e Tiranno d' Atama nella Misia, che loricevè con piacere, e lo ricolmò d'
onori; ed essendo Ermia stato condaunato a morte dai Re della Per-

sia, Aristotele sposò la di lui sorel-Rollin Stor. Ant. Tom. VII.

a la Pitaide, rimasta senza beni, e senz' li assistenza.

Allora Filippo lo diede per precettore ad Alessandro, suo figlio in età di quattordici o quindici anni; im- 1. 9. c. 3. piego a cui lo aveva scelto fin da quando questo era nato, e glie ne aveva dato avviso in una lettera, che fa egualmente onore al Sovrano ed al Filosofo, e che stimo riportar qui di bel nuovo . » Vi fo sapere . dic' » egli, che mi è nato un figlio; e ren-» do grazie agli Dei, non solamen-» te d' avermelo dato, ma anche d' p avermelo dato in tempo d' Aristo-» tele, sperando, che ne farete un » successore degno di Noi, ed un » Re degno della Macedonia: « Quintiliano dice chiaramente (a), che Aristotele insegnò ad Alessandro i primi elementi delle lettere; ma siccome questa opinione incontra qualche difficoltà, cosl non m' impegnerò ne a sostenerla, nè ad oppugnarla, Giunto il tempo opportuno per l' educazione del Principe, Aristotele si trasferì nella Macedonia; e già si è veduto altrove quanta stima ne facevano Filippo ed Alessandro.

Dopo in soggiorno di molti anni in quella Corte, egli ebbe la permissione di ritirarsi; e Callistene, che lo aveva accompagnato, fu destinato a seguire Alessandro nelle spedizioni militari. Aristotele (8), che ad una somma prudenza accoppiava una gran pratica del Mondo, prima di partire per Atene, avverti Calli-

B<sub>3</sub> ste-

(a) An Philippua Macedonum Rex Alexandro filios aus prima literarum elementa tradi ab Aristotele\*summo ejus æratis Philosopho voluisset, aut dile autrepisset hoc officium, ai non atudiorum initia a perfedissimo quoque tradisti, pertinere ad summam credidisset? Quant. 1. 1. c. 1. (8) Aristoreles, Collistenem Auditorem soum se Alexandrum dimittens monuit, ut cum en aut rarissime, aut quam jucundissime loqueretun; quo scilicet apud regias auras vel silento instor, vel sermone esset acceptior. Pal. Mass. t. 6. 6. 7.

Cic. 1. 3.

nim. 141.

Cap. 1.

Quint. 1. 3.

stene d'aver sempre presente la massismi di Senofane, ch' ci riguardava Aritotele, e si proposero di roviuarlo, 
come assolutamente necessaria a chi Eurimedonte, Sacerdote di Cercer, 
vieva nelle Corti, cioè: » Parlate 
soli ado in presenta del Principe, to più formidabile, quanto che il 
no parlategli in maniera, che possito silenzio vi ponga in sicuro, to 
sito silenzio vi ponga in sicuro, to 
no i vostri discorsi vi rendano grano a. Calibatene, spirito alquanto 
privido ed austero, non fece buon 
gli Dei ricevuto in Atene. Adducera 
usu di tal consiglio, il quale, in sostanta, sembrava adattarsi più al 
re d' Ermia, e l' Iscrizione scolpiFilosofo, che al Cortigiano.

Aristorele, non avendo pertanto stimato di seguire il suo allievo alla guerra da cui lo allontanava l'amore dello studio, dopo la partenza d'Alersandro, tornò ia Arene, dove fu riccevito con tutte de distrincioni dovute ad un Filosofo celebre per tatti tutoli. Senocrare teneva allora la scuo-tioni. Senocrare teneva alloria la scuo-di della conse nelli. Accademia, e de Aristore de la consenia de la consenia de la consenia de la consenia della consenia d

Non insegnò da principio se non la Filosofia; ma il credito d' Isocrate, in età allora di novant' anni, che si era interamente dato alla Rettorica con una fortuna incredibile, destò in esso l' emulazione, e lo determinò a farsene precettore. Forse a questa nobil' emulazione, permessa fra i Dotti quando si riduce ad imitare, o anche a superare gli altri, siamo debitori della Rettorica d' Aristotele; Opera la più perfetta, e la più stimata di quante ce ne abbia lasciate l' antichità sopra tal materia, qualora non si dica ch' ei la scrivesse per Alessandro .

Un merito luminoso, come quello d' Aristotele, gli eccitò contro l' invidia, che di rado risparmia gli uomini grandi. Finchè visse Alessandro, il nome di quest' illustre conquistatore tenne in freno i di lui memici; appena però ch' egli fu morto,

Aristotele, e si proposero di roviuarlo. Eurimedonte , Sacerdote di Cerere . secondò il loro odio con un zelo tanto più formidabile a quanto che il medesimo era ricoperto dal pretesto della Religione . Costui citò Aristotele innanzi a' Giudici, e lo accusò d' empietà, pretendendo, che insegnasse dommi contrari al culto degli Dei ricevuto in Atene . Adduceva in prova l' Inno composto in onore d' Ermia, e l' Iscrizione scolpita sopra la statua del medesimo Ermia nel tempio di Delfo. Quest' Iscrizione si legge ancora in Ateneo, ed in Diogene Laerzio ; e consiste in quattro versi , che hanno relazione, non già colle cose sagre, ma solamente colla perfidia del Re di Persia verso quell' infelice amico d' Aristotele : l' Inno non contiene cose peggiori. Forse Aristotele aveva offeso personalmente con qualche scherzo pungente il Sacerdote di Cerere Eurimedonte ; colpa molto più grave di quella d'avere offeso gli Dei. Checchè si fosse, ei credendo prudenza non aspettare l'esito del giudizio, uscl d' Atene, dopo l' avervi inseguato per tredici anni, e si ritirò in Calcide nella Eubea, d' onde Athen L 172 difese la sua causa in iscritto . Ate- p. 696. 6 neo riporta alcune parole di quest' 697-Apologia; ma non assicura che fosse effettivamente d' Aristotele . Ad alcuni Ælias. 1. 3. che gli domandarono il motivo per- cap. 36. chè si era allontanato da Atene, rispose, "D' averlo fatto per impe-,, dire che gli Ateniesi commettesse-, ro la seconda ingiustizia contro la " Filosofia; " con ciò faceva allusione alla morte di Socrate.

Si pretende, che morisse di dolore per non aver potuto comprendere il flusso del l' Euflog; ed alcuni crodono, che si precipitatse in quelle acque, chicendo:, M', ninkhiotta l' Euripo, giacché non y, posso capito. " Molte altre cose naturali superavano la di- lui cognizione, ed ci era troppo illumina.

Dior. Laws. to per non affliggersene . Altri assicurano più verisimilmente , che morisse di dolori colici, nel sessantesimo-terzo anno dell' età sua, due do-

3683.

po la morte d' Alessandro. Fu egli in molto onorato in Stagira sua patria, eu, Arist. già rovinata da Filippo, e rifabbricata da Alessandro attese le di lui istanze. Gli abitanti, per gratitudine di tal benefizio , stabilirono una Fessa solenne in di lui onore; ed essendo egli morto in Calcide nell' isola d' Eubea, ne trasportarono le ossa nella loro città, innalzarono sopra il di lui sepolcro un altare , diedero al luogo il nome d' Aristotele, ed in appresso vi tennero le loro assemblee. Lasciò esso un figlio detto Nicomaco, ed una figlia maritata ad un nipote di Demaraio Re di Sparta.

Ho detto altrove quale fu il destino delle di lui Opere: per quanti anni rimasero seppellite nelle tenebre; e come finalmente viddero la

pubblica luce . Lif. 10. C. I.

Quintiliano dice di non sapere se sia più ammirabile in Aristotele, o la vasta e profonda erudizione, o la prodigiosa moltitudine degli scritti, o l'amenità dello stile , o l'acutezza dell' ingegno, o la varietà delle materie da esso trattate. Si credecap. ulum. rebbe ( dice in un altro luogo ), che avesse impiegati molti secoli per apprendere tutto ciò, che riguarda non solamente i Filosofi e gli Oratori, ma anche gli animali e le piante, de' quali egli esaminò tanto bene la natura e la proprietà. Alessandro, per

secondare il zelo del suo maestro e Plin. L. S. per appagare la propria curiosità comandò, che in tutta la Grecia, ed in tutta l'Asia si facessero esatte ricerche intorno agli uccelli, ai pesci, ed agli animali di ogni specie , per Athen. 1. 9. lo che si consumarono più d' etto- Pag. 375. cento talenti , cioè , più d' otto-cento mila scudi . Sopra questa materia scrisse Aristole cinquanta volumi, ma ora non ne abbiamo più di dieci.

L' Università di Parigi pensò diversamente intorno alle Opere d' Aristotele , secondo la differenza de' tempi . Nel Concilio di Sens , convocato in Parigi nell' anno 1200, fu ordinato che fossero bruciate iutte, proibendosi a ciascuno di leggerle, di trascriverle, e di tenerle : fu dipoi moderato il rigore di tal proibizione; e finalmenie, con un decreto di due Cardinali, quivi spediti da Urbano V. nell' anno 1366, per riformare l' Università, le Opere suddette furono approvate; e questo decreto fu anche confermato, nell' anno 1452, dal Cardinale d'Etoutenville . D' allora in poi, la dottrina d' Aristotele prevalse nell' Università di Parigi finattanto che le felici scoperte dell' ultimo secolo hanno aperii gli occhi ai Dotti , e fatto loro abbracciar un sistema di Filosofia, ben differente dalle antiche opinioni scolastiche, Siccome però in altri tempi si ammirò Aristotele oltre i giusti confini , così può darsi, che oggi sia disprezzato più di quanto esso merita.

Successori d' Aristotele .

#### TEOFRASTO.

Lib. 12.

da Aristotele, prima di ritiratsi in Calcide, destinate suo successore; e ne occupò il luogo con tanto credito, ch' ebbe fin due mila uditori . Demetrio Falereo, uno de' di lui scolari ed

(a) Ut ego jam non mirer illud Theophrasto acciduse quod dicitur , cum percontaretur ex anicula

Teofrasto, dell' isola di Lesbo, fu amici di confidenza, attesa la sua elegante e delicata eloquenza, ebbe il nome di Teofrasto, che significa Parlatore Divino .

> Cicerone racconta (a) un caso molto particolare. Contrasiando egli una

quadam, quanti aliquid venderet ? & respondisset illa ; atque addidisset : Hospes , non potes minoris ; tue

volta con una donna per la compra di non so qual genere, questa gli disse , No, o Forastiero , non vi lusingate d' avetla per meno . Teofrasto fu oltremodo sorpreso e sdegnato, vedendosi riguardato come forestiero dopo essere stato per tanto tempo in Atene, ed esser persuaso di saperne parlare perfettamente la lingua . Congettura però Quintiliano che appunto la purità del linguaggio Attico da lui parlato colla maggior esattezza lo avrà fatto conoscere per forestiere ; e quindi si vede quanto era fino il gusto anche tra il minuto popolo di Atene .

Teofrasto non credeva, come non credeva Aristotele, che senza i beni di fortuna, ed i comodi della vita si potesse godere della vera felicità, riguardo al che, dice Cicerone (a), ch' ei aveva avvilita la virtù, e l' aveva spogliata della mag-

giore sua gloria , condaunandola all' impotenza di rendere da se stessa l' uomo felice. In un luogo, egli attribuisce la suprema Divinità all'In- Lib. 1. de telligenza: in un altro, al Cielo in natur. Deori generale; e dopo di ciò, agli Astri in particolare .

Morì in età d' ottanta-cinque anni , consumato dalle fatiche e dalle vigilie . Si dice , che moreudo , si la- Cie. Ture. mentasse della natura, la quale ac-num. 69, cordava una lunga vita a' cervi ed alle cornacchie che non era loro di alcun vantaggio, mentre raccorciava quella degli uomini i quali , avendola più lunga, avrebbero potuto acquistare una perfetta cognizione delle scienze; lamento vauo , ingiusto , e condannato da molti Antichi, come un irragionevol rimprovero alla volontà dell' Ge. de 119 Autore della natura : Quid enim est aliud ned, n. 5. gigantum more bellare cum Diis, nisi Natura repugnare ?

#### STRATONE.

Stratone di Lampsaco si applicò anno terzo della centesima-ventesimaco. Incominciò egli ad insegnare nell' meo Filadelfo.

molto alla Fisica, e poco alla Mo- terza Olimpiade, proseguendo per Mondo rale ; onde acquistò il nome di Fisi- diciott' anni , e fu maestro di Tolom- 3718.

#### LICONE.

Licone era della Troade; e fu precettore per quarant' anni.

#### ARISTONE, CRITOLAO.

L'ultimo di questi due fu uno de' la centesima-quarantesima Olimpia- An. del M. tre Ambasciatori spediti dagli Ate- de, e 534, di Roma. niesi in Roma, nel secondo auno del-

#### DIODORO.

Questo fu uno degli ultimi, che si distinsero nella Setta de' Filosofi Peripatetici .

AR-

lisse eum moleste, se non effugere hospitis speciem; cum atatem ageret Athenis, optimeque loqueretur. C.c. in Brut, n. 172. Quomodo & illa Arrica anus Theophrastum badictione verbi, hospitem duit; nec alio se id de-

prehendisse intertogata respondit, quam quod ni-mium Attice toquerctur. Quant. l. S. cap. r. (a) Spoliavit virtutem suo decore, imbecillamque reddidit, quod negavit in ea sola positum esse beate vivere. Gie dead, Quest, L. 1. s. 13.

#### ARTICOLO VI.

Della Setta de' Cinici .

#### ANTISTENE.

I Filosofi Cinici riconoscono l' origine e lo stabilimento da Antistene, scolare di Socrate. Questa Serta prese il nome dal luogo dote cinosargo [a] de cituati in un boro più loro impudenta confermé molto bene il uome preso dal luogo suddetto. Antistene conducera una viria

molto rigida, riducendosi tutti i di lui abiti ad un logoro manetlo: portura la barba lunga, un bastone in mano, ed una bisaccia sopra le spalle: non istimava nè le riccherze, ph la nobilità, e poneva la sovana felicità dell'uomo nella sola virrù. Interrogato a che gli era serviti la Filosofia, rispose: A poter vivere con me.

#### DIOGENE.

Laert.

Diogene, il più famoso fra gli scolari d'Antistene, era di Sinope nella Paflagonia, d'onde fu discacciato come Monetario falso; il padre, ch' era Banchiere, fu esiliato per il delitto medesimo. Diogene, andato in Atene, si presentò ad Antistene; ma questo, avendo risoluto di non accetture altri scolarl, lo ricusò, e lo rispinse col bastone. Diogene, senza offendersi di tal'accoglienza, chinò la testa, e disse: " Percuotete pure , liberamente; non bastera mai il , bastone ad allontanarmi da voi fi-, nattanto che vivrete " . Antistene , viuto dalla costanza di Diogena, lo ammise fra i suoi discepoli.

Diogene profitrò delle di lui lezioni, e ne imutò perfettamente la manicra di vivere; tratti i di lui mobili mobil

nava sempre a piedi scalzi, anche quando la terra era ricoperta di neve. Gli serviva costantemente di casa una botte, ch' ei ruotolava de un luogo in un altro. Si sa ciò che disse ad Alessandro, allorchè ando a visitarlo a Corinto; e la risposta di questo Principe : Se non fossi Alessandro , vorrei essere Diogene . In fatti , Giovenale (6) stimo l'abitante di quella botte più grande, e più felice del Conquistatore del Mondo . All'uno nulta mancava, perchè nulla ei desiderava; e l'altro non era contento d'essere padrone dell' Universo . Non s' inganno adunque Seneca nel dire, che Alessandro (c), il più orgoglioso di tutti gli uomini e che presendeva che tutto dovesse cedergli, rimase al di sotto in confronto con Diogene, avendo trovato in questo un nomo, a cui nulla ei poteva dare, e nulla togliere.

Pure, malgrado il lacero suo mantello, la botte, e la bisaccia, ei non fu umile; anzi perciò appunto era più

<sup>(</sup>a) Questa voce significa un Cane bianco, mordace, e pronto.

(b) Sensit A'exander, testa cum vidit in illa

Mignum hebitatorem, quanto felicior hie, qui Nil cuperet, quam qui totum sibi posceret orbem.

<sup>(</sup>c) Quidni vidus sit illo die, quo homo, supra mensuram humann superbin tumens, vielt aliquem, can nec dare quidquam posset, nec eripere. Sen. de Bonf. l. 5, c. 6.

Elian L. vano di quello che lo fosse stato A-Diog. Laut. lessandro per la conquista di tutta la terra, Diogene, entrato un giorno nella casa di Platone magnificamente uddobbata, pose i piedi sopra un ricco tappeto , e disse: Calpesto il fasto di Plasone: Sì (gli rispose Platone), ma con altra specie di fasto.

Aveva esso in sommo disprezzo tutio il genere umano. Nell' andare una volta nell' ora del mezzogiorno con una lanterna accesa in mano, interrogato che cosa cercasse, arrogantemente rispose : Cerco un uomo .

Avendo veduto un altro giorno uno che si faceva calzare da uno schiavo: Non sarai contento finattanto che non ti abbia pulito anche il naso ( gli disse ). A che ti servono le mani?

Incontratosi un' altra volta ne' Giudici, i quali conducevano al supplizio un ladro che avea rubata una piccola fiasca nel tesoro pubblico, disse: Questi sono ladri grandi, che ne guidano uno piccolo .

Un padre gli presentò il suo figlio. pregandolo a prenderlo per di lui discepolo, e descrivendolo per savio, di buoni costumi, ed intelligente. Diogene lo ascoltò tranquillamente, e soggiunse: Giasche il vostro figlio ha tutte queste qualità, non ha bisogno di me .

Fu accusato di parlare, e di pen-De natur. Deor. 1. 3. sar male della Divinità . Soleva dire, num. St. che la fortuna d' Arpalo, che generalmente passava per ladro e per malandrino, era un testimone contro gli Dei .

Fra l'eccellenti sue massime di Morale, ne aveva alcune molto perniciose. Riguardava il pudore come debolezza; ed insultava sfrontaramente tutti gli sentimenti di ritenutezza . e di natural verecondia. Generalmente parlando, il carattere de' Cinici era l'eccesso in tutte le parti della Morale, e la cura di rendere la virtù odiosa se fosse stato possibile colle loto stravaganze:

Insari sapiens humen ferat, aquus iniqui Horat. ep. 6. Ultra , quam satis ese , virtusem si petat ipsam . Hurat. Ep. G. l. 1, 16. 1.

Il di lui Storico gli attribuisce una gran persuasiva, e ne riporta effetti maravigliosi. Onesicrito aveva spedi. Diog. Laura. to in Atene un suo figlio, il quale, avendo udite le lezioni di Diogene. risolvè di trattenervisi. Vi ando poco dopo il di lui fratello maggiore : e lo stesso Onesicrito, avendolo udito anch' egli, divenne altresl di lui scolare: tanta era la forza dell'eloquenza di quel Filosofo. Onesicrito era uomo riguardevole, melto stimato da Alessandro, ch' egli segui nelle guerre Plut. In in cui ebbe impieghi distinti, e scris- Alex. p. 70%. se una storia che comprendeva i principi della vita di questo Principe . Focione, anche più illustre, fu discepolo di Diogene, come lo fu Stilpo-

ne di Megara. Diogene, passando nell' isola d' Egina, fu preso dai Corsari, che lo condussero in Creta, e lo esposero ad essere venduto all'incanto. Interrogato dal pubblico Ministro intorno alla sua abilità, ei rispose : So comandare agli uomini: anzi lo sollecito a gridare, Chi è che vuole comprare un padrone? Uno di Corinto, chiamato Seniade, lo comprò; e condottolo in sua casa, lo diede ai suoi figli per precestore, e lo dichiarò soprantendente della famiglia. Diogene riuscl così bene in tutto, che Seniade soleva dire . Un genio buono è entrato nella mia casa. Gli amici di Diogene vollero ricomprarlo; ma ci loro disse : Voi l'insendete male . I Leoni sono, non già gli schiavi, ma i padroni di quelli che gli nusriscono . Educò assai bene i figlj di Seniade, si fece da essi amare, e restò nella loro

casa, secondo alcuni fin alla morte. Ordino, morendo, che non gli si Cie. Ture, desse sepoltura . » Come! ( gli disse que 104 » ro ) Resterete esposto alle fiere, » ed agli uccelli ? No , rispose , » se mi collocate vicino il mio ba-» stoue, io gli discaccierò. E co-» me potrete farlo, gli replicarono p essendo privo di sentimenti ? Nul-» la adunque io sentendo, ripigliò Diogene, non deve importarmi es. » sere divorato dagli avoltoj « .

Malgrado questo suo ordine , fu egli seppellito magnificamente presso la porta, che conduceva all'Istmo; e vi s'innalzò una colonna, con al di sopra un cane di marmo Pario .

Secondo alcuni, ei morl in età di novant' anni, nello stesso giorno in cui morì Alessandro, altri però lo fanno sopravivere alcuni anni a quel Principe .

#### CRATE.

Diogen. Leers,

Crate il Cinico, uno de' principali discepoli di Diogene, era nato in Tebe da una famiglta cospicua, ed assai ricca. Avendo costui venduto il suo patrimonio per più di dugento talenti ( dugento mila scudi ), gli consegnò ad un Banchiere, ordinandogli di restituirgli a' suoi figli, qualora questi non fossero stati di grand'ingegno; ma se i medesimi avessero mostrata disposizione per divenir filosofi, di distribuirgli ai cittadini di Tebe, non avendo i Filosofi bisogno di cos' alcuna. I Cinici davano sempre in eccessi, ed in istravagauze anche riguardo alle azioni in se stesse lodevoli . Ipparchia , sorella di Metrocle O-

ratore, piaceudole le maniere libere di Crate, lo volle assolutamente per marito, malgrado le opposizioni di tutti i suoi congiunti. Crate ad istanza de' medesimi fece quanto potè per distorla da tal pensiero. Spogliatosi in di lei presenza, fece vedere la sua gobba, e tutto il corpo

contraffatto; e gettando il manto, la bisaccia, ed il bastone, le disse: Ecco tutte le mie ricchezze : la mia moglie non deve presenderne altre. Ipparchia si ostinò, lo sposò, vestì l' abito de Cinici, e divenne più sfrontata del suo marito.

La sfrontatezza era il principal carattere di questi Filosofi, i quali rimproveravano agli altri i loro diferti senza verun riguardo, anzi con disprezzo e con insulto. Quindi, secondo alcuni, fu loro dato il nome di Cinici come a quelli che mordevano, e latravano contro tutti a guisa di cani; come pure, perchè essi di nulla arrossivano, e credevano che fosse lecito di far tutto in pubblico senza

vergogna o ritegno. Crate fioriva in Tebe verso la centesima-decima-terza Olimpiade, e su- An, del M. perava tuni gli altri Cinici del suo 3676. tempo. Fu maestro di Zenone, Capo della tanto famosa Setta degli Stoici.

#### ARTICOLO VIL

Della Setta degli Stoici.

#### ZENONE.

Diog. Laurt. L. Enone , di Cittia nell' isola di Cipro, tornando dalla Fenicia dov' era andato a comprare per il suo traffico una quantità di porpora, naufragò nel Pureo. Afflino oltremodo per tal perdita, si ritirò in Atene, dove entrato nella bottega d'un librajo si diede a leggere uno de' libri di Senofonte, che gli diede gran piacere e gli alleviò il rammarico. Avendo quindi domandato al librajo

dove abitavano tal sorta di persone mentovate da Senofonte, passò per colà a caso Crate il Cinico; ed il librajo glielo additò, consigliandolo a seguirlo, com' egli fece; e divenne in quel giorno stesso di lui discepolo , benchè già fosse in età di trent' anni. La Morale de' Cinici gli piacque ; ma non potè tollerare la loro impudenza e sfrontatezza.

9672.

Dopo d'avere studiato per dieci

Monde 3692.

Lairt.

anni sotto Crate, e dieci sotto Stil- creto in cui ne facevano L'elogio copone di Megara, Senocrate, e Polemone, stabili in Atene una nuova Setta: e divenne ben presto il più celebre Filosofo della Grecia . E perchè insegnava per lo più da una loggia, i di lui seguaci furono detti Stoici, dalla parola Greca -, che

significa loggia, portico, galleria, ec. Zenone visse per novant'otto anni, senz' aver sofferta veruna infermità. Aveva insegnato senza interrompimento per quarant' otto anni, e n' erano già scorsi sessant' otto, da che si era applicato alla Filosofia sotto il Cinico Crate. Eusebio pone la di lui morte nella centesima-ventesima Olimpiade. Fu pianto da tutti ; e quando Antigono, Re della Macedo-

nia, n' ebbe la notizia, ne fu sen-

sibilmente commosso. Gli Ateniesi

gli eressero un sepolero nel borgo

di Ceramico; e con un pubblico de-

Anni der Mondo 3740.

me d'un Filosofo che sempre aveva eccitati alla virtà i snoi scolari, e condotta una vita simile a' precetti che insegnava, ordinarono, che gli fosse posta una corona d' oro, e fatti onori estraordinarj: » Affinche, di-» ce il decreto, il Mondo sappia. » che gli Ateniesi onorano, e stimano le persone di merito distinto. non solamente in vita, ma anche » dopo la loro morte « . Nulla fa tant' onore ad una nazione quanto sentimenti cosl nobili e generosi, figli d' un vero amore per le scienze e per la virtà.

Ho detto, che l'Inghilterra si distingue a tal riguardo per la stima che fa de grandi uomini, e per la gratitudine che dimostra a quelli che hanno contribuito alla gloria della

#### LEUCIPPO.

loro patria.

Leucippo è uno de' più celebri dilui patria; e gli si attribuisce l'invenzione del sistema degli atomi. Possidonio lo attribuiva ad un certo mati certi passi del sistema di De-Mosco Fenicio, il quale, secondo mocrito, sistema di cui era stato pri-Strab. L. 16. Strabone, viveva prima della guerra mo Autore Leucippo. Pog. 557. di Troja : mai più dotti fanno que-

st' onore a Leucippo. Fu biasimato Ce. de nat. sceroli di Zenone. È incerta la di Epicuro di non aver confessati i lu- nun. 72.73. mi tratti dalle di lui invenzioni; e si rimprovera d' aver egli soltanto rifor-

#### CLEANTE.

Laurt. Cleante, d' Asso nella Troade, entrato in Atene con sole quattro dramme, cioè, quaranta soldi, vi acquistò gran credito, mercè la singolar pazienza con cui sostenne le più dure, e le più penose fatiche. Consumava quasi le intere notti estraendo acqua da un pozzo in servizio d'un giardiniero, per procacciarsi con che vivere, e per potersi applicare allo studio della filosofia nelle ore del giorno. Citato innanzi all' Areopago per render conto, secondo una legge di Solone, della

testimone il giardiniero, e le sue mani indurite per la fatica, e già callose. I Giudici, attoniti, ordinarono che la pubblica Tesoreria gli somministrasse dieci mine, cioè, sei-cento lire; ma Zenone gli proibi d'accettarle attesa la stima in cui era la povertà tra i Filosofi. Cleante occupò in appresso onorevolmente la cattedra del Portico.

Era d'ingegno naturalmente grave e tardo : ma superò tal difetto coll' indefessa applicazione allo sindio. Sebbene la natura gli avesse negata maniera con cui viveva, produsse in l'eloquenza, ei volle scrivere un

Trat-

ma ambidue con tanto poca fortuna, gli uomini muti. che Cicerone [a], ottimo giudice in

Trattato di Rettorica, come fece au- questa materia, dice che i loro due che Crisippo, di cui ora si parlerà; Trattati eran atti soltanto a render

#### CRISIPPO.

Crisippo, di Soli città nella Cilicia, aveva un ingegno sottile, e proporzionato alle dispute della Dialettica, sopra la quale aveva composto tanti Trattati, che Diogene Lacrzio fa ascendergli a più di tre cento. Si pretende, che lo impegnasse a farlo l'invidia contro Epicuro, il quale aveva scritto più libri d' ogni altro Filosofo; pure Crisippo non czuaglio mai il suo antagonista . Le di lui Opere erano poco studiate, ed in conseguenza poco corrette, piene di nojose repetizioni, e spesso di contraddizioni : difetto ordinario degli Stoici, troppo sottili ed aridi nelle loro dispute così in iscritto, come a viva voce. Sembra ch'essi evitassero egualmente e l'amenità dello siile, e la rilassatezza de' costumi. Cicerone però [b] non gli biasima, perchè loro mancava un talento non necessario alla loro professione: Se (c) un Filosofo , dic' egli , è eloquente , mi piace; se non lo è, non gli attribuisco a colpa sal mancanza . Gli bastava [d] ch' essi fossero chiari, ed intelligibili ; e per tal ragione, stimava Epicuro .

Onintiliano, cita spesso con molta Iode un' Opera di Crisippo sopra l' educazione dei fanciulli.

Si und egli per qualche tempo co-Aced. L. A. gli Accademici, sostenendo secondo il loro metodo l' affermativa, e la ##m. 7.

negativa sopra una medesima cosa. Gli Stoici si lamentarono d' aver Crisippo raccolti molti così robusti argomenti in favore del sistema degli Accademici, ch' egli stesso non potè dipoi confutare; e d' aver cosl poste le armi in mano a Carneade, loro avversario.

La di lui dottrina sopra molti articoli non faceva onore alla di lui Setta, anzi la iscreditava. Credeva Plet. contregli, che gli Dei potessero perire, 1074. 1705. anzi sosteneva che sarebbero periti Laut. nell' incendio universale del mondo: permetteva i più iniqui ed abbominevoli incesti : ammetteva la comunità delle donne fra i savj; ed aveva composti molti scritti pieni di tante oscenità, che facevano orrore. Ecco il Filosolo, (e) ch' era stimato il sostegno il più fermo del Portico, cioè, della più rigida Setta del Paganesimo.

Dopo di ciò, sembrerà stravagante l'elogio, che fa Seneca, [f] di Zenone e di Crisippo, dicendo, che questi coi loro scritti erano stati utili più di quello che avessero potato esserlo i migliori Generali alla testa degli eserciti, i Politici i più esperti nel governo, ed i più savi Legislatori; e riguardandogli come l'egolatori, non già d' una sola città, ma

di tutto il genere umano. Crisippo morì nell' Olimpiade con. Anni del tesima-quarantesima-terza; e gli fu

3793+

(a) Scripsit autem Rhetoricam Cleanthes, Chrysirpus etiam, sed sie, ur, si quis obnutescere concapierii nibil aliud legere debeat. C.c. de Fint.

4 n.m. 7. (b. Videmus iiseem de rebus jejune muoselam & exilirer, ur eum quem aeutissieum ferint. Cirp-sippum, disputavisse; neque ch eam rem Philotophie non satisfecisse, quod non hibucrunt hanc rice di ex arre alienam facultatem. Cir. de Orat. 44. 1 num. 49.

(e) A Philoso ho, si afferat eloquentiem, non asperner; si non habeat, non admodum fl. gitem.

Cie. de Fin. lib. s. n se. (d) Oratio me isrius Philosophi non offendit. Nam & completitur verbis quod vult, & dicit plene quod intelligam. Cie. de Fin. Ioc. cit. (e) Fulcire putatur porticum Stoicorum. Ciete. Acad. I. 4. n. 75.

(f) Nos certe sumus, qui dicimos, & Zenonem,

& Chrysippum majora egisse, quem si duxissent exercitus, gessissent honores, leges tulissent, quas non uni Civitati, sed toto humano generi tulerunt. Senec. de Qt. Sep. c. 32.

eresto un sepolcro fra quelli de' più illustri Ateniesi, ed una statua nel Ceramico.

#### DIOGENE DI BABILONIA.

Quest' era così chiamato, perchè Seleucia, di lui patria, era poco loutana da Babilouia. Fu egli uno de' tre Filosofi spediti dagli Ateniesi in Roma; e dimostrò una gran moderazione e tranquillità di spirito in una congiuntura capace d' irritare l' uomo il più dolce, ed il più tollerante. Stava scrivendo una dissertazione conveniva forse ad un Filosofo Stoico?

sopra la collera, quando un giovine arrogante (a), e sfrontato gli sputò nel volto forse per vedere s' ei poneva in pratica le lezioni che deitava agli altri. Il Filosofo, senza turbarsi e senz' alzare la voce, disse freddamente : Non mi sdegno ; ma renso se dovrei sdegnarmi. Questo dubbio

#### ANTIPATRO.

Cicerone, come d' uno de' più dot-

Panezio, che fu senza dubbio uno

Antipatro era di Sidone; e si par-la di lui frequentemente nel quarto Era egli stato scolare di Diogene di libro delle Questioni Accademiche di Babilonia, e maestro di Possidonio.

### PANEZIO.

pag. 655.

3814-

de' più celebri Filosofi della Setta Strab. 1.14. degli Stoici, era di Rodi; ed i di lui antenati avevano comandato agli eserciti della Repubblica. La di lui nascita si può collocare circa la metà Anni del dell' Olimpiade centesima quarante-

Mondo sima-ottava .

Corrispos' egli assai bene all' ottima sua educazione; e si applicò interamente allo studio della Filosofia. L' inclinazione e forse i pregiudizi lo determinazono ad abbracciare la Setta degli Stoici, allora in D. Divin. gran credito . Ebbe per maestro Ansipatro di Tarso, e lo ascolio come un nomo, che conosceva i dritti della ragione. In oltre, schbene gli Stoici abbracciassero ciecamente le decisioni de' Fondatori del Portico, Panezio abbandonò senza scrupolo quelle che non gli parvero bene stabilite.

Per meglio secondare la sun passione per lo studio, poco sensibile ai vantaggi, che attesa la grandezza

della sua nascita, poteva sperare in Rodi, ne parti. I più dotti in sutte le scienze si radunavano allora in Atene, dove gli Stoici avevano una famosa scuola. Panezio la frequento assiduamente, e ne sostenne in appresso il credito. Gli Atenicsi, pre. Plut de murosi d' averlo con loro per sem- pago, pag. pre, gli offerirono la cittadinanza ch' 1034ei modestamente ricusò, dicendo, preel. in per quanto si legge in Proclo; L' Heised, p. uomo moderato deve contentarsi d' una 151, sola ratria . Nel che imitò Zenone , il quale, per non offendere i suoi cittadini, non volle accettare il me-

desimo onore.

La fama di Panezio si dilatò ben presio. Le scienze avevano fatti in Roma progressi considerabili: i priucipali di questa città le coltivavano a gara; e quelli, che per la loro nascita e capacità erano alla testa del Governo, si recavano ad onore di proteggerle. In tali circostanze, andò Panezio in Roma, dove era grande-

(a) Ei de ira cum musime disserenti adolescens ter. Non grédam, inquit, irascor s sed dubito raprovereus insquir. Tufit has itte leniter ac sapien. men an itabil oparreat. Sence. de Ira I. 3. c. 38a.

demente desiderato e dove accorsero ad udirne le lezioni i più nobili giovinetti, fra i quali gli Scipioni, ed i Lelii. Strins' egli con essi un' affettuosa amiciza; talchè, secondo molii Scrittori, accompagnò in varie spedizioni lo stesso Scipione, che gli diede, in un'occasione di rimarco, luminosi contrassegni della più graziosa confidenza. Sopra il solo Panezio [a] ei fissò i suoi sguardi, quando il Senato lo nomino Ambasciatore a' popoli ed ai Re dell' Oriente alleati della Repubblica; e l' amicizia di Panezio, e di Scipione riuscì vantaggiosa a' Rodiani, che impiegarono più volte felicemente il credito del loro con-

cittadino . Non si sa precisamente l' epoca della di lui morte. Cicerone dice, che Panezio sopravvisse per trent' anni alla pubblicazione del Trattato de' Doveri dell' uomo, che lo stesso Cicerone rifuse nel suo de Officiis; ma s' ignora quando il Trattato suddetto fu pubblicato. Si può supporre, ch' ei lo scrivesse nella sua gioventù : e la stima dimostratane da Cicerone, che trattò la stessa materia, è una prova del prezzo dell' Opera. di cui si dovrebbe compianger la perdita. Ne scriss' egli molte altre, come si può vedere nel Trattato dell' Ab. Savino sopra la vita e le opere Memor dell' di Panezio, d' onde ho preso ciò che decodema ho detto fin qui.

Bisogna confessare, a gloria degli Letter X. Stoici, che questi, meno occupati degli altri Filosofi nelle specolazioni vane e spesso pericolose, consagravano le loro vigilie alla soluzione di que' gravi principi di Morale, che sono il più fermo sostegno della società; ma la durezza, e l' aridità, che traspira [6] dai loro scritti come da loro costumi, nauseava, per lo più, i Lettori, e diminuiva l' utilità, che si sarebbe potuto ritrarne. L' esempio di Cleante e di Crisippo, fondatori del Portico, non ebbe però forza bastante a sedurre Panezio, il quale, attento a' vantaggi dell' Universale, e persuaso che anche le cose utili si abbracciano, per lo più, perchè diletiano, accoppiò alla solidità del discorso la bellezza e l' eleganza

124

Plut. in Moral. p. 814.

### POSSIDONIO.

Possidonio era d' Apamea della Siria; ma visse, per lo più, in Rodi, dove insegno la Filosofia con grand' applauso; e colla stessa fortuna governò lo Stato.

Pompeo, tornando dalla spedizione contro Mitridate, ando a visitarlo, e lo trovò ammalato. Vedremo in progresso gli effetti di questa

dello stile; e sparse le sue Opere

di quelle grazie ed ornamenti, che

loro potevano meglio convenire.

### EPITTETO.

Farei torto alla Setta degli Stoici, se annoverandone i membri , tralasciassi Epitteto, che forse fu quello, che più di tutti gli altri, le fece onore mercè i sublimi suoi sentimenti, e la regolarità della sua vita.

Nacque in Jerapoli città della Frigia , dirimpetto a Laodicea ; ma la bassezza della di lui nascita ne ha fatto ignorare i genitori . Fu schiavo d' un certo Epafrodito, detto da Suida una delle Guardie di Nerone; quin-

(a) P. Africani historize loguuntur, in legatione illa nobili quam obiit, Panztium unum omnino comitem husse . Cic. Acad. Quart. l. 4 n. 5.
(b) Stoici horridiores evadunt, asperiores , duriores & orazione & moribus, Quam illotum tristi-

tiam atque asperiratem fugiens Panacius, nec acerbitatem, sentenriarum, nec disserendi spinas pro-bavir; fuitque in altero illustriot . Crc, de Fin. L. 4. num. 78. 79.

di li fu dato il nome d'Epitteto, che significa Seve comprano Schatta.

Non i sa uè perchè fu contorio in Roma, nè come venduro o dato ad Epafrodito; si sa solamente che fu di lu schiavo. Probabilimente otrenne la libertà; ed amò costantemente la Fi-losofia dell' Stoici , che formavano

An. di G. C.

più severa . Restò in Roma sinchè, per il decreto di Domiziano , ne furono discacciari tutti i Filosofi. Se si crede a Quintiliano (a), molti d' essi nascondevano sotro specioso nome enormi viz), ed avevano acquistato credito non colla virin e colla suiverza, ma col voho pallido esevero, colla sinpolari dello princi della suiverza di più controlo della sina di più di controlo di proporti della sina di proporti di prorotti cottanii. Forse Quintiliano esagorò troppo per piacere all' Imperatore, ed è certo che tal ritratto non conviene ad Epittero.

allora la Setta la più perfetta, e la

Questo, partito da Roma, andó a stabilirsi in Nicopoli cirta considerabile dell' Epiro, dove visse per molti anni estremanente powero, ma sempre rispettato, ed onorato; etc. no de cui fu molto stimato. Non si parda cui fu molto stimato. Non si pardelle circotantra della di lui morte; ma certamente ella di lui morte; ma certamente el morì in età decrepita.

Riduceva tutta la Filosofia alla sofferenza dei mali, ed all'astinenza dai piaceri, lo che spiegava con queste due voci Greche; deiga adi artica

sustine & abstine.

org. in Celso, che scrisse contro i Cricoli. 1- stiani, racconta, che stringendogli il
suo padrone una gamba con molta
violenza, ei gli disse senza scomporsi, e quasi ridendo: Voi mi romperete una gamba; ed essendo ciò accaduto, soggiunes collo stesso tencre di voce: Non vi aveva detto, che
me l'avette rotal.

Luciano deride uno , che aveva Lucian adcomprata a caro prezzo , cicè , pe reixtre mila dramme (mille cinquecento prelire di Francia) la lucerna d' Epittero la quale era di semplice terra
cotta, quasi che si figurasse, che
adoprandola , sarebbe divenuto dotto al pari di questo venerabile vecchio che meritava tutta l' ammirazione .

Epitteto aveva scritti molti libri, de quali non abbiano se non l' Bachiridion, ovvero ibro Muanuta. Ariano, di lui scolare, compose un' Opera, la quale pretende, p-ke comenra, la quale pretende, p-ke comenro, le quali egli aveva diligentemento, le quali egli aveva diligentemente raccolte. Degli otto libri, che la
componevano, ne abbiamo però soli quattro di quattro.

Stobeo ci ha conservate alcune sentenze d' Episteto , sfuggite alla diligenza dello scolare ; ed io ne riferi-

rò qui due, o tre.

"Non dipende da te essere ricco, " ma da te dipende diventare felice, » Le riccherze non sono sempre un » beue, aoxi sono sempre di corta » durara; e la felicità, che nasce » dalla sapienza, non ha mai fine.

» Quando vedi ura vipera, ovve-» ro un serpente in una searola d' » oro, lo apprezzi forse di più ? Non » l' hai sempre egualmente in orro-» re, perche di natura è sempre ma-» lefica, e velenosa ? Fa lo stesso » riguardo ad un malvagio, che ve-» di circondato dallo splendore e » dalle richezze.

» Il Sole non aspetta d'essere p pregato per illuminare, e riscaldar » la terra. A di lui esempio, fa » nache tu tutto il bene che da te » dipende, senz' aspettare d'esser-

» ne ricercato. "

Quella, che segue, è la preghiera ch' Epitteto desiderava di poter fare nel punto della sua morte, come si legge in Arriano., Signore, ho

» vio-

(a) Nostris temporibus sub hoc nomina maxima vultum & tris in plerisque vitia lauerunt. Non enem vittute ac bitum possimi studiis, at haberentur Philosophi, laborabant; sed 1. in Front.

vultum & tristitism & dissentientem a ceteris habitum possimis moribus præiendebent. Quint. I.

" violato forse i vostri comandamenn ti? Ho forse abusato dei doni che " mi avete fatti ? Non ho io a voi ", soggestati i miei sensi, i miei de-, siderj e le mie opinioni ? Mi son 12 lamentato mai di voi ed ho accusato mai la vostra provvidenza ? » Sono stato ammalato , perchè voi " avete così voluto; e per la stes-, sa ragione anch' io ho voluto co-., sl. Sono stato povero perchè a voi " cosl è piaciuto, e mi sono trovato " contento della mia povertà. Sono vissuto iu uno stato abbietto perchè , tale era il vostro volere, e non ho , mai desiderato di uscirne. Mi ave-" te mai udito querelarmi della mia , condizione , o mormorare contro " le vostre disposizioni? Sono ancor », pronto a soffrire tutto ciò che vi , piacerà d' ordinare di me. Il mi-, nimo vostro cenno mi sarà un co-, mando inviolabile. Ora, ch' è vostra volonià che io abbandoni que-, sto magnifico spettacolo, parto; ,, e vi ringrazio umilmente , che vi , siate degnato di farmici entrare . " perchè così ho potuto vedere tut-" te le vostre opere , ed esaminare ,, cogli occhi l' ordine maraviglioso , col quale governate l' Universo . " Benche qui si osservino alcuni principi del Cristianesimo, che già incominciava a fiorire, si vede però un uomo assai contento di se stesso, il quale colle frequenti sue interrogazioni , sembra sfidare la medesima Divinità a trovare in lui alcuna colpa. Una tale preghiera e tali sentimenti sono appunto degni d' uno Stoico, tutto pieno della sua pretesa virtu . Non parlava cosl San Paolo, benche avesse fatto tante opere buone; t. Cor. c. 4. anzi diceva: ,, Non ardisco di giudi- , 3. 6 4. " care me stesso; perocchè, quan-, tunque la mia coscienza nulla mi " rimproveri , non per questo sono " giustificato: ma il Signore è quel-" lo , che dovrà giudicarmi . " Per altro, la preghiera d' Epitieto, benchè imperfetta, servirà di condanna a molti Cristiani. Vi si vede una perfetta ubbidienza, un attacco totale. ed una piena rasseguazione alla volontà di Dio : cose tutte , che dal Paganesimo erano riguardate come doveri indispensali delle creature verso il Creatore . Epitteto comprese la forza delle parole Dovere , e Vireù ; ma per sua disgrazia ne ignorò i principi .

Egli era in Roma quando San Paolo convertiva tanta gente, ed il Cristianesimo nascente brillava per la singolar costanza dei Fedeli ; ma in vece di profittare di tal lume , bestemmiava contro la fede dei primi Cristiani e contro l'eroica intrepidezza dei Martiri. Nel quarto Capitolo del settimo libro d' Arriano . Epitteto, dopo avere dimostrato che un uomo, il quale si conosce libero, ed è persuaso che nulla può nuocergli quando ha Dio per Liberatore, non teme mai nè i satelliti, nè le spade de' tiranni , soggiugne : ,, La pazzia , , ed il costume hanno indotti alcuni ,, a sprezzarle, come appunto vi indu-" cono i Galilei ( così erano chiamati " i Cristiani); e la ragione, e la di-" mostrazione non potranno farlo? " La superbia, e l'orgoglio degli Stoici erano affatto contrari alla dottrina del Vangelo.

CA-

### CAPITOLO III.

# STORIA DE FILOSOFI DELLA SETTA ITALICA.

Ho già detto, che la Setta Italica fu così chiamata, per essere stata stabilita da Pittagora in quella parte dell' Italia chiamata la Magna-Grecia.

Dividerò questo Capitolo in due Ar- tro altre Sette.

ticoli: nel primo esporrò la vita di Pittagora e quella d' Empedocle, il più celebre tra' di lui discepoli; e e nel secondo parlerò della divisione della medesima Setta Italica in quattro altre Sette.

#### ARTICOLO PRIMO.

#### PITTAGORA.

Diep. Lem. E 2 comune opinione, che Pittagora fosse di Samo, e figlio di Muesarco Scultore, Fu da principio discepolo di Ferecide, uno dei Sette Savi; ma dopo la morte del uso Maestro, desideroso d'istruirsi e d'osservare i costumi de' Forcstieri, abbandono la patria ed i beni, e si pose in viaggio.

Si rrattenne lungamente nell' Egito per conversare con que' Sacerdoti, e per imparare i misteri della loro religione, e della loro sapienza; Policrate acrisse, raccomandandolo ad Amasi, affinche lo trattasse con distincione. Di là ei passò nella Caldea An, et al. per apprendere la scienza de' Maghi, stab. Si Pretende, che in Bablionia trattas-

An. del M. S. pretende, che in Babilonia trattasAr. G. C. se con Exechiele e con Daniele, e
profittasse della loro dottrina. Dopo
avere scorsi vari paesi dell' Oriente,
andò in Creta, dove strinse amici-

zia con Epimenide; e finalmente torno in Samo, ricco di cognizioni, spoglie preziose, che tanto aveva desiderate, e che furono il frutto de'

suoi viaggj.

Il dolore, che provò nel vedere
la sua patria oppressa dal tiranno
Policrate, lo determinò ad esiliarsi
volontariamente. Passò in quella par-

te dell'Italia chiamata Magna-Grecia,

e si stabill in Crotone, città della Calabria, in casa del famoso Atleta Milone, dove insegnò la Filosofia, e da quì la setta da lui formata prese il nome d'Italica.

Prima di lui, come ho osservato, gli uomini, verstati nella cogniziona di ama, gli uomini, verstati nella cogniziona della matte e di vita regolare e virtuosa, erano detti Savi, etta. Sembrara dogli questo ittelo troppo fassoo, ei ne prese uu altro, con cui dimostro di voler attribuiră, non gia la sapienta, a ma il desiderio di conseguirla, quindi si fece chiamare Filo-

sofo , cioè , amante della sapienza . La fama di Pittagora, divulgatasi per tutta l' Italia, gli procacció un gran numero di scolari. Alcuni comprendono tra questi Numa che fu Re de' Romani: ma s' ingannano: imperocche Pittagora fiorì nel tempo Turcel. di Tarquiuio, ultimo Re Romano, Quant. L. 6 cioè, nell' anno di Roma 220, o secondo Tito Livio, sotto Servio Tul. An. del M. lio. L' errore però di quelli che lo Tuscal. stimarono contemporaneo di Numa è Quan. L 4. glorioso ad entrambi (a); perocchè si \*\*\* 3. è credito che Numa non avrebbe governati con tanta saviezza e con tanta virtù i suoi popoli se non fosse stato discepolo di Pinagora. E' certo, che in progresso egli ebbe gran

(a) Ovidio segul questa falsa tradizione nel Libeo XV. delle sue Metamorfosi.

Downsty Gargle

Plus. ia credito in Roma. E bisogna dire che Mong. 6. 13 avesse di lui una grarde stima, 6. 1 giacchè nella guerra contro i Sanniti, avendo un oracolo ordinato a' Romani di consagrare una statua in onore del più valoroso, ed un' altra del più savio tra Greci, fu reso quest' onore ad Alcibiade, ed a Pittagora. Plinio ne loda la scelta come eccel-

> Esigeva egli dai suoi scolari, che osservassero il silenzio almeno per due anni; e se dipoi gli scuopriva ciarloni [a], gli obbligava a tacere

sino a cinque anni.

Cim. Mir. Eran essi divisi in due classi; i Sisma. Li primi erano semplici uditori, chi ascoltavano ciò che loro s' insegnava senza chiedene ragione, supponenpabparanti dosi che non fossero anche in istato di farlo; gli altri, come più intendenti, potevano proporre le loro difficoltà, internarsi ne' principi della Fitosofia, e domandar le ragioni

di ciò ch' era loro insegnato.

Pittagora riguardava la Geometria, e l' Aritmetica come scienze assolutamente necessarie per aprire lo spirito de' giovinetti, e per disporgli allo studio delle grandi verità. Stimava anche molto, e poneva spesso in uso la Musica a cui riferiva tutto, pretendendo [b] che il Mondo fosse stato formato con una specie d' armonia, imitata quindi dalfa lira : ed attribuiva i suoni particolari al moto delle sfere celesti che sopra di noi si aggirano. Si dice, che i Pittagorici (c) , nell' alzarsi dal letto , svegliassero lo spirito col suono della cetra, per rendersi più atti ad agire; e che prima di coricarsi ripigliassero la lira, la suonassero senza dubbio più dolcemente per couciliarsi il sonno, e calmassero così

(a) Loquaciores enimero ferme in quinquennium, velut in exilium vocis mittebantur. Apul. in Florid.

r. (b) Pythagoras, atque eum secuti, acceptam sine dubu antiquitus opinioaem volgaverunt, mundum ipsum en aratione esse compositum, quam posses sit Lyra imitat. Nec illa modo contenti dissimilium concordia quam vocant sipamas, sonum qualche avanzo de' tumultuosi pensieri del gioruo. Aveva egli tant' autorità sopra i

suoi discepoli, che gli bastava dire qualunque cosa sena sprovarla, perchè essi ne fossero rimasti convinti. Quindi derivo tra lora quel celebre detto: Maginter dixit, il Mastavo lo ha detto s'ivis èva. Una correzione, che fece un giorno ad uno scolare Prat. b. e. in presenta di tutti gli altri, fu cosi dalc. 6 mot. sensibile a questo giovinetto, che lo dut. P. 70. indusse a darai la morte. D' allora in poi, istruito ed afflitto estremamente per un così finesto esempio, ei più non sgridò veruno se non da solo a solo.

Le di lui lezioni, e molto più l' Instin. 1. 20. esempio, produssero un caugiamento 649. 4: maraviglioso nell' Italia, particolar-

maraviglioso nell' Italia, particolarmente in Crotone ch' era la sua residenza. Giustino descrive diffusamente la riforma ch' egli introdusse in questa città. » Venne egli in Cro-» tone ; ed avendo trovati gli abitanti » dati generalmente in preda al lusso » ed alla crapola, gli ridusse colla » sua autorità alle regole d' una vita » frugale . Lodava ogni giorno la vir-" tù, e ne dimostrava la bellezza » ed i pregj. Esponeva vivamente i n mali derivanti dall' intemperanza . » e numerava i paesi rovinati da tal » vizio. I di lui discorsi fecero tanta » impressione negli animi, e produs-» sero una mutazione così generale » nella città, che più non vi si ve-» deva alcun vestigio dell' antica Cro-» tone. Parlava alle donne separa-» tamente dagli uomini, ed a' fan-» ciulli in assenza de' loro genito-» ri. Raccomandava alle femmine le

" i. Naccomandava alle temmine le
" witth del sesso, la castità, e l'
" ubbidenza a' mariti; ed ai giovil " netti un profondo rispetto per i
C 2 " ge-

quoque his motibus dederunt. Q-int. lib. 1. n. 1.0. (c) Pythogoreis certe moris litt. & cum evigilassent, aoimois ad Lyram excitare, quo essent ad agendum creditores, & cum somnum peterent, ad earndem prius lenite mentes, ut. s; inidi foiset terbidiorum cogliationum, componerent. Q'entr. lib. 9. sep. 4.

» genitori, e l' amore dello studio » e delle scienze. Insisteva (a) prin-» cipalmente sopra la frugalità, ma-» dre di tutte le virtù : e col suo dire » otteune pure che le dame rinunzias-» sero alle stoffe preziose ed a' ricchi » ornamenti, da esse creduti neces-» sarj alla loro condizione, ma se-» condo lui , alimenti del lusso e del-» la corruttela; e che ne facessero » un sagrifizio a Giunone ch' era la » divinità principale del paese; mo-» strando in tal mauiera d' essere » convinte, che il loro vero orna-» mento era la virtù, non la ma-» gnificenza degli abiti. Si può ar-» gomentare [ segue a dire lo Sto-» rico ] la riforma ne' gioviui da » quella nelle dame, attaccate, per » lo più, troppo tenacemente a' loro » abbigliamenti, ed alle loro gioje: » In juventute quoque quantum pro-» fligatum sit , victi feminarum contu-» maces animi manifestant « .

Quest' ultima riflessione, ch' esprime così al vivo il carattere delle dame, non è del solo Giustino, Osservò auche Sau Girolamo, che il bel sesso ama gli ornamenti per una natural inclinazione . » Conosciamo [b] » ( dice il Sauto ) non poche dame di » castità esperimentata, le quali si » dilettano d' ornarsi per piacere, » non già agli uomini, ma n loro me-» desime. « In altro luogo soggiun-Heron. Ip ge, che in molte questo gusto arriva all' eccesso e nou ha alcun ritegno: Ad our ardent & insaniunt studia Ma-

> Lo zelo di Pittagora non si limitò alle mura della sua scuola, ed all' instruzione dei Privati; ma si estese anche ne' palazzi de' Grandi. Conobh' egli che inspirare a' Principi, a' Giudici, ed a' Governatori

(a) Inter hare, velus genisricem virtutum fraga-Etatem omnibus ingerebat, consecutusque disputationum assiduitate erat, ut matrone auratas vestes, cereraque dignitatis sue ornamenta, velut instrumenta luxuriæ deponerent, easue omnia delata in Janonis mdem ipsi Dem consecrarent ; præseferentes, vera ornamenta matronarum pudicitiam, non vestes esse . Justin. lib. 20. cap. 4. (h) quaix septer genus formineum est ; multasque e-

tiam insignis pudicitie , quamvit pulli virorum, tamen

de' popoli certi principi d' onore, di probità, di giustizia, e d' amore del pubblico bene, era un procurare la felicità, e la riforma delle intere nazioni. Ebbe la gloria (c) di formare scolari, che furono eccellenti Legislatori, come Zelenco, Caronda, e molti altri, le savie leggi dei quali riuscirono utilissime alla Sicilia, ed alla Magna-Grecia, Ouesti meritano con giustizia d' esser Iodati più dei Conquistatori, cogniti al Mondo per gl' incendi, e per le stragi, delle quali lo riempirono.

Pittagora attendeva indefessamente a pacificare l'Italia, ed a sedare le fazioni che turbavano le città. .. Bi-, sogna fare la guerra a cinque sole cose, soleva egli dire; alle infermità " del corpo, all'ignoranza della men-,, te, alle passioni del cuore, alle se-, dizioni delle città, ed alle discor-" die delle famiglie . " Ecco con quali nemici voleva , che si combattesse a tutto potere e con tutto l'impeguo .

Gli abitanti di Crotone vollero, che Valet. Mex. il loro Senato , composto di mille persone, si regolasse in tutto secoudo i consigli prudenti d' un così grand' uomo, e mai non decidesse senza il di lui voto : tanto era il credito ch' egli aveva acquistato mercè la sua prudenza, ed il suo zelo per il pub-

blico bene. Non la sola Crotone, ma molte (d) altre città profittarono degli siudi di questo Filosofo . Passava egli dall' una nell' altra per spargere con maggior frutto ed abbondanza le sue istruzioni : e dovimque si fermava, vi lasciava le preziose sue orme, cioè, il buon ordine, la disciplina, e re-

Aveva massime ammirabili sopra la Morale; e voleva, che lo studio del-

gole savissime.

sibi seimus libenter ornari. Epist. ad Gaudent. (e) Zeleuci leges Charonéaque laudantar. Hi nou in fero, nec in consultorum Atrio, sed in Pythagoræ tacito illo sanctoque secesan didicerunt jura , quæ florenti tunc Siciliæ & per Italiam Græ-(d) Plurimis & opulentissimis Urbibus effectus

suorum studiorum approbavit. Fal. Max. I.b. 8. cap. 7.

ad Demetr.

la Filosofia tendesse unicamente a rendere gli uomini simili n Dio. Quest' è l'elogio, che no fa Jerocle in un Hierael in componimento poerico , intitolato praf. ad Carm. aur. Carmen aureum ( poesia aurea ) . contenente i dommi di Pittagora.

Era egli però poco illuminato intorno alla natura di Dio: credeva (a), che Dio fosse un' anima diffusa in tutti gli Enti della natura, dalla quale si traessero le auime umane ; opinione espressa in belli versi da Virgilio (b) nel quarto Libro della sua Giorgica. Vellejo, secondo Cicerone, la confuto in una maniera egualmente solida, e dilettevole. " Se fosse così , " Dio sarebbe lacerato, e fatto in ... pezzi qualunque volta se ne di-, staccano le anime : Dio soffrireb-" be , mentre neu può soffrire ; e sof-" frirebbe in una parte di se medesi-" mo, come quando soffrono le parti. " In oltre , come mai allo spirito , dell' uomo mancherebbe la cogni-" zione di qualche cosa , s' et fosse " Dio? " Così parlava un Gentile.

La Metempsicosi ossia La Trasmigrazione delle anime era il domma principale della Filosofia di Pittagora, che aveva egli imparato o dagli Egizi o da' Bracmani, antichi Savi delle Indie . Quest' opinione dura tuttavia tra gl' Idolatri delle Indie, e della China; ed è il fondamento principale della loro religione . Pittagora credeva, che le anime di coloro, che morivano , passassero in altri corpi : ma che quelle degli uomini stati viziosi passassero nei corpi d' animali immondi o sgraziati per purgare gli errori commessi nella vita passata; e dopo una certa rivoluzione d'anni o di secoli , tornassero nei corpi degli uomini.

Laert.

Rollin Stor. Ant. Tom. VII.

A tal oggetto si gloriava d'un privilegio particolare, vantando (c) di ricordarsi in quali corpi era stato , prima di essere diventato Pittagora; ma non risaliva oltre at tempi dell' assedio di Troja. Era stato in primo luogo Etalide, figlio putativo di Mercurio : ed avendo avuta da questo Dio la permissione di chiedere tutto ciò che avesse voluto, eccettuata la Immortalità, gli domandò la grazia di ricordarsi di tutto anche dopo morte. Quindi fu Euforbio; e ricevè da Menelao una ferita in occasione dell' assedio di Troja. In seguito la sua anima passò in Ermotimo; ed allora, entrato nel tempio d' Apollo in quel paese e tra' Sacerdoti Brauchidi, fece vedere il suo scudo marcito , che Menelao , tornando da Troja, aveva consagrato al detto Nume, in segno della sua vittoria. Fu in progresso un Pescatore di Delo, chiamato Pirro; e finalmente Pittagora .

Assicura d' aver veduta in un viaggio fatto all' iuferno , l' auima del Poeta Esiodo, incatenata ad una colonna di bronzo, e crudelmente tormentata: quella d' Omero, pendente da un albero, circondata da serpenti in pena delle bugie attribuite agli Dei , e quelle de' mariti , che avevano maltrattate le mogli simmerse in pene attrocissime.

Per dar più credito alle sue finzioni favolose, usò un sommo artifizio ed industria . Giunto nell' Italia , si rinchiuse in uno sotterraneo , dopo avere incaricata la sua madre di registrare frattanto quanto fosse accaduto. Questa esegui fedelmente una tal commissione, e quando egli ne uscl, gli consegnò, secondo il con-

<sup>(</sup>a) Pythagoras censuit Deum animum esse per naturam rerum omnem intentum & commeantem , ex que animi nostri caperentur . Cic. de Nat. Deor.

<sup>(</sup>b) Esse apibus partem divinz mentis, & haustus Æthereos dixere . Deum namque ire per omnes Terrasque tractusque maris, culumque profundum. Hinc pecudes, armenta, viros, gezus emne ferarum.

Quemque sibi tenues asscentem arcessere vitas.

Quenque sioi tenues asscentem arcusere vi (c)... Habentque Tartara Panthoidem iterum Orco Demissum; quamvis clypeo Trojana refixo Tempora testatus, anhi ultra Nervos atque cutem morti concesserat atm.

Judice te non surdidus auctor Natura: .

Horat, O4. 28. 46. 1.

certato fra loro la lista in cui erano registrate le circostanze di tutti gli avvenimenti . Pittagora , col volto pallido e scarnato convocó allora il popolo, e gli assicurò d' essere stato nell' Inferno , in fede di che , raccontò quanto era succeduto nella sua assenza. Le di lui parole commossero, e sorpresero tutti gli uditori onde più non dubitandosi ch' ei non partecipasse in qualche maniera della Divinità, si posero a piangere ed a gridare. Quindi i Crotoniati ne formarono un' estraordinaria stima, ne ascoltarono con avidità le lezioni , e lo pregarono ad istruire parimente le loro donne.

Convien dire, che in quel popolo regnasse una credulità troppo cieca, o piuttosto una grossolana stupidità per dar fede ai di lui sogni che per lo più erano contraddittori. In fatti, non è facile conciliare la trasmigrazione delle anime colle pene da esso supposte dei malvagi, e colla di lui dottrina intorno alla natura delle anime . Secondo le osservazioni del Traduttore de' Libri di Cicerone sopra la Natura degli Dei , l' anima degli uomiui, e quella dei bruti ( al dir di Pittagora ) è la sostanza medesima, cioè, una particella (a) dell' Anima Universale, ch' è lo stesso Dio; dire adunque, che l'anima di Sardanapalo, in pena delle sue dissolutezze, passò nel corpo d' un porco, sarebbe lo stesso che dire, Dio si cangiò in porco, per punirsi di non essere stato savio e temperante, mentr' era modificato in Sardanapalo. Or si potrebbe udire iniquità e stravanganza maggiore?

Lattanzio (b) con ragione trattò Pittagora come un vecchio vaneggiante, dicendo che il medesimo credeva di parlare con bambini, non già con uomini, per narrar loro in aria

grave, e magistrale favole così assurde, e storiette da donnicciuole.

ac, e storiette da donnecimole. Empedocle, di lui scolare vaneggiava ancor più del Maestro, e fapiù valenta de la maestro, e farocché, secondo Ateueo, asserira d'
chia, l. g
essere stato una fanciulla, un garzope, ioine, un albero, un uccello, ed un perso, prima d'
esser Empedocle.

Or perché mai un filosofo, insigne al par di Pittagora, e tant signaal par di Pittagora, e tant granda più per le eccelleuti sue qualità /
formo un coli ciocco sistema? Come acquistó tanti seguaci, malgrado qualunque uomo di buon senno? Come intere nazioni, per altro bene instruite e ben regolate, conservarono
un tal domma sin a' nostri giorni?

E' costante, che non solo Pittagora, ma auche gli altri antichi filosofi, nell' incomiaciare a filosofare, trovarono il domma dell'Immortalità dell' anima universalmente stabilito fra popoli; ed a questo principio essi appoggiarono la loro dottrina. Ma quaudo si trattava di dimostrare quale cosa diveniva l' anima quaudo più non avvivava il corpo umano, Pittagora, e gli altri filosofi si trovavano imbarazzati e confusi e nulla rispondevano capace d'appagare gli spiriti ragionevoli. Non potevano ammettere nè i Campi Elisj per i buoni, nè la Palude stigia per gli scellerati, mere finzioni poetiche; i divertimenti delle anime felici, agli occhi loro assai insipidi, non dovevano forse aver mai fine e durare per tutta l'eternità? E delle anime di quelli , che non avevano fatto nè bene , nè male come quelle de' bambini, che accadeva? Qual' era il loro destino, ed il loro stato? Che dovevano elleno fare per tutta un' eternità ?

A fronte di queste difficili oppo-

<sup>(</sup>a) .... Diving particulam aura .

Herat.

(b) Videlicet senex vanus, sicut otiosæ ani-ulæ solent, fabulas tamquam infantibus credulis finair.

Quod gi bene sensistet de iii quibus hac locatus

est, si homines cos existimasset, numquam sibi tam petulanter mentiendi licentism vindicasset. Sed deridenda hominis levissimi vanitas. Lottane. Divin. Insutus. lib. 3. cap. 18.

sizioni , alcuni destinavano le anime de' buoni, e de' Dotti a contemplare il corso degli astri , l'armonia de' Cieli, l'origine de venti e delle tempeste, e le tante altre meteore à come insegnano Seneca, ed alcuni altri filosofi; ma il volgo de' viventi non poteva partecipare delle delizie specolative d' un Paradiso filosofico; in che adunque doveva occuparsi pel tratto di tutti li secoli avvenire? Si sentiva . che un essere infinitamente sapiente, come Dio, non avrebbe creati ogni giorno Enti puramente spirituali, e destinati ad animare i corpi solo per pochi giorni, senza aver altra funzione per tutto il rimanente della loro durata. A qual fine avrebbe formate tante anime di fanciulli, che muoiono nel loro nascere, e nell'utero delle madri, senz' aver fatto alcun uso della loro ragione? Conveniva forse alla Sapienza di Dio produrre ogni giomo per tutta l' eternità migliaia d' anime nuove; e queste inutilmente? Che avrebbero fatto tanti millioni d' esse superflue, ed oziose? Quale sarebbe stato il fine d'una moltitudine sempre maggiore di spiriti senz' alcuna destinazione, o disegno?

Queste erano difficoltà gravi per tutte le Sette de' Filosofi : quindi . nell'impossibilità di risolverle alcuni d' essi arrivarono a dubitare dell'immortalità dell'anima; ed altri anche a negarla. Quelli dipoi, che non potevano determinarsi a rinunziare ad un domma da Dio impresso profondamente nel cuore degli uomini, si viddero costretti ad ammettere le trasmigrazioni ; e perchè non sapevano comprendere le pene eterne, crederono di punire abbastanza gli scellerati , rinchiudendogli nel corpo de' bruti: quindi caddero nelle assurdità, che loro si rinfacciano cou giustizia. Le altre Sette non seppero meglio difendere le assurdità de'loro differenti sistemi .

(a) Ex quo etiam Pythogoricis interdidum putatur, ne iaba vescerentur; quod habet iuflationem

Torno a parlar di Pittagora. Per conseguenza necessaria della Trasmigrazione, ei conchiudeva f ed era questo uno de' punti principali della di lui Morale, ] che l' uomo commetteva uu gran delitto quando uccideva o mangiava qualche animale. perchè gli animali di qualunque specte avevano un' anima stessa; ond' era una orribile crudeltà privar di vita un altro se stesso. Ovidio, nel libro XV. delle Metamorfosi, dove finge. che Pittagora spieghi le sue Massime al Re Numa, le descrive ingegnosamente al suo solito ne' seguenti tre versi:

Meu! Quantum scelus est in viscera viscera condi, Congestoque avidum propuescere corpore corpus, Alterusque animantem animantis vivere lesho.

Il Traduttore già citato, riflettendo sopra tal articolo, domanda qual risposta avrebbe data Pittagora ad uno che gli avesse detto, secondo i di lui principi: " Che male fo ad , un pollo quando l' uccido? Gli fo , solamente caugiar forma; anzi in n questo cambio, esso arrischia piut-" tosto di guadagnare, che di per-,, dere . Può darsi , che la di lui ani-" ma entri in qualche embrione, il , quale un giorno sarà un gran Mo-,, narca. o un gran Filosofo; tal-, chè, in vece di vedersi rinchiusa in , un pollo che gli uomini poco cari-" tatevoli terranno in un cortile espo-,, sto alle ingiurie dell' aria ed a mille altri disagi, alloggerà in una ra-" dunanza di corpuscoli che forman-,, do il corpo, ora d'un Epicuro, ", ora d'un Cesare, nuoterà nei pia-" ceri, e negli onori ".

Lo stesso Filosofo probiva a' suoi Scolari di cibarsi di fave; quindi Orazio le chimma conjunte di Pittago-ra: Fada Edystegara: ceptana: Si teu-Sayr. 6. dono di tale probizione molte ragio. th. 1. ui, fra le altre, che le fave [a], attese le gonfierze che cagionano, ecc. 4.

magnam is cibus, tranquillitate mentis quarentis vera contrariam. Ce. let. L. de Dirent. n. 62.

citano vapori affatto contrari alla tranquillità dell' animo, necessaria a quelli, che si applicano alle ricerche del-

la verità.

Nou fiuirei mai, se volessi riferire minutameure tutte le maraviglie attribuite a Pittagora . Voleudosi dar fede a Porfirio nemico del Cristianesimo, ed a Jamblico di lui discepolo, degui testimoni di tali pretesi miracoli. Pittagora si faceva intendere, ed ubbidire dalle bestie medesime. Comandò ad un' orsa, che devastava la Puglia, di ritirarsi; ed essa disparve . Parlando nell' orecchio a un bove, gli proibì di mangiare più fave; e quest'animale ubbidi. Si presende, che in uno stesso giorno avesse disputato in due città, l'una dall' altra molto lontane , l'una nella Sicilia, e l'altra nell' Italia. Prediceva i terremoti, sedava le tempeste, discacciava le pestilenze, e curava le infermità. Non si dee passare sotto silenzio la di lui coscia d' oro, ch' ei mostrò ad Abari, suo scolare e Sacerdote d' Apollo Iperboreo , per fargli credere d'esser lo siesso Apollo : si dice, che l'avesse anche mostrata in una pubblica adunanza in Crotone. Quali maraviglie non riferisce lo siesso Jamblico d'Abari, il quale, a cavallo sopra una freccia, come sopra un Pegaso, faceva per l'aria in poco tempo molto cammino, senza che uè i fiumi, nè i mari, nè i luoghi inaccessibili ad ogni altro avessero potuto o fermare, o ritardare i di lui viaggi? Or sulla fede di tali Autori, chi potrebbe citare come veri e reali i prodigj, e le guarigioni operate da Pittagora? Credat Judæus Apella; le persome sensaie, anche fra' Genili, se ne ridevano aperiamenie.

Ma è tempo di chiudere la storia di Pittagora. Diversamente si riferi. Instin.l. 20. scono le circostanze della di lui mor- cap. 4te, le quali da me si tralasciano. Giustino dice, ch' ei mori in Metaponto ( castello della Basilicata ), dove si era ritirato, dopo essersi fermato per venti anni in Crotone: e soggiugne, che visse molto, e che fu quivi salmente ssimato, che della di lui casa si formò un tempio, in cui fu adorato come un Nume.

#### EMPEDOCLE.

1160.

Empedocle, Filosofo Pittagorico, d' Agrigento (Gergenti) città della Sicilia, fiori nella ottantesima-quarta Olimpiade, e fece molti viaggi, secondo l' uso di que' tempi , coll' intenzione d'acquistare cognizioni; e tornato nella pairia, frequeniò le scuole de' Pittagorici . Alcuni lo credono discepolo dello stesso Pittagora; ma altri dicono, che gli fu posteriore di

Diog. Lacrt.

molti auni . Et si applicava non solamente a scrivere, ma anche a riformare i costumi de' suoi cittadini; ed avrebbe voluto fare in Gergenti ciò che Pittagora aveva fatto in Crotone. Gergenti era immersa nel lusso e nelle dissolutezze. Secondo Lacrzio, contava orto-cento mila abitanti; non bità, ma di tutto il territorio. Ho parlato altrove della di lei opulenza. Empedocle soleva dire, che que' popoli si davano in braccio a' piaceri ed a' tripudi, come se credessero di dover vivere per sempre.

Ciò che fa meglio conoscere il lus. Diod. l. 13. so e la esfeminatezza degli Agrigen- pag. 205. tini , è l'ordine prescritto a quelli , fra loro, che dovevano di notte difendere la città dagli attacchi de' Cartaginesi; ciascuno doveva avere, per dormire, una pelle di cammello, una tenda, una coperta di lana, e due cuscini. Contuitociò, essi riguardarono tal disciplina militare come durissima; ed appena s'indussero a seguirla. Fra i molti cittadini dediti al lusso, diverse oueste persone fasogna però intenderlo della sola cit- cevano però un ottimo uso delle ric-

chez-

chezze, siccome altrove ho già detto. Diog. Lacrt. Empedocle si servi dell'autorità, che aveva acquistata nella sua patria. per farvi regnare la pace, ed il buon' ordine; ma ricusò constantemente l' autorità suprema che gli si voleva conferire. Si volse principalmente a calmare le dissensioni insorte tra gli Agrigeutini, e ad indurgli a riguardarsi come eguali, e come uomini che formavano una sola e stessa famiglia. Plutare ad- Procurò dipoi di reprimer l'insolenvers. Col. za de' Principali della città, e d'impeg. 1126. pedire che non si facesse uso cattivo del danaro pubblico. Egli consu-

Per istabilire meglio l' eguaglianza fra i suoi cittadini, fece riformare il Consiglio composto di mille persone prese dai più ricchi, col ridurne le cariche, per l'addietro perpetue, a soli tre anni, e coll' ammettervi i plebei, o almeno quelli che favorivano

mava tutte le sue rendite nel marita-

re le fanciulle che non avevano dote.

la Democrazia.

Trovandosi egli nei giuochi Olimpici si parlava soltanto di lui; e le di lui lodi erano l' argomento ordi-Athen. 1.14 nario delle conversazioni . Per un uso pag. 620. antico si cantavauo pubblicamente i

versi de' poeti i più celebri , come d' Omero, d' Esiodo, d' Archiloco, di Mimnermo, di Focillide, e d' altri: e lo stesso onore si fece a quelli d' Empedocle. Cleomene Musico, ue' giuochi Olimpici , cantava le di lui

Katajuis . Purificazioni , poema di tre mila versi esametri sopra i doveri della vita civile, il culto degli Dei, ed i precetti morali. Si chiamava questo poema Purificazioni, perchè vi s'insegnava la maniera di purificar l'animo, e di perfezionarlo. Si crede, che i versi detti aurei ( Carmina aurea ) ne fossero una parte.

Empedocle era nel tempo stesso Filosofo, Poeta, Storico, Medico, e secondo alcuni, anche Mago; e pe-

rò probabile, che la di lui Magia altro non fosse che una profonda cognizione degli arcani della natura. Si attribuisce a magia l'aver egli fatto cessure, in favore degli Agrigentini, certi venti regolari, che devastavano i frutti della terra; ed in favore di quelli di Sclimonte , l' aver curata la peste cagionata dal fetore delle acque del fiume, che scorreva nella città. Il primo fu effetto deli' aver esso chiusa l' apertura d' una montagna, onde uscivano esalazioni infette, che il vento del Mezzogiorno spingeva verso Agrigento; ed il sca condo dell' aver fatto entrare a sue spese nel fiume di Selimoute due piccoli fiumi , che ne raddolcirono le acque, e le purgarono dalle maligne loro qualità .

Il più maraviglioso effetto della Laure. Magia d' Empedocle, che lo fece siguardare come un Dio, fu la pretesa risurrezione d'una donna d' Agrigento, chiamata Pantia. Ne parlano Lib. 6. Plinio, ed Origene : ma Ermippo, di- 12. ce soltanto che la donna, essendo stata centr. Cels. abbandonata da' Medici e creduta morta, fu guarita da Empedocle, e cost riduce il miracolo al suo giusto va-

lore : sembra che anche Galeno sia effet. L 6. dello stesso parere.

Si dice , ch' Empedocle (a) , per Dog. Lant. istabilire ne popoli l'opinione, ch' essi avevano della sua Divinità sparisse improvvisamente, e andasse a precipitarsi nelle voragini del monte Etna. Questa così stravagante azione sembra però un' invenzione di quelli, che si sono fatti un piacere o d'inserir portenti nelle vite dei Filosofi, o di caratterizzargli per ridicoli . Da più giudiziosi Autori, sappiamo, ch' ei si ritirò nel Peloponneso, dove, secondo Aristotele, morì, in età di ses-\_\_\_\_

sant' anni, circa il principio dell' ot- An. del M. tantesima-ottava Olimpiade .

AR-

(e) .... Deus immortalis haberi Dum cupit Empedocles , ardentem frieidus Frnam losidait . . .

Horas, & Art. Post,

# ARTICOLO II.

Divisione della Setta Italica in quattro Sette .

A Setta Italica di Pittagora si le d'Eraclito, dal quale ebbe il no- Epicuro. me : nell' Eleatica, di cui fu capo De-

mocrito: nella Scettica fondata da Pirdivise in quattro altre, cioè, in quel- rone; e nell'Epicurea, stabilita da

Setta d' Eraclito .

Anni del Mondo Lasts.

Poche cose sappiamo di questo Filosofo, ch' era d' Efeso, e viveva circa l'Olimpiade cinquantesima-nona. Si dice, che non ebbe Maestri, e che diventò dotto mercè le sue sole meditazioni.

Tra i molti di lui Trattati, fu il più stimato quello della Natura, che abbracciava tutta la di lui Filosofia. Dario, Re della Persia figlio d' Istaspe, avendo veduto quest' Opera, gli scrisse molto cortesemente, pregandolo ad andare nella sua Corte dove la di lui virtù e scienza lo avrebbe fatto stimare più che nella Grecia. Il Filosofo, nulla curando così graziose ed amorose offerte, ruvidamente rispose, che non vedendo fra gli uomini se non ingiustizie, ribalderie, avarizia, ed ambizione, e contentandosi di poco, la Corte della Persia male gli si conveniva. In sostanza non avea torto. Non dec d'altronde arrecar maraviglia, che un Greco, nato libero e nemico dell'orgoglio de' Re barbari, e della viltà e de' vizi de' Cortigiani, apprezzasse la poverià unita all' iudipendenza più delle ricchezze, che poteva aspettarsi da un Re, il quale viveva nelle pompe,

nel fasto, nella delicatezza, e nelle delizie, tra' popoli i più iscreditati per i loro vizi. Poteva egli solamente dare una più civile risposta.

Ma vero Misantropo, di nulla si contentava, ed ogni cosa gli dispiaceva. Compassionava (a) il genere umano ; e vedendo tutti dediti ad una specie d' allegrezza di cui conosceva la falsità, non appariva mai in pubblico senza piangere, dal che ebbe il nome di Piangitore. Democrito, per lo contrario, che nulla vedeva di serio nelle occupazioni più importanti degli uomini, non poteva trattenersi dal ridere . Così l' uno trovava nella vita solamente miserie; e l'altro unicamente frivolezze, e cose da nulla. Avevano tutti due in certo modo ragione.

Eraclito, aunojato e stanco di tutto, concepì finalmente un odio così grande agli uomini, che risolvè di ritirarsi sopra una montagna per vivere d'erbe, insieme cogli animali selvatici; ma attaccato dall' idropisia cagionatagli da questa maniera di vivere, fu costretto a scendere nel piano, dove, poco tempo dopo, mori.

6. II.

(a) Heraclitus , quoties prodierat , & tantum circa so male viventium, imo male percuntum viderat, flebat , miserebatur omnium , qui sibi læti felicesque occurrebant. Democritum contra ajunt numquam sine risu in publice, adeo nihil illi videbatur seri-

um corum que serie agebatur . Senec. de Ira L. 2c. 10.

Huic Omnia, quæ agimus, miseriæ; îlli ineptiæ
videbantur. Id. de Tranquil. animi, c. 15.

#### 6. II.

### Setta di Democrito .

Lacri.

Democrito, Capo d'una Setta, ed uno de' più illustri filosofi dell' antichità, era d' Abdera nella 'I racia. Serse, Re della Persia, avendo alloggiato presso del di lui padre, gli lasciò alcuni Maghi, che gl'insegnazono la pretesa loro teologia, e l' astronomia . Democrito ebbe finalmente per maestro Leucippo, da cui imparò il sistema degli atomi, e del vacuo .

L' estraordinaria sua inclinazione alle scienze lo indusse a viaggiare dovungu' ei sperò di trovare nomini virtuosi . Confetl coi Sacerdoti dell' Egitto, coi Caldei, co' Filosofi della Persia; e si pretende, che passasse fin nelle Indie, e nell' Etiopia per abboccarsi co' Ginnosofisti.

Trascurò i suoi beni (a), e lasciò i terreni senza cultura, per applicarsi con meno distrazione allo studio. Si disse, ma poco verisimilmente, che si era cavati gli occhi per meditare più profondamente, e per non distrarre negli oggetti visuali le forze intellettuali dell'anima. Si acciecava però in certo modo col rinchiudersi in un sepolero, come si dice che facesse, per applicarsi più liberamente alla meditazione .

Diog. Laert. E' cosa più sicura, che avesse spe-Athen, l. 4. pag. 168. so tutto il suo patrimonio ascendente a più di cento talenti ( cento e più mila scudi ) ne' viaggi, essendo stato perciò chiamato in giustizia. Le leggi del paese privavano del sepolcro dei loro antenati quelli, che ne avevano dissipato il patrimonio. Ei trattò in persona la sua causa; e per dimostrare l'impiego legittimo che

aveva fatto del suo, presentò la più perfetta delle sue Opere, e la lesse a' Giudici . Questa lettura piacque loro a tal segno, che non solamente lo assolverono, ma vollero, che gli si fossero restituite, certamente dal pubblico erario , le somme da esso spese ne' viaggi : fecero erigergli più statue; ed ordinarono, che alla di lui morte, il pubblico s' incaricasse de' funerali , come fu auche eseguito. Ei viaggiò come un uomo grande, non per arricchirsi, ma per istruirsi; ed andò a cercare nella più rimota parte delle Indie le ricchezze della virtù, senza curarsi de' tesori, che aveva, per così dire, nella sua casa, in un paese abboudante di miniere d'oro e d'argento.

Visse per qualche tempo in Atene, (b), ch' era il centro di tutte le scienze, ed il soggiorno de' bell' ingegni. Quivi . in vece di far pompa del suo merito e d'ostentare le rare sue cognizioni , studiò tutte le maniere d' essere scouosciuto; circostanza rimarchevole in un Dotto, ed in un Filosofo .

Si narra un fatto particolare , il quale, per non avere altra testimonianza che le lettere d'Ippocrate, da' Letterati credute supposte, non merita tutta la fede. Gli Abderiti, vedendo Democrito, loro concittadino non curarsi di cosa alcuna, ridere e burlarsi di tutto, sostenere che l'aria era ripiena d'immagini, spiegare il canto degli uccelli, ed abitare quasi sempre entro i sepolori, entrarono in timore che non gli si fosse alterata la testa, e quindi non diventasse

(a) Democritus, vere falsove, dicitur oculis se privasse, ut quam minime animus a cogitationibus abduceretur. Patrimonium neglezit, agros deseruit incultos, quid quærens aliud, nisi bestam vitam?

Gre. de Finib. 1. 5. n. 57.

Miramur, si Democriti pecus edit sgellos

Cultuque, dum peregre est animus sine corpore velox. Horex. Epist. 13. lb. s.

(b) Veni Athenas, inquit Democritus, neque
me quisquam hi spanovir. Constantem hominem &
gravem, qui glorieur a gloria se abfuisse! Cis.
Tuss. Quest. l. 3. n. 104.

affatto pazzo, lo che riguardavauo come la più gran disgrazia che fosse potuta loro accadere. Scrissero adunque ad Ippocrate, pregaudolo ad andare a visitare Democrito; e questa loro premura ed interesse per la salute d' un cittadino così celebre fa loro molto onore. L' illustre Medico, andaio a parlare al preteso ammalato, giudicò diversamente e dissipò tutti i loro timori, dicendo francamente di non aver mai conosciuto un uomo più dotto, e più giudizioso di Democrito. Laerzio fa anche menzione del viaggio d' Inpocrate in Abdera.

Nulla sappiamo con certezza circa il tempo della di lui nascita, o della morte. Diodoro Siculo però dice, ch'ei mori di novant'anni, nell' An, del M. anno primo della novantesima Olim-

Diog Lam. Piade .

Democrito uomo di bell' ingegno. di spirito vasto, esteso, e peneirante, cercò d'acquistare tutte le cognizioni le più pellegrine; la Fisica, la Morale, le Matematiche, le Belle Lettere, e le Arti liberali furono da lui perfettamente possedute.

Si narra, che avendo preveduta una scarsezza d'olio, ne comprò a prezzo vile una quantità grande, ed in conseguenza vi fece un immenso guadagno. Tutti si maravigliavano (a). che un uomo studioso, il quale aveva sempre stimata la povertà, si fosse improvvisamente applicato al comegli ne spiegò ben presto il mistero, restituendone tutto il guadagno ai

mercanti da' quali lo aveva comprato, e contentandosi d'aver futo conoscere che dipendeva da esso arricchirsi. Auche di Talete si racconta

una storia consimile. A Democrito deve Epicuro quasi tutto il suo sistema, e per servirmi dell' elegante espressione Latina (b), dalle di lui sorgenti prese Epicuro le acque per irrigare i suoi giardini. Si fece però torto omettendo di confessare le obbligazioni che aveva a Democrito, anzi nell' averlo trattato come un visionario. Spiegheremo in progresso le di lui opinioni circa il sommo bene dell' uomo, il Mondo, e la natura degli Dei.

Anche da Democrito presero i Pir- Laere. ronisti quanto dissero contro la testimonianza de' seusi ; giacchè, oltre all' opinione che la verità era nascosta nel fondo d' un pozzo, ei sosteneva che i soli atomi, ed il vacuo erano cose reall, e che tutto il rimanente si riduceva ad apparen-

ze, e ad opinioni.

Si pretende, che Platone fosse ne- Laure. mico giurato di Democrito: in fatti, ne aveva raccolte tutte le Opere, ed era in procinto di gettarle nel fuoco, quando due Filosofi Pirtagorici lo avvertirono, che ciò a nulla sarebbe giovato; perchè già se n' erano sparsi molti esemplari . L' odio di Platone contro Democrito si rilevò dall' avere esso parlato di quasi tutti gli antichi Filosofi, seuza far mercio per accumulare ricchezze. Ma meuzione di lui, anche nei passi net quali doyeva oppugnarlo.

#### III.

#### Setta degli Scettici , o Pirronisti .

Pirrone, nato in Elide nel Pelo- con cui andò nelle Indie, senza dubponneso, fu discepolo d' Anassarco, bio seguendo il Grande Alessandro;

(a) Miranibus qui paupertatem & quietem doftrisarum ei sciehaut in primis cordi esse . At-que ut apparuit causa et ingens divitiarum cursus , restitusse mercedem ( o piutrotto mercem ) anxia & avida dominorum porniteutia, conten-

tum ita probasse, opes sibi in facili, cum vellet, fore. Plin. 1. 18. c. 28.

(b) Democritus vir megnus in primis, cujus fontibus Epicurus hortulus suos irrigavit. Cic. de Nat. Deer, l. 1. 4, 131,

era stato pittore.

Le di lui opinioni non erano molto diverse da quelle d' Arcesilao, e terminavano nell' incomprensibilità di ogui cosa. Ei trovava in tutto ragioni tanto per affermare, che per negare: quindi, dopo un lungo esame, sospendeva il suo giudizio; e conchiudeva di non vedere veruna cosa chiara, o certa, non liquet, soggiungendo, che la materia di cui si trattava, aveva ancora bisogno d' essere esaminata. Pare nondimeno, che per tutto il corso della sua vita, cercasse la verità; ma procurava sempre di poter negare d' averla trovata, ricuoprendo una tal pessima disposizione sotto il pretesto della necessità di nuove ricerche, e di nuovi esami.

Sebben' ei non fosse stato l' inventore di questa specie di filosofia, essa porta il di lui nome, e l'arte di disputare sopra peni cosa senza prender altro partito che quello di sospenderne sempre il giudizio, si chianta Pirronismo . I discepoli di Pirrone sono detti anche Scettici, dalla voce Greca existrate , che significa considerare, ed esaminare, intorno a che

si riduceva tutto il loro studio.

Lagra,

L' indifferenza di Pirrone è maravigliosa; e se si dee credere a ciò che Lacrzio ne riferisce si può chiamarla pazzia. Questo Storico dice, che Pirrone non preferiva veruna cosa ad un' altra : che un carro, o un precipizio non l' obbligavano a fare un passo innanzi, o di fianco; e che gli amici, che lo seguivano, gli ave-

da questo viaggio si può rilevare il vano salvata più volte la vita. Pure, Ainod. tempo nel quale ei fioriva. Prima essendo un giorno fuggito da un ca- apud Eureb. di darsi allo studio della Filosofia ne che lo inseguiva, ed essendo stato Ligo 18. deriso per un timore contrario a' suoi principi, ed indegno d' un filosofo, ei rispose : E' cosa difficile, che l' uomo si spogli offatto de suoi pregiudizi.

Essendo Anassarco, di Idi Maestro Diog Larre. caduto in un fosso, Pirrone lo vidde ; e prosegui il suo cammino senza stendergli la mano. Anassarco, in vece di lameutarsene, biasimò quelli che rimproveravano a Pirrone la di lui crudeltà e lodò lo scolare d'uno spirito d' indifferenza, che non gli faceva sentir amore per veruno. Che diverrebbe la società ed il commercio civile, se vivessero a' nostri giorni tali Filosofi?

Pirrone sosteneva, che non impor. Stokaus; tava più vivere che morire , o più mo- sem. 118. rire che vivere. Perchè, adunque voi non morite, gli fu domaudato? appunto, replicò : perocchè la vita , e la morte sono indifferenti egualmente .

Insegnava l' abbominevole dom- Lerre. ma, che apre la porta a tutti i vizi ed a tutti i delitti, vale a dire, che l' ouere e l' infamia , la giustizia e l'ingiustizia delle azioni dipendevano unicamento dalle leggi umane, e dal costume; in una parola, che niuna cosa in se stessa era onesta o vergognosa, giusta o ingiusta.

La di lui patria, che lo stimava mol- Dieg Laur. to, gli conferì la dignità di Gran-Sacerdote, ed in di lui grazia esentò da' tributi tutti i Filosofi; favor molto singulare per un uomo, ch' era ricolmato d'onori, mentre meritava solamente supplizi!

6. IV.

### Setta Epicurea .

Lacra Epicuro, uno de' maggiori Filosofi rono del numero degli abitanti dell' del suo secolo, nacque in Gargerio Attica spediti dagli Ateniesi nell'isola An del M nell' Artica , nell' anno terro della di Samo; quindi Epicuro vi condusse centesima nona Olimpiade. Neocle, la sua fanciullezza. 1662. e Cherestrata, di lui genitori, fu-

Tor-

Laure. Tornò in Atene in età di diciotto anni: di là, alcuni anni dopo, andò a vedere il suo padre in Colofone: in appresso abitò in vari altri luoghi; e quando ebbe trenta sei anni,

Anni del Mondo tornò a stabilirsi per sempre in Atene. 3699. Quivi aprl una scuola in un bel

giardino che avea comperato, a cui ben presto accorse una gran folla d' De Finib. Uditori dalla Grecia, dall' Asia, e f. 1. n. 65. dall' Egitto. Se si presta fede a Torquato, difensore della Setta Epicurea, i discepoli d' Epicuro vivevano col maestro in comunità perfetta; e mentre in tutta l'antichità appena si erano potuti annoverare tre coppie di veri amici . Epicuro [a] avea saputo

Evang. L.14. unirne truppe numerose in una piccocap. s. la casa. Il filosofo Numenio, che fioriva nel secondo secolo, osserva, che malgrado le discordie e le divisioni delle altre Sette, i discepoli d' Epicuro vivevano in perfetta unione fin al suo tempo. La di lui scuola mai Plin. 1, 34 non si divise; anzi ne segui la dotcap. s.

trina come un oracolo. Il giorno della di lui nascita si solennizzava anche a' tempi di Plinio il Naturalista, cioè, cinquecent' anni dopo la sua morte: si fesieggiava anche per un mese intero la memoria della di lui nascita; e se ne vedeva il ritratto da per tutto .

Epicuro scrisse, come si dice, fin tre cento libri, ne' quali si gloriava di non citare veruno Autore; ma di dir tutto egli stesso. Quantunque non ce ne rimanga alcuno, le di lul opinioni sono cognite più di quelle di qualunque altro filosofo, del che siamo debitori a Cicerone nelle Opere Filosofiche, al poeta Lucrezio, ed a Diogene Laerzio. Il dotto Gassendo ha con molta esattezza raccolto tutto ciò, che si trova intorno alla dottrina ed alla persona d' Epicuro

ne' libri antichi . Et pose in gran credito il sistema degli atomi. Vedremo, che non

ne fu l' inventore, ma che solamente vi cangiò alcune cose. Il di lui domma sopra la somma felicità dell' "nomo, ch' ei pone nel piacere, contribul molto a dar corso alla di lui Setta. Parleremo in appresso così d' essa, come pure de' di lui sentimenti sopra la natura degli Dei, sopra la provvidenza, e sopra il destino.

L' elogio d' Epicuro fatto da Lucrezio, di lui Interprete, c' insegna ciò che dobbiamo pensare del sistema di quel filosofo; e ce lo presenta come il primo, ch' ebbe il coraggio di dichiarersi contro i pregiudizi che accecavano il mondo, e di scuotere il giogo della religione che fin allora aveva tenuti gli uomini soggetti al suo impero ; lo che fece senza rispettare gli Dei, senza temerne i folmini, e senz' altro riguardo.

Humana ante aculos fade cum vita jaceres In terris oppressa grave sub Religione ... Primum Grajus homo martales sollere contra Ese ocular ausus, primusque obsistere contra: Quem nee fama Deum, nee fulmina, nee m eitanci

Murmure compressit Calum .

Si loda in Epicuro il costante zelo Lecre. per il bene della patria. Non ne uscì, anche quando Demetrio Poliorcete as- Plat. in sediò Aiene; e volle partecipare de' Donar, mali, ai quali essa soggiacque. Si P. 905. cibò di fave egli, ed i di lui scolari . Desiderava che i Principi fossero buoui: ma ubbidiva anche quand' essi non eran tali : massima importante . ch' è il fondamento della tranquillità degli Stati, e che Tacito esprime in questi termini : Bonos Imperatores Tacie, Hist. voto expetere, qualescumque tolerare. lib. 4. c. 8. » Desiderare d' avere buoni Impera-» tori, e tollerargli quali essi sono « .

Epicuro morl di ritenzione di orina [ male che soffri con estraordinaria pazienza e costanza] nell' anuo . secondo della Olimpiade centesima. Anni del ventesima-settima, e settantesimo-secondo della sua età.

3733-

Ri-

sta, quam magnes, quantaque amoris conspiratio-

(a) Epicurus una in domo, & ea quidem angu- ne consentiences tenuit amicorum greges, Cic.

### Riflessione generale sopra le Sette de Filosofi .

Ho procurato d' esporre colla maggior chiarezza possibile la Storia delle differenti Sette de' Filosofi Gentili . Prima d' abbandonare questa materia, e di parlare delle varie opinioni di queste Sette, mi credo in dovere d' avvertire il Lettore, che s' inganuerebbe, se si aspettasse di vedere un gran cangiamento, o una gran riforma ne' costumi degli uomini prodotta dalle istruzioni di tanti Filosofi. La sapienza, di cui si vantavano i più illuminati, fra tante sette che dividevano il mondo in vece di risolvere e terminare qualche questione, moltiplicò gli errori. Tutta l' umana filosofia non cbbe altro fine che d' insegnare a regolarsi in una maniera conveniente all' umanità. perchè non conobbe negli uomini se non qualità umane, e non gli destinava se non a godere de' beni terreni . In fatti , le di lei istruzioni non sono inutili affaito, giacchè almeno distolgono l' uomo dalla vita brutale, che disonora l' eccellenza della di lui natura, e gli fa cercare la propria felicità nella parte la più vile del di lui essere, cioè, nel corpo. Ma tutta questa riforma si riduce a poco; che progresso fecero le Sette de' Filosofi, benchè provvedute di tanta eloquenza e di tante sottigliezza? Lasciarono I uomo nello stato medesimo in cui lo avevano trovato: ne' medesimi dubbi, nelle medesime G C. eroei- prevenzioni , e nella cecità medesima.

Ma come sarebbero esse potute riuscire in tal riforma, se non conoscevano nè le sregolatezze del cuore umano, ne le fonti di simil disordine? Senza la nozione del peccato d' Adamo, quale cosa si poteva sapere dell' essenza dell'uomo, e del vero di lui stato? Dopo la caduta d' Adamo, l' nomo è picno d' infinite contrarietà. Dall' una parte, conserva della prima sua origine i sentimenti di nobiltà e di grandezza, che la sua degradazione e bassezza non hanno potuto reprimere: brama tutto, ed aspira a tutto: e desidera ardentemente la gloria, l' immortalità, ed una felicità che abbracci ogni bene. Dall' altra parte, ogni piccola cosa lo divertisce: ogni cosa da nulla l' occupa, può affliggerlo, e può consolarlo; in molti incontri è un fanciullo, debole, mancante di coraggio, e vile, senza parlare dei di lui vizi e delle passioni, che lo disonorano, lo degradano, e talora lo rendono inferiore ni bruti, ni quali ei si avvicina colle indegne sue inclinazioni.

L' ignoranza di questi due stati ha fatti cadere i filosofi in due eccessi egualmente assurdi. Gli Stoici, ido-latri della chimerica loro sapienza, la Fede inspiravano sentimenti di mera gran- Tom. I. e. 9. dezza; questo non era lo stato dell' uomo . Gli Epicurei , degradandolo e riducendolo ad un Essere materiale.

gl' inspiravano sentimenti di mera bassezza, lo che ancora non era il di lui stato. La Filosofia non distingueva opportunamente cose così vicine, e nel tempo stesso cosl lontane; vicine, perchè riunite dallo stato dell' uomo ; lontane, perchè appartenenti per loro natura a stati totalmente diversi . Una tal distinzione non si fece nè prima della venuta di Gesù Cristo, nè indipendentemente da Gesù Cristo. L' uomo, che non conosceva se stesso, e che non poteva conoscersi senza di lui, o troppo si innalzava, o troppo si abbassava, sempre ingannato dai suoi maestri, i quali o adulavano un orgoglio che dovevano deprimere, o deprimevano la condizione, che dovevano innalzare. Quindi dobbiamo conoscere la necessità della Rivelazione, ed il gran prezzo del dono della Fede.

E' vero, che è oscura la maniera con cui il peccato d'Adamo è passato in noi . Ma dopo questo punto ,

Du Guer fire Tom. 1. cap. 5.

ascoso nelle tenebre, la luce rischiara unuo, e disrunge ogni difficolià. Guardiamoci dal ricusare di credere una cosa sola, che ricompensa la nostra fede coll' intelligenza di tante altre; e soggettiamo la ragione ad un sol articolo, da essa non com-

preso ma rivelato, piuttosto che farla sollevare contra infiniti altri da essa anche poco compresi, riguardo ai quali la rivelazione divina non le probisce l'esame, e non ispiana le difficoltà.

# PARTE II.

STORIA DELLA FILOSOFIA.

# INTRODUZIONE.

P Er Istoria della Filosofia intendo la Storia dei dommi di ciascuna delle Sette degli Antichi Fio ofi.

La Filorofia degli Antichi abbracciava tre parti: la Dialettia, o Logica, la quale dirige le operazioni della mente, e tende a formare il raziocinio: la Fisica, nella quale era compresa la Mentafica, che riguar da la formazione del Mondo, gli effetti della natura, l'esitrena e gli attributi della Divinità, e la natura dell'anima, e finalmente la Morale, che regola i cortumi, e tratta de' doveri umani.

Questa è un' ampia materia a niuno però creda ch' in voglia trattarla a fondo: l' ho detto più volte che non scrivo per gli uomini dotti. Si parla d' essa giornalmente, e molti libri famon frequentemente menzione efficiente della consultata della principal questioni agia dover informare gli uomini meno istrutti delle principali questioni agia tate da Filiotofi, ma sena scendere ai dettagli delle loro dispute, per lo più difficii l, e molto tediose.

Prima d' entrare in materia, dirò qualche cosa del gusto maraviglioso, che reguava auticamente nelle perso-

ne le più riguardevoli intorno a tutte le scienze , part colarmente allo studio della l'ilosofia . Non intendo parlare de' so i Greci, avendo noi veduto quanto erano ssimati nella Corte di Creso i famosi Savi della Grecia: il conto che Pericle faceva delle lezioni d' Anassagora: con quanta premura gli più illustri Ateniesi ricercavano le conferenze di Socrate : quale rispetto dimostrò Dione per Platone, malgrado gl' incentivi d' una Corte data in preda a' piaceri: quanta inclinazione inspirò Aristotele ad Alessandro, suo allievo, per le cognizioni anche le più astratte; finalmente quanto Pittagora, ed i di lui discepoli furono apprezzati da' Principi della Magna-Grecia .

A tal riguardo i Romani nulla cederono a' Greci, dopo che si introduste fra loro la cognitione, ed il buon gusto delle belle arti. Paolo Emilio, avendo conquistata la Macchonia, riguardo come uno de più bei frutti della sua vittoria chiamare dalla Grecia in Roma un filosofo per istraire; di lui figli ch' erano già nel la militia, e per conversare con esso nelle ore d'ozio. Scipione Afficiano (a), che distrusse Cartagine e

<sup>(</sup>a) Africanus duos terrores Imperii Romani Charraginem Numantiamque deleverat. Cic., pro Mur. num. 58.

Numanzia, due rivali di Roma, anche nelle più importanti occupazioni o di guerra o di pace, (a) sceglieva alcuni momenti di quiete e di ritiro, per conversate con Polibio e col filosofo Panezio ch' erano sempre con esso. Lelio quell' uomo virtuoso, rispettabile più per la sua saviezza che per le sue dignità, ed intimo amico di Scipione, ne divideva il piacere delle dotte e dilettevoli conferenze. L' amicizia di questi due grandi nomini (b) per Panezio giugneva alla familiarità; e Cicerone dice , che Panezio n' era ben degno. Quali onori rese Pompeo a Possidonio, essendo passato per Rodi, dopo le sue gloriose campagne contro Mitridate, precisamente per conoscerlo e per udirlo! Lucullo (c), nelle guerre medesime, nelle quali i Geucrali possono appena respirare , trovava i momenti per contentare il suo gusto per le Belle Lettere, specialmente per la filosofia, e per udire il filosofo Antioco, compagno di tutti i suoi viaggi.

L' Abate Gedoin osserva, sopra una Merror, dell' lettera di Dionisio d' Alicarnasso a Accedenia delle Belle Pompeo, l'uso che i grandi uomini Romani facevano del loro ozio. L' eccellente loro educazione, dic' egli, pag. 126. gli rendeva dotti quasi fin nella fanciullezza. Erano istruiti fondatamente della loro lingua e della Greca, che per essere vive allora ambedue, costava poca farica impararle. S' ispirava loro per tempo il gusto per gli eccellenti Scrittori ; gusto, che inserito, per così dire, in quelli animi

Lettere Tom. V.

Rollin Stor. Ant. Tom. VII.

(a) Ille requiescens e Reip. pulcherrimis moribus, erium sibi sumebar eliquando, & e cortu heminum frequentiaque interdum, tanquam in portum se in solitudinem recipiebat . Cic. de Offie. lib. 3. n. 2. Scipio tam elegans liberalium studiorum omnisque doctring & euctor & admirator fuit, ut Polibium Panæthiumque, præcellenres ingenio viros, domi militimque semper secum habuerit. Vell, Parere. 4b. 1. c. 13.

(b) Homo in primis ingenuus & gravis, dignus Illa familiaritare Scipionis & Lælii, Panæthius. Gre. de Fin. I. 4. n. 23.

(c) Majore studio Lucullus cum omni lircerarum neri, tum Philosophiae deditus fuit, quam qui illum ignorabant arbitrabantur. Nec vero incunte

teneri si fortificava in essi cogli anni, e faceva loro desiderare la società dei Dotti per supplire alle letture dalle quali gli distoglievano gli affari. Quindi i Romani., versati nelle lettere, vivevano in un continuo commercio d' erudizione; or qual piacere doveva provarsi in una numerosa loro conversazione! Quale nell' udire Ortensio, Cicerone, Cotta, Cesare, Pompeo, Catone, Bruto, Anico, Catullo, Lucullo, Varrone, e molti altri ?

Niuno però ebbe specialmente per la Filosofia più gusto e più ardore di Cicerone. Non si può quasi coniprendere come uno, occupato, al pari d'esso, e nella professione d'Oratore e negli affari dello Stato, trovasse il tempo di discutere tutte le controversie dei filosofi. Ma ciò se- Pro Arch. guiva, come dice egli stesso in pro-poet. n. 13posito delle Belle Lettere, perché il tempo che altri impiegavano nel passeggio, nei divertimenti, negli spettacoli e nel giuoco, da lui s' impiegava nello studio nel suo gabinesto, o nella familiar conversazione con amici dello stesso gusto : persuaso, anzi convinto che tali occupazioni (d) convenivano a' Senatori, ed agli uomini di Stato, purchè nulla pregiudicassero a ciò che questi dovevano al bene ed al vantaggio Pubblico . Sarebbe forse meglio, dice egli, che nelle loro conversazioni rimanessero in silenzio, o versassero sopra bagatelle o sopra affari da nulla?

I libri filosofici, ch' ci ha lasciati, e che non sono i meno stimati delle.

ærate solum, sed & quæstor aliquot annos & in ipso bello, in quo ita megna rei militaris esse eccupatio solet, ut non multum Imperatori sub ipsis pellibus otii relinquatur... Antiechium secum

habent. Ce. Acad. Quest. I. 4. 4 4.

(d) Si quodam in libro vere est a nobis Philosophia laudate, profecto ejus tractitio opimo atque amplissimo quoque é gaissima est; nec quidquam aliud vidensum es. nobis, qu's Populus Rom, hoe in gradu collocavit, nist no quid privatis studiis de opera publica detraliamus ... Quasi vero clarorum v.rurum aut tacitas congressus esse oportest, aut ludicros sermores aut rerum colloquia leviprum . C.c. Acad. Quart, I. 4 n. 6.

le di lui Opore, fanno vedere quanto si era applicato in tal genere . Senza parlare del resto vi si trovano eccellenti precetti per quelli , che scrivono sopra materie controverse e vogliono confutare i loro avversari . Si vuole, che i medesimi non s' impegnino [a] in dispute se non per sostenere la verità, senza prevenzione, e senza la vanità di farsi vedere spiritosi, o di volere che le loro opinioni prevalgano. Si condanna ogni trasporto di sdegno, di rancore, e di maldicenza ,, Son disposto [ dic' egli , parlando di se medesimo | ad oppugnare [6] i miei Avversari senza , ostinazione, ed a soffrire pazien-, temente d'essere da essi oppu-,, gnato " -

Quanto amabile è questo carattere! Quanto è bello il cercare nelle dispute, non di vincere gli Avversari, ma di far trionfare la verità ! Qual vantaggio troverebbe l' amor proprio , se fosse permesso d' ascoltarlo in una tal condotta, degna veramente di stima, che aggingne forza alle ragioni, che guadagnandosi i cuori, va convincendo gli animi, e che con dolci , e modeste maniere toglie quanto ha di doloroso e d' umiliante la confessione d'essersi ingannati ! E quando s' introdurrà fra poi questo gusto dello studio, e questa savia moderazione nei letterarj contrasti !

Bisogna però confessare, in gloria del nostro secolo, esserci persone di raro merito, distinte particolarmente per queste due qualità. Parlerò qui del solo Presidente Bonhier, le di cui dotte Orservazioni sopra il Teste di alcuni libri di Cicrome, basterebbono a far conoscerne le vaset cognizioni. Può darsi (disse a tal riguardo l' Abate d' Olivet, in ma Prefazione della nuova editione

delle Tuscolane tradotte egregiamente, parte dal detto Presidente, e parte da esso Abate ) , ,, Può darsi , ., che l'esempio d'un uomo della di " lui condizione e merito , svegli il , gusto della Critica nella Francia: , gusto altre volte tanto comune, che , il celebre Lambin , quando lavo-" rò sopra Cicerone, fu ajutato da' , più grandi uomini del suo tempo: " perocché dalla di lui nota nella fine , della Prefazione si rileva, che quel .. Cicerone , oggi confinato nelle scuo-, le , dugent' anni indietro , era la , delizia di tutti i Politici, e di tut-" ti gli Ecclesiostici più riguardevoli "

Ma molto più dell' erudizione si deve ammirare la modestia e la saviezza, che regna negli scritti del Presidente suddetto. Il Sig. Davies aveva fatte in Inghilterra delle osservazioni sopra il medesimo Testo di Cicerone. " La ,, strada, per cui esaminiamo ambi-, due ( dice il Presidente ) in questo " letterario divertimento, non si so-, miglia a quelle , nelle quali i ri-, vali non aspiráno se non all' ono-" re di vincere . La vera gloria de' " Critici consiste nel cercare la ve-" rità, e nel render giustizia a chi 29 l' ha trovata; ed io la rendo cen , sommo piacere al dotto Inglese. " Ei anche lo ringrazia d' alcuni avvertimenti datigli sopra certi sbagli, che confessa d' avere presi . Non si dà confronto tra un carattere così moderato e ragionevole , e la vivacità di certi Autori, pieni di se stessi a segno di non poter soffrire la critica la più discreta.

Ripiglio il filo del mio argomento. La divisione della Filosofia in tre parti, cioè, Dialettica, Morale, e Fisica, mi addita la traccia che devo seguire nel piccolo Trattato seguente.

CA-

<sup>(</sup>a) Ego si estentatione aliqua inductor, aut studio certandi ad hane porissimum Philosophiam me applicavi, non modo statutriam meams, sed ciiam more; & naturam contemnendam pinto. Ce. L. e. mom 65. Disarcasian inter se reprehensiones non sun viruperande. Maledicha, contumelas, tum ira-

# CAPITOLO PRIMO.

Opinione degli Antichi Filosofi intorno alla Dialettica.

L A Dialettica, o la Logica, è la Scienza, che dirige le operazioni della mente nella ricerca del vero, e che c'insegna (a) a distinguerlo dal falso. Ho parlato diffusamente nel trattato degli studi dell' utilità di questa parte di Filosofia, e dell' uso che

si dovrebbe farne .

Fra gli antichi Autori, il più eccellente nella Dialettica è Aristotele; oltre a molte altre Opere, abbiamo di lui quattro libri sopra l' Analisi , nei quali si stabiliscono i principi del raziocinio. " Quest' lugegno [ dice il » Padre Rapin nel paragone, che fa » di Aristotele, e di Platone ] Quew st' ingegno, cosl pieno di razione n e d'intendimento, s' internò total-» mente nella mente dell' uomo, che » ne scuoprl tutti i più segreti mea-» ti, e ne distinse esattamente tut-» te le operazioni. Non ancora era » stato scandagliato il vasto pelago » de' pensieri per conoscerne la pro-» fondità; Aristotele scuoprì, il prin mo, questa nuova strada, per giu-» gnere alle scienze, merce l' evi-» denza della dimostrazione, e per w andare geometricamente alla dimo-» strazione medesima per mezzo dell' » infallibilità del sillogismo, cli' è l' » opera la più perfetta, e lo sforzo » il più grande dell' ingegno umano, "

» il più grande dell' ingegno umano. «
può negare ad Aristotele la gloria
d' aver data maggior forza al raziocinio, e scoperte con molta finezza e
discernimento le regole ed i principi

del medesimo.

Pare, che Cicerone (b) lo ricono-

- 110, 0110 01101010 (7) 10 110110

(a) Dialeftica veri & falsi quasi disceptatrix & judex. Cic. Acad. Quart. I. 4. sum. 91.

(b) Aristoteles utriusque partis Dialeftica prin-

erps. Cie. Top'c. num. 6. (c) Stoicgrum is Dislecticis omnis cura consusca per autore, ed inventore della Dialettica; ma lo stesso Aristotele ne fa onore a Zenone d'Elea ( come riferisco Diogene Lazrio). Si crede però, che Zenone trovasse, il primo, la serie dei principi e delle conse-quente, delle quali formò un' arte sin al suo tempo incerta ed irrego-lare; ma che Aristotele facesse assai più di Zenone.

Questo studio (c) era la principal occupatione degli Stoici, che avevano per Capo un altro Zenone; e si 
vantavano eccellenti ut al parte della 
Filosofoa. In fatti, la loro maniera 
ta ad abbagliare e a confondere gli 
veversari; ma occura, arida, manecante d'oramenti, e spesso degenerava 
gomenti fallaci ed intralciati (d), per 
servirmi della frase di Gierone.

Benché la questione con cui si cerca, se nelle umane condition si trovi iulla di certo, non dovesse esser riguatata se non come una questione preliminare alla Dialettica, ciò nondimeno, era l'oggetto priscipale delle dispute le più vivaci agitate dai Friconofi. La differenza delle opinioni in tal materia consiteva, che gli uni conte contra consiteva, che gli uni contra consiteva, ce gli altri, per lo contrario, pretendevano, che nulla poteva sapersi con certeza, ed in conseguenza nulla affermari di positivo.

La maniera di disputare usata da Acadam. Socrate diede forse occasione a quest' Quaic. l. t. ultimo metodo di filosofare . Già si D 2

mitur. Cic. in Brut. n. 118, (d) Contortulis quibusdam ac minutis conclusionculis ... effici volunt non esse malum dolorem. Cic. Tarr. Quart. l. 2. n. 42. sa, ch' ei non diceva mai la sua opinione: che gli bastava opporsi a quelpositivamente: che protestava d' essere arrivato a conoscere di non saper cosa vernna; e che perciò credeva di meritare l'elogio fatione da Apollo, cioè, d'essere egli il più savio di tutti. Molii credono, che Platone seguisse lo stesso metodo: ma ciò non è contestato.

La cosa indubitata è, che i due più famosi discepoli di Platone, cioè, Speusippo di lui nipote, ed Aristotele, che aprirono due scuole illustri, il primo degli Accademici, e l'altro de' Peripaterici , abbaudonarono il sistema di Socrate di parlare sempre dubitando, e di mai nulla affermare: e riducendo la maniera di trattare le questioni in un certo metodo, formarono un arie, o scienza cognina sotio il nome di Dialettica, ch'è una delle tre parti della Filosofia. Queste due scuole avevano nomi differenti : ma in sostanza, seguivano quasi gli stessi principi. Noi ne faremo menzione per lo più indissintamente sotto il nome d'Antica Accadenia.

L' Antica Accademia pensava, che sebbene le nostre cognizioni derivassero dai sensi, si giudicasse però della Verità, non già dai sensi, ma dalla mente a cui sola si doveva credere, come a quella, che sola vede le cose quali esse sono in se stesse, cioè, vede quelle, che Platone chiamava idec, e che sono sempre in un medesimo stato, senza soggiacere a cangiamenti.

Zenone, Capo degli Stoici, nato Academ. Pagit I, s. in Citio, piccola città di Cipro, ac-BUIS. 30. cordava quaiche cosa di più alla testimouianza de' sensi che pretendeva certa ed evidente [a] supposte però

alcune condizioni, cioè, che i medesimi fossero sani ed in buono stale degli altri, senza mai affermare - to, ed alcun ostacolo non ne impedisse l'efferto.

> Epicuro andava più oltre: e dando una sale cersezza alle relazioni de' sensi, gli riguardava [b] come una regola infallibile di verità : talchè insegnava, che gli oggetti erano appunto quali a noi parevano; che il Sole, e le Stelle fisse, per ragione d'esempio , non erano realmente maggiori di quanto apparivano agli occhi. Ammetreva anche un'altra maniera di dissinguere la verisà; e questa era l' idea, che abbiamo delle cose, e senza di cui non possiamo nè formar questioni, ne pronunziare giudizi : Ante- De natur. cepta animo quadam informatio, sine Deer. n. 43qua nec intelligi quicquam , nec quari ,

nec disputari potest . Zenone adottava lo stesso principio, ed insisteva particolarmente sopra l'idee chiare, evidenti, e sicure, che derivano da cersi principi naturali riguardo a' costumi, ed alla con-dotta della vita. » L' uomo dabbe-» ne, dic'egli (c), è disposto a sof-» frir i più crudeli tormenti, prima » che mancare al dovere, e tradire » la patria. Or domando perchè egli » s'impone una legge così dura, ed » in apparenza così contraria a suoi n interessi? Può far tanto, senz' ave-» re una chiara e distinta idea della » giustizia, e della fede; idea, che » gli persuada che dev' esporsi a tut-» ti i supplizi, piuttosto che offen-» dere la giustizia, e violare la fe-» de «?

Quesio raziocinio di Zenone, fondato sopra la certezza delle idee chiare ed evidenti, dimostra la falsità del principio comunemente ricevuto dai Peripatetici, Che susse le nostre

(a) Ira tamen maxima est in sensibus veritas, si & sani sunt & valentes , omnia removenter que obstant & impediunt. C.c. Aced. Quast, lib. 4. (b) Epicurus omnes sensus veri nuntios dixit

hes sibi tam graves leges imposuerit, cum, quamobrem its oporteret, nihil haberet comprehensi, percepti, cognitt, constituti. Nullo igirur modo heri potest, ut quisquam tanti æstimet æquitatem & fidem, ut cujus conserve de causa nullum supplicium recuset, nisi iis refus essensus sit, que false eine non possunt . Cie. Acad. Quast, lib. 4 num. 23.

esse . Ce. de Nat. Dear. L. s. n. 70.

<sup>(</sup>c) Quero etiam, ilie vir bonos, qui statuit om-ne i sructatum perferre, intol-rabili dolore lacerati points, quam aut obicium proust, aut fidem, car

idee derivano da' sensi (a); perocchè, secondo la Logica de Signori di Porto Reale, nulla noi concepiamo più distintamente del nostro peusiero, e niuna proposizione può esserci più chiara di questa, lo penso, adunque esisto. S'è così, non potremmo avere veruna certezza della proposizione suddetta, senza ben concepire che sia essere, e che pensare. Non si può domandare la spiegazione di questi termini, i quali sono del numero di quelli, che per essere generalmente ben intesi, si renderebbero oscuri, se si volesse spiegargli. Or s'è certo, che non abbiamo in noi le idee dell'essere, e del pensare per mezzo di quali sensi son esse entrate nella nostra mente? Bisogna aduuque stabilire, che non hanno la loro origine dai sensi.

Zenone, in oltre [b], dimostrava la falsità, ed il ridicolo dell'opinione degli Accademici con un'altra riflessione. Nella regola ordinaria del vivere, è impossibile diceva, di prendere no partito sicuro , e risolvere sopra qualche cosa, senz'aver nella menie un principio, che ci deiermini a prendere piuttosto una che un' altra risoluzione; quindi si rimarra sempre nell'incertezza, e nell'inazione.

I seguaci dell' Antica Accademia, e del Portico si accordavano tra loro , sostenendo gli uni e gli aliri , benchè con diversi principi, che vi erano mezzi sicuri di conoscere la verità, ed in conseguenza, cognizioni evidenti . e certe .

Academ.

aum. 44.

Arcesilao si oppose con molto ca-Quant. l. I. lore a tal' opinione, oppuguando principalmente Lenone; e formò una Sctta . chiamata l' Accademia Media . che durò sino a Carneade, quarto di lui successore, da cui fu fondata la Setta, desta l'Accademia Nuova, Siccome però questa si uniformò qua-Rollin Stor. Ant. Tom. VII.

(a) Nihil est in intellectu, quod non prius fue-

(5) Si quid officii sui sit, non occurrit animo, nihil umquam omnino aget, ad nullem rem umquam impelletur, numquan movebitut. Quod si sliquid si in tutto alla Media, così si confondono ambedue insieme, e si chiamano ambedue col nome di Nuova Accademia. Questa Seita fu molto accreditata, e Cicerone l'abbracció apertamente e se ne dichiarò defen-

Arcesilao attaccò Zenone, non per lbid. n. 44. ostinazione o per vanagloria, ma per rischiarare l'oscurità, che si trovava in tutte le cognizioni, e che aveva obbligato Socrate , Democrito , Anassagora, Empedocle, e quasi tutti gli antichi Filosofi a confessare la loro ignoranza, ed a dire concordemente, che nulla si poteva sapere, nulla conoscere con certezza, senza eccettuare ciò che aveva detto Socrate: So una sola cosa, cioè, di non saperne veruna .

L' oggetto più forte della disputa fra Zenoue, ed Arcesilao versava sopra la testimonianza de' seusi. Zenone pretendeva, che mercè il ministero d' essi, si poieva conoscere certamente la verità; ed Arcesilao so- 60. steneva il contrario, per la ragione. che non si dava alcun contrassegno certo, che dissinguesse, e facesse distinguere gli oggetti falsi ed inganue-

voli da quelli che tali nou sono . Alcuni sono, o pajono talmeute simili, che non è possibile distinguergli. Siamo adunque esposti a rimanere ingaunati nei uostri giudizi e a prendere il vero per il falso, e il falso per il vero; cosa indegna d'un uomo savio: in conseguenza, (c) s' ei vuole condursi con pradenza, deve sospendere il suo giudizio e nulla mai decidere . Quindi Arcesilao consumava le intere giornate nel disputare cogli aliri, e nell' oppuenar-

ne le opinioni , senza mai dir la sua . Gli Accademici a sua imitazione fecero sempre lo siesso. Si è veduto. che Carneade, audato in Roma con Dβ al-

aliquando acturos est, necesse estid ei verum, quod occurrit, videri. C.c. loc. cit.

(c) Ex his ide necessario nata est irega, idest assensionis recentio. Cic. dead. Quest. L.4. a. 59.

Bid num. 108. 6c.

altri due Deputati , parlò un giorno in favore della giustizia; e nel giorno seguente, le parlò contro colla medesima forza, e colla stessa eloquenza. Pretendevano questi Filosofi, (a) che il fine di que' discorsi, ne' quali sostenevano i due partiti contrari nello stesso argomeuto, tendesse a scuoprire la verirà, o qualche cosa vicina a questa . La sola differenza , di evano, che passa fra noi e quelli, che credono saper qualche cosa è, che i medesimi spacciauo arditamente per vero e per incontrastabile ciò che sostengono, e che uoi diamo modestamente le nostre opinioni solamente per probabili , e per verisimili. Soggiungevano che a torto si accusava la loro dottrina di ridurre gli uomini uello stato d'inazione, e di turbare i doveri della vita; giac-

chè la probabilità, e la verisimilitudine bastavano per determinargli a prendere piuttosto l' uno , che l' altro partito. Abbiamo un eccellente Trattato di Cicerone, intitolato Lucullus, che si riguarda come il quarto libro delle Questioni Accademi-che, ed in cui Lucullo sostiene l' opinione dell' Antica Accademia, cioè, Che l' uomo può sapere, e comprendere certe cose ; e Cicerone , l' opinione

contraria sostenuta dalla Nuova Accademia, cioè, , Che l' uemo non Quest l. 4 , può nè oltrepassare le apparenze, " ne avere se non opinioni probabi-, li " . Lucullo , terminando la sua lunga ed eloquente dissertazione, dice a Cicerone: " E' possibile, che » dopo aver tanto lodata la Filoso-» fia, possiate seguire una Setta, che » confonde il vero col falso, che n priva l' uomo del uso della ragio-» ne e della facoltà di giudicare, che » non gli permene d' approvare vep runa cosa, e che gli toglie l'uso » dei sensi? I Cimeri medesimi, che » per quanto si dice, non vedono » scolo, che gli rischiara; ma que-» sti Filosofi , che voi secondate » circondandoci di tenebre , non ci » lasciano la minima scintilla di splen-» dore che ci possa illuminare, e ci » tengono come schiavi nella catena, » talmente ristretti , che non ci è » permesso di muoverci . Finalmen-» te il proibirci di dare il nostro » assenso a qualunque cosa è lo stes-» so che privarci dell' uso del pen-» sare e di agire . " Non si può meglio impugnare i dommi della Nuova Accademia, la quale, in faiti, sembra che avvilisca l' uomo, riducendolo ad un' assoluta ignoranza, ed altro non lasciandogli, per condursi, che l'incertezza ed il dubbio.

Il Padre Mallebranche, nelle sue Ricerche della Verità, stabilisce con molta esattezza un eccellente principio sopra i sensi. Dice, che i scusi ci sono stati dati da Dio per conoscere , non già la natura degli oggetti, ma la relazione, ch' essi hanno con noi; non per quello che sono in se stessi; ma in quanto possano riuscire vantaggiosi o pocivi al postro corpo . Questo principio chiarissimo distrugge tutte le piccole dispute degli antichi Filosofi. Le sole idee sono più che sufficienti per farci ben conoscere gli oggetti .

Ho detto, che i nuovi Accademici R. IV. Part, negavano la certezza, ed ammetteva- cap. L. no la verisimilitudine . I Pirrogisti . che sono una diramazione ed una conseguenza della Setta Accademica , giunsero auche a negare questa veri-

fosse egualmente oscuro ed incerto. Tutte queste opinioni però che fecero già tanto rumore non hanno mai avuta altra esistenza se non ne' discorsi, nelle dispute, o negli scritti: e non hanno mai persuaso alcuno seriamente; quindi si possono riguardare come traiti d' ingegno, non già come opinioui che avessero convinti

similitudine; e pretesero, che tutto

quon aut verum s't , aut ad id quam proxime accedat . Cie, ibid, num. 7. 8.

<sup>»</sup> mai il Sole , hanno qualche crepu-(a) Neque nostræ disputationes quidquom aliud agunt, mai ut, in uvramque partem dicendo & audiendo, eliciant & tamquam exprimant aliquid,

gli uomini, e sopra le quali si fossero regolati. Pièr-onisti pretendevano, che non si potesse distinguere ano, che non si potesse distinguere ne il sonuo dalla vigilia, ne la pazzia dalla suriezza. Malgrado però unte le loro ragioni, potevauo essi dubitare, che non dormissero, e che non fossero savi? Se ci fosse qualche persona capace di muovere tali dubbi, certamente niuno porrebbe dubitare, come dice Sant' Agostino, ch' essa non esista, non pensi, e non viva. Qualora! 'uomo dorma o veglj, sia pazzo o savio, s' inganni o non s' inganni, è certo almeno, poiche egli pensa, che vive ed esiste; essendo impossibile di separare la vita e essere dal pensiero, e di credere che chi pensa non esiste e non vive.

# CAPITOLO IL

Opinione degli Antichi Filosofi intorno alla Morale .

L A Morale, ch' ha per oggetto la regola de' costumi, propriamente parlando, è la scienza dell' uomo: 1utte le altre cognizioni sono, per così dire, fuori d'esso, o almeno non lo peneirano, e non vi s' internano, cioè, non giungono nel cuore, in cui consiste l' uomo . Possono esse renderlo più dotto, più eloquente, più regolare ne' discorsi , più versato nella cognizione de' misseri della natura, più atto a comandare agli eserciti, ed a governare gli Stati ; ma non possono renderlo nè migliore anè più savio . Quindi la Morale gli è necessaria più di tutte le scienze : e senza d' essa le medesime devono parergli indifferenti.

Ciò determinò Socrate a preferire la regola de Cossumi a tutto altro - Prima di lui , i Filosofi non si applicavano se non quasi a scandagliare i segreti della natura, a misurare re l'ampierza delle terre e de' mari , ed a sudiare il corso ed il moto degli astri. Socrate (a), il primo, nobilitò [3] la Morale, e per servirimi della frase di Gicerone (c), fece secndere la Filosofia dal Cielo, l' iurodusse fra gli uomini . e la rese loro dusse fra gli uomini . e la rese loro familiare, proponendola per precettrice dei costumi, e delle regole della vita.

det costumi, e delle regole della vita. Non i soil Privati, ma anche i Regolatori degli Stati apprezzarono le tiflessioni de Filosoh. Arstouele, e Platone scriissero sopra tal materia lunghi Trattati pieni d'eccellenti principi. Di questa parte di Morale, chiamata Polinica, non tratterò qui separatamente; mi basterà, nel parlare in progresso de Doveri degli uomini, di riportare alcuni estratti di Platone, e di Cicerone, che faranno conoscere le loro nobili idee intorno alla maniera di governare i popoli,

La Morale deve istruire gli uomini principalmente intorno a due materie: in primo luogo, inseguare in che consiste la suprema felicità, a cui tutti aspirano; e dipoi indicare le virtù, ed i doveri che possono condurre a tal felicità.

Il Paganesimo non somministra massime molto pure riguardo a così importanti materie; si trova in esso un miscuglio di luce e di tenebre, che arrecherà maraviglia; ma che nondimeno potrà molto istruirci. Aggiungerò, in olire, alla Morale un bre-

ve Trattato sopra la Giurisprudenza. D 4 AR-

(a) A Socrate omnis, que est de vita 8t moribus Philosophia manavit, Ge. Tusc. Quest. L. 3, aum. 8. (b) I mu sotichi Filosofi, e narticularmente Pir-

(b) I più antichi Filosofi, e particelarmente Pittagora, avevano dati ai loro discepoli buoni precetti di Morale, ma non gli censideravano, come Socrate, per il loro phi ricco capitale.
(a) Socrates primus Philosophiam devocavit e Cocho, & in Utibus collocavit, & in domos etiam introduxit, & coegit de vita & morbus rebusque boni & mails quarere, Cie. Tuse. Quant, 16, 5, 200, 100.

# ARTICOLO PRIMO.

Opinioni degli Antichi Filosofi intorno alla Suprema Felicità dell' uomo .

A Filosofia Morale non ha oggetto più interessante della suprema felicità. Si agitavano nelle Scuole molte questioni indifferenti al comune degli uomini, delle quali non era necessario istruirsi, come di quelle che nulla influivano sopra i costumi. e la condotta della vita. Ma l' nomo, ignorando [a] ciò che costituisce il Sommo Bene, cade in un' infinità d'errori, e cammina sempre ad occhi chiusi, senza saper egli stesso dove vada e quale strada debba tenere : mentre stabilito il principio suddetto, conosce chiaramente tutti i suoi doveri, e sa come regolarsi in tutto il rimanente.

Non i soli Filosofi si sono dati la cura di cerarae in che consista il Sommo Bene; ma se la sono dati egualmente utti gli uomini (8), i dotti e Il immente utti gli uomini (8), i dotti e Il immente del suma così importante questione. Quand'anche il o sprito dell' uomo fosse indifferente intorno a ciò, non lo sarebbe il di lui cuore, che comosce la felicità di cui si gode nel possesso di qualche gradito oggetto.

L' nomo la l'ides, ed il dendeno d' una suprema felicità, che impressi in esso dalla stessa natura, sono le sorgenti delle altre di lui idee, dei desideri, e delle di lui arioni. Dopo il peccato, non gli rimane se non una nozione confusa e generale, inseparabile dal suo essete, la quale però lo spiage ad amare, ed a cercare quel bene che non conocce appano, ma uno sapendo edi precisa-

mente in che esso consista, urta nel cercarlo, in infiniti errori. Quindi si attacca ai beni creati, che ne appagano in qualche maniera ma scarsamente le brane, e riferisce tunto ai medesimi, riguardandogli come il Bene Supreno.

Ciò vedremo nelle varie opinioni dei Filosofi sopra tal materia. Cicerone ne tratta diffusamente e con mol ta crudrione nei ciuque libri, imitto-liti. De Finibus bocorum O malorum, nel quali esamina in che consistauo i veri heni, ed i veri mali. lo, sequendo il di lui metodo esporto ciò, che ue pentarono gli Dipicurci, gli Stoici, ed il Peripatettici, cioè, le te Sette niù celebri dei Filosofi.

Le due ultime ci vanno somministrando massime eccellenti sopra diversi oggetti , ma per lo più , mescolate con falsi dommi, e con errori massicci. Non accade sperarne istrazioni riguardo a' beni della vita avvenice: l'umana Filosofia non innalza l'uomo al di sopra di lui, ma lo ristriuge alla terra . Molti Filosofi , sebbene persuasi dell' immortalità dell' anima, e conseguentemente che la vita attuale non è se non un istante posta in confronto colla durata infinita delle nostre anime, non tralasciarono però di volgere alla stessa momentanea vita tutto il loro studio, ed attenzione; la vita avvenire era il soggetto unicamente di qualche conversazione sterile e di nitua conseguenza nè per la loro condotta, nè per quella degli altri . Quindi quei pretesi Savi, che conoscevano tutto fuor-

fa) Summum homum si ignoretar, viveadi ratioomi ignoreti necesse ext. Et qua fintus error consegitter, ut, quom in perioda se receivar, selve non postat. Cognitis autea rerina fados, com la Magister galdi ut 80 bancom estreano de suslation, inervas viva vi. est e culturantique ernium officieram... Hac constitute, in Philospmum officieram... Hac constitute, in Philosp-

phis , constituta sunt omnia . Cie, de Finit boni &

<sup>(</sup>b) Omnis suftorires Philosophia consistit in beuts vita comparanda. Beate enim vivenci copietrare income emines samus. Cic. de Fin b. lib. 5.

fuorchè se stessi, e sapevano il de- conosce se stesso, nè sa dove vada: stino d'ogni cosa eccettato quello che ignora il suo fiue e i mezzi per dell'uomo possono con ragione esser giungervi; che sa le cose superflue, riguardati come insensati. Imperoc- ed è cieco sopra quelle che sono a chè tale è appunto colui, che non lui necessarie e personali.

6. I.

#### Opinioni d' Epicuro intorno al Sommo Bene.

sperare , nella questione di cui si tratta , sentimenti (a) nobili e generosi.

Si chiama Sommo Bane, secondo Lib. 1. num. tutti i Filosofi, quello, a cui sono diretti tutti gli altri, e che non si dirigge a verun altro. Epicuro pone il Sommo Bene nel piacere, ed in conseguenza il sommo male nel dolore. La natura stessa, dic'egli, c' insegna tal verità; e fin dalla nostra nascita ci fa cercare come Sommo Bene tutto ciò che può darci piacere, e fuggire come un sommo male tutto ciò che può riuscirci incomodo . Non abbiamo bisogno d' argomenti bene studiari per istabilire questa verità, come non ne abbiamo per provare, che il fuoco è caldo, la neve è bianca, ed il mele è dolce. Oguun l' intende . Se si suppone, . dall' una parte, uno che goda nell' animo e nel corpo di tutti i maggiori piaceri, senza temere che sieno interrotti; e dall'altra, uno tormentato dai più atroci dolori, senza sperare d'esserne liberato, chi può dubitare in quale delle due parti si dovrà collocare il Sommo Bene, in quale il sommo male?

Siccome non dipende dall' uomo Lb. 1. n. 93. esentursi dai dolori, così Epicuro op-Quant. 1. 2. pone a quest' inconveniente un rimea. 44. 45. dio fondato sopra un raziocinio, da lui creduto assai persuasivo: Se il dolore è prande, dic' egli , sarà breve ; s' è lungo, sard leggiero; come se un' in-

> (a) Epicarus, in constitutione finis, nikil genetoum serit stoue magniucum . Cie. de Finis, L. t. (b) Non est in nostra potestate, fedicantibus tis rebus quas maias esse opiniomur, dissemulatio

Il solo nome d'Epicuro non ci fa fermità non potess' essere lunga e nel tempo stesso tormentosa, ed un raziocinio potesse avere forza contro il senso comune.

Un altro rimedio, non meno inef. Orest 1 2. ficace propone egli contro l'acerbità man 3 50. del dolore, ed era distrarre lo spirito da' mali che si soffrono, e di volgere tutta l'attenzione ai piaceri passati ed a quelli dei quali si spera di godere . Come , gli si rispondeva! Mentre la violenza [b] del dolore mi penetra, mi lacera, mi arde, nè mi lascia un momento di quiete, mi si prescrive di non badarvi e di pensare a tutt' altro. Questa dissimulazio-

ne e questa non curanza sono forse

in mio arbitrio? Dipende forse da me soffocare\_la voce della natura e d'

imporle stlenzio? Costretto a riconoscere falsi e me. Tuscul. schini codesti raziocini, Epicuro li ri L 2, m. 17. dusse a confessare che il suo Savio sentirebbe bensì il dolore, ma che anche in tale stato si crederebbe felice . Cicerone però deride questi di lui sentimenti. Se il Savio, dice egli, vien tormentato, ed abbruciato vivo ( convien dire che Epicuro sostenesse che il suo Savio avrebbe sofferto con costanza); se arde [c] nel toro di Falaride, conserverà egli la sua alleprezza, e dirà: O com' è dolce il mio stato presente! O quanto poco conto io fo di quest' apparente pena ! Arrecano maraviglia tali parole nella bocca del Panegirista del piacere , il quale pone il Sommo Bene nel pia-

vel oblivio. Lacerant, vexant, stimulos admovent, ienes achibent, res virare non sinunt; & tu oblivisci jabes, quod centra naturam est. Co (c) In Phalaritis touro et crit dicet: Quem sua-De ese boe! Quam hor non curo! Cic.

De Fin.

. 4

De Finib.

cere medesimo, ed il sommo male nel dolore; ma arreca certamente maggior maraviglia veder (a) Epicuro che sostiene un tal personaggio, e che in mezzo agli spasimi cagonatigli dal mal di pietra, e dai dolori colici, dice: O quanto sono felice! Quest è l'ultimo, ed il più fortunato

piorno della mia vita . Cicerone domanda come si possa conciliare Epicuro con Epicuro? Ouest' Oratore (b), il quale non nega, che il dolore non sia dolore, nou esige tanto dalla virtù del Savio. » Non » è poco, dic'egli, ch' ei soffra i ma-» li con pazienza; e non pretendo, » che se ne rallegri . Imperocchè il » dolore è una cosa penosa, ama-» ra, contraria alla natura, e dif-» ficile a soffrirsi « . Quest'è pensare, e parlare da uomo ragionevole. Il linguaggio d'Epicuro è il linguaggio della vanità e della superbia. che nel voler far pompa d'un falso coraggio, manifesta una vera debolezza.

Tali assurde conseguenze d' Epicuro erano conseguenze necessarie de' di lui erronei principi; perocchè, se il Savio deve essere felice finchè è savio ; il dolore, che non fa perdergli la saviezza, nou può privarlo della felicità; quindi si dee riguardarlo come felice anche nei più atroci dolori.

Bisogna confessare, che alcune massime, ed anche certe azioui d' Epicuro hanno qualche cosa di maraviglioso, che abbaglia, e dà di lui e della di lui dottrina un'idea contraria a quella che ordinariamente se ne forma; quindi alcuni celebri Letterati hanno intrapreso di difenderlo e di farne l' apologia.

Epicuro, dice Cicerone (e), dichiara apertamente che non può vivere con piacere chi non vive con saviezta, con onestà, e con giustizia; e che non vive così chi non vive giocondameute. Ouesto principio dice molto.

Riguardo alle altre parii della Morale ed ai doveri civili, ei sostiene certe massime non meno severe, che nobili.

Seneca riporta non pochi di lui Scatt. Ep. passi, che sono certamente molto 10- 92. devoli: ,, Non mi sono mai curato , di piacere al popolo; perchè ciò , ch'io so non è lodato dal popolo,

In vece del popolo, Epicuro pro I. v., 11:
poneva (d) qualche unono virusoo, ed
accreditato come per ispettore e giudice di tutte le azioni, quasi il medesimo fosse sempre presente. In
fatti, si può dire, che si commettono men errori quando si agisce in
presenza d'un testimone rispettabile;
la di lui autorità, e fin il pensiero
alla medesima serve di regola, e pui-

» e non so ciò, che il popolo loda.

rifica le nostre più segtete azioni. Se volete [e], diceva Epicuro, fare che Pitocle diventi ricco, non dovete accrescergli le rendite; bista che diminuiate i di lui desideri, e la di lui ambizione.

Non finirei mai, se volessi riportare molte altre massime d'una così esatta Morale. Socrate non parlò meglio d'Epicuro; e la di lui vita, co-

(e) Quid perro? Non zque lacredibile videtur, eliquem in summis cruciatibus positum, dicera eliquem en? Arqui hac vux in ipsa infician vo leptatis est audat ? Bestletement, inquit, & Guid mees diem age, Epicarus; aum illum biac urinz difficultas terqueter, hine insanabilis exulcerati delur ventiris. Sense. Ep. 93.

(b) Tullius dolorem, dolorem esse nun negat... Ego. inqui, tantam vim nun tribue aspieasise contra dolorem. Sic forris in perferendo efficin asis est: ut læretur eisam, non portalo. Tristis esim res est sine dubio aspera, amera, inimica naturæ, ad patiendum toletandumque difficilis. Ce. Ture. Quast. Ilb. 2. nom. 33.

(c) Clamat Epicurus, non posse jucunde vivi,

nisi sapientet, heneste justeque vivstur; nee sapientee, honeste, juste, niss jucunde. Cic. de Fin. lib. 1 num. 57.

(d) Aiquit wit honus nobis eligeadus ext, se semper ante coulos hibetudus, at vic tamquam ille spedante viramus, & omnis tamquam ilovienie facismus. Note, mi Lucili, Epicurus praecipii, custadem nobis & pradagogum dedit; net eincaturis etus laditats. Aliquem habest nitum quevereauv, cujos eudoritate etiam secretum suura sanfilus, ficiate, /nete.

(e) Si via, inquit. Pythnolea divitem facere, nun pecunie adjuciendum, sed cupiditatibus dotta-hondum. Sence, Ep. 21.

me si dice , corrispondeva perfettamente alle di lui parole.

Since. Ep. mente alle di lut parole.

Benchè ne' giardini d' Epicuro fosse scritto: Qui la voluntà è il Sommo

Bene : il padrone di casa, uomo per al-

Bene, il padrone di casa, uomo per altro polito ed ouesto, trattava chiunque andava a visitarlo con pane ed acqua. Epicuro medesimo, il Maestro de'

See, Ep. Cure menessino, it Maestro de piaceri, talvolta si cibava assai sobriamente. Sappiamo da una di lui lettera, che il pranvo gli costava meno d' un asse, cioè, d' un soldo; e che Metrodoro, di lui compagno men assinente, spendeva l' asse intero.

Si è detto con quanto coraggio, e già vicino a morire, ei soffriva i più vivi dolori. Or che si può risponde-

re a tutto ciò, ed a quant' altro se ne riferisce?

Turest.

Ma che si può rispondere, dall' altra parte, a molti altri fatti contrari ed ai rimproveri, che gli si facevano a motivo della di lui crapola, e delle sregolatezze le più vergognose, che si leggono in Diogene Laerzio?

Cicerone, con poche parole, ri-

Control 1.º duce la questione ad un sol arricone de 1º lo, « Credere voi, gli si dicea» (
» Epicuro sia quello, ch' è creduto,
» e che voglia guidare gli uomini al
» libertimaggio , ed alla dissolutez» azl lo non lo credo , rispondeva
» Cicerone ; perchè vedo , ch' egli
» insegna melle belle massime , ed

» insegna melte belle massime , ed una Morale severissima . Ma qul » non si tratta de' di lui costumi, » o della vita paricolare ; si trat-» ta unicamente dei dommi, e del-» le opinioni . Ha spiegato egli » tesso il significato delle voci pia-» cere, e voluttà in una mantera non » oscura ; Intendo. (a) dice. con que-

» oscura: Intendo, (a) dice, con que » sie parole i piaceri del gusto, quel » li del corpo, la vista degli ogget-

» ti, che dolcemente dilettano gli » occhi, i divertimenti, i giuochi,

(a) Non verbo tolum posuit voluptitem; sed explinavit quid diceret. Seporem, inquit, & cor

porum complexum, & Indos, atque canus. & formas eas qu'bus aculi jurende moreanur. Cic. (6) Testificatur, ne intelligere quidem se posse,

» la musica: Ho forse aggiunto nulla » alle di lui parole? Ho detto forse co-» sa che non sia vera? Se così è, mi » condannino, perchè cerco di met-» tere in chiaro la verità. «

Lo stesso Epicuro dichiara [a] di cu. to Fin. non poter conceptire come si possa dar li neste che quello, il quale consiste Di nasse, altro bene che quello, il quale consiste Di nasse, nol mangiaro, end bettere, nell'a ermo-sen. 111. nia del suono che lusingo gli orecciò, non del suono che lusingo gli orecciò sen con queste le di lui frasi? songiugne Cice-tone ) An hece ab o non dicursura?

Giacchè Epicuro sosteneva sal domma, si doveva far alcun contro dei di lui più belli discorsi sopra la virti, e l' onestà Erano questi riguardati come i di lui libri sopra la Diviutià. Si sapera, in sostanza, ch' et è siregato di estimata degli Derre pine viutià. Si sapera degli Derre pine magnifiche del risperto loro dovuto, o per porre al coperto le sue opinioni e la sua persona, o o per timore de Magistrati Atenicai: Aveva adunque la stessa premura di nascondere un domma nimico della onestà, come quello che collocava nella vo-

luttà il Sommo Bene. Torquato, difendendo la dottrina De Finb. d' Epicuro, esaltava il passo, in cui l. 2. n. 51. questo Filosofo diceva, che non si poteva condurre una vira tranquilla se questa non era savia, onesta, e giusta: Non posse jucunde vivi , nisi honeste , & sapienter , & juste vivatur . Cicerone però non si lascia abbagliare dal vano splendore delle parole, colle quali Epicaro procurava di ricuoprire la turpitudine de' snoi dommi. Prova assai bene, che la saviez-2a, l' onestà, e la giustizia non possono far lega col piacere , preso nel senso d' Epicuro che oltraggia la Filosofia, e disonora la natura. Quin- 16. a. 74 di domanda a Torquato, s' essendo nominato Console, come doveva es-

ubi sir, aut quid sit ullum bonum, præter libel, quod cibo, aut porione, & aurium delectatione, & obserna voloptate capiatur. Go, de Finik iik. 3, a. 7.

scrlo, esporrà, nell' orazione da recitarsi in presenza del popolo o nel Senato, che nell' accettare tal dignità, si proporrà la voluttà per fine di tutte le sue azioni? Or perchè non avrebbe egli osato farlo ? Perchè certamente sapeva esser quello un infa-

me linguaggio. Chiudero quest' Articolo col riportare un bel parallelo che fa Cicerone. De Fin La Descriv' egli a dall' una parte a Lucio #. 62-6s. Torio Balbo di Lanuvio, uno di que' voluttuosi, ingegnosi e delicati, che si fanno un' occupazione, ed una gloria d' investigare ogni finezza in tutto ciò che si chiama delizia. Costui. libero da ogni molesto, en tero riguardo al presente e da ogni taggiciudine riguardo all'avvenire, non si dava brutalmente in preda nè agli eccessi del mangiare e del bevere, ne agli altri grossolani divertimenti; ma premuroso della sua salute, ed usando certe convenienze, conduceva una vita dolce ed effeminata. Radunava ocni giorno una compagnia di scelti amici in sua casa, dov' era sempre imbandita una mensa ricoperta delle più delicate e delle più esquisite vivande; e non si negava veruna di quelle cose che seducono i sensi, e veruno di que' piaceri nei quali Epicuro faceva consistere il Sommo Bene. Finalmente nulla trascurava di quanto poteva contribuire alla propria gioja e voluttà, come si rilevava dal di lui esteriore, e dal buon temperamento, Questo, dice Cicerone, volgendosi a Torquato, è l' uomo, secondo voi, sommamente felice. » Non oso [a] dire qual nomo » vorrei opporgli; ve lo dirà per » me la stessa di lui virtà. Quest' » è il famoso Regolo, che senz' es-» sere forzato se non dalla sua sola » fede giurata a' nemici , torno volou-» tariamente da Roma in Cartagine, » dove sapeva i supplizi che gli era-» no preparati, e dove, in fatti, » mori di vigilie, e d'inedia. Or » in mezzo a tali tormenti , la virtù o ci dice , ch' egli era infinitamente » più felice del vostro Torio, il qua-» le riposa ne'letti di rose, e mota » uel mare delle volunà . Regolo » aveva comandato agli eserciti era » stato per due volte Console, ed » aveva meritato l'onor del Trionfo; » ma non faceva alcun conto di tali » vantaggi nel paragonargli coll'ul-» timo accidente della sua vita , pro-» dotto dalla sua religiosa esattezza » nell'osservar la fede e dalla sua » invitta costanza. Quest' accidente, » il di cui racconto ci affligre, era » per Regolo una sorgente di sod-» disfazione e di piacere «.

Si ponga, in vece di Regolo, un Cristiano tormentato per l'amore della verità, e vedremo quanto sia concludente il discorso di Cicerone. Parlar diversamente, sarebbe un oppugnare un'assurdità con un'altra, ed opporre una felicità vergognosa ad una solida e vera.

# 6. II.

### Opinioni degli Stoici intorno al Sommo Bene .

tata fra gli antichi Filosofi per la to, ed i dommi nella pratica ne fosdottrina e per i costumi, sebbene la sero quasi universalmente seguiti, per

Lasciamo la scuola la più iscredi- medesima godesse d'un gran credi-

taotem in rosa Thorium. Bella magna gesserat, bis Consul fuerat, triumpharat; nec tam sus illa superiora tam magna, nec tam præclara ducebat, quam illum ultimum casum, quem propier fidem constantiumque susceperat; qui nobis misera illis videtur audientibus ille perpotiente erat voluptatius. Cic. de Fin.b. ub. 2.

<sup>(</sup>a) Ego , huic quem anteponam non audeo dicere: dicet pro me ipsa virtus, nec dubitabit isti vestro beato M. Regulum antepunere. Quem quidem , cum sua valuntate , nulla vi coactus præter fidem quam dederat hosti, ex Patria Chartaginem revertisset, rum ipsum, cum vigilis & fame crugiareiur, clairat virtus beatiorem fuisse, quam pq-

la ragione che il piacere ha maggior efficacio dei più bei discorsi; e passiamo ad un' altra molto lodata ed onorata dal Gentilesimo, coll' idea che vi s' iusgenasse, e praticasse la virtù in tutta la sua purità, e perfezione: ognuno compreude, che parle

De Fin. L. 4.

di quella degli Stoici. Era un principio comune a tutti t Filosofi, che il Sommo Bene consistesse nel vivere secondo la natura: Secundum naturam vivere, summum bonum esse. La differente spiegazione ch' essi davano alla conformità colla natura, diversificava le loro opinioni: Epicuro la poneva nel piacere: altri nella lontananza del dolore; ed altri in vari altri oggetti. Zenone . Capo degli Stoici, la collocava unicamente nella viriù. Attesi i di lui principi , vivere secondo la natura , vivere consequentemente alla natura . nel che solamente consiste la felicità, è un vivere onestamente, un vivere virtuosamente. L'onestà, e la virtù ci è inspirata dalla natura , la quale nel tempo stesso c'inspira un sommo orrore a tutto ciò ch' è contrario alla onestà ed alla virtù.

temente ne fanciulli, nei quali si amira il candore, la semplicia , la tenercra, la gratitudine , la compassione, la pratitudine , la compassione, la putrità , e l'ignoranza del male e d'ogni attifacio. Or d'onde procedono così eccellenti virrà se unon dalla nutura medestina, che succhio I se un'età più innoltrata (b'), qual uomo può degeuerare in massera, che gunga a nearer la sua stima ad uu giovine savio, regolato e nudesto, ed a non guardare con o. hio torvo la gioventi immersa uel divordine e nel hherituaggio? Quandivordine e nel hherituaggio? Quandivordine en el harituaggio ? Quandivordine en el hherituaggio? Quandivordine en el harituaggio ? Quandivordine en el harituaggio .

Questa verità (a) si scuopre eviden-

do si leggono nelle Storie, dall'una parte, le azioni di bontà, di dolcezza, di clemenzu, e di gratitudine; e dall' altra, quelle di violenza, d' ingiustizia, d' ingratitudine, e di crudeltà, malgrado qualunque distanza di tempo fra gli uomini dei quali si parla, e noi, siamo forse padroni de' nostri sentimenti, e possiamo dispensarci dall' amare gli uni, e dall' aver gli altri in abbominazione? Queste, dice Zenone, sono voci della natura, colle quali essa ci fa intendere, che la sola virtù è il vero beue, e che il vizio è il sommo de' mali .

Gli Stoici non potevano ragionare ne con più esattezza, ne più coerentemente a' loro principi, sorgenti de' loro errori e de' loro devian:enti. Convinti, dall' una parte, che l' uomo è creato per la felicità , la quale è l'ultimo di lui fine ed il termine del di lui destino; e dall'alira, limitando tutta la di lui durata alla vita presente, e uon trovando in questo breve spazio cosa più grande, più stimabile, e più degna d' esso della virtà, non deve arrecar maraviglia, che in questa collocassero la medesima di lui felicità, ed ultimo fine. Non conoscendo essi nè altra viia, nè promesse eterne, non potevano meglio operare, ristretti com' erauo, neil' angusta sfera in cui gli aveva posti l'ignoranza della Rivelazione. S' innalzarono quanto più fu loro possibile, e furono obbligati a prendere il mezzo per il fine, e la sirada per la meta. Scelsero la natura per guida in mancanza di condottieri migliori: l' esaminarono sotto il di lei più grandioso e sublime aspetto ( mentre l' Epicureo la riguardava sotto l' aspetto terreno, anima-

(a) Id indicant pueri, in quibus, ut in speculis, nouts, ceraints... Qua ni moria est in his bear merentum! Qua reference grazia expiditos! Atque e. in optima quaque indole maxime apparent. Ge. de Fia 16. 5. nous. 61.

(b) In its vero metabus que jam confirmate tune, quis est tam dissimilis homini, qui non moreatus & offensione turpitudinis & comprobatione

male, e corrotto); quiudi doverono ancora far consistere la felicità dell' uomo nella virtù.

La salute di poi, le ricchezze, la fama, e gli altri vantaggi consimili non sono da Zenoue compresi nel numero dei beni, come non sono compresi nel numero dei mali le malattie, la povertà, l'ignominia, e gli altri incomodi della vita, dai quali perciò ei non faceva dipendere la felicità, nè la miseria degli uomini. Per questa ragione, sosteneva (a), che la sola virtù bastava a formare la felicità; e che tutti i Savi, in qualunque stato, erano sempre felici. Pure valutava in qualche maniera i beni ed i mali esterni accennati, che definiva in termini differenti da quelli degli altri Filosofi, sebbene, in sostanza, le opinioni si riducessero,

De Finib. 1. 3 num. 41.45.

presso a poco, alle stesse. Si potrà giudicare del resto da un solo esempio. Gli altri Filosofi riguardavano il dolore come un male cifettivo e reale, infinitamente incomodo al Savio, che procurava di tollerarlo pazientemente , tuttavia ciò non l'impediva d'esser infelice, ma rendeva imperfetta la di lui infelicità: quindi , secondo loro , un azione onesta, ed esente dal dolore era preferibile ad una azione accompagnata dal dolore . Gli Stoici credevano , che un tal sentimento degradasse, e disonorasse la virtù, con cui tutti gli altri beni esteriori, uniti insieme, non erano più paragonabili di quello che lo fossero le stelle col Sole, una goccia d'acqua con tutto l' Oceano, ed un denaro con tutti i millioni di Creso . Un savio Stoico nulla valutava il dolore; e per quanto esso fosse violento, mai non gli dava il no me di male.

(a) Virtutis tantum vim esse, ut ad bente vivencum se ipaa contenta sin. .- Sapientes omnes erse semper beatos. Cic. de Fin. 1b. 5. n. 77. (b) Pompeju, confedo Mirichatico bello, intraturus Posidonii Sapientie professione clari donum, fores percuti de more a Lithore vetoti; de fasces Lithorio j. ausa submisti is, cui se Oriens, Occidonique submistrat, Filia, 1b. 7. essp. 30.

Pompeo, tornando dalla Siria, pas. Turest. sò espressamente per Rodi a fine di Quen. 1. 3. visitare lo Stoico Possidonio, e ginnto alla di lui casa, non permise che il suo Littore picchiasse, secondo l' uso, alla porta colla verga; oude dice Plinio, quel Pompeo, che aveva soggiogati l' Oriente e l' Occidente . fece che i Fasci del suo Littore (b) rispettassero l'abitazione d'un Filosofo. Ei lo trovò ia letto, tormentato crudelmente dalla gotta, e gli contestò il suo dolore per vederlo in tale stato, e per non poter conferire seco lui come si era lusingato . » Ciò di-» pende da voi, gli rispose il Filo-» sofo; io non permetterò, che a » motivo della mia infermità, un co-» sl grand' uomo abbia iuutilmente » onorata la mia casa «.

Quindi gli provò con un lungo ragionamento , che poteva solamente riquardarsi come bunon ciò che era onesto. Essendoglisi frattanto accresciuto il dolore che con più accuterza lo tormentava replicò più volte (c), y, Dolore, tu nulla poi sopra y, di me; nalgrado la tua violenza, y, di me; nalgrado la tua violenza,

30 no not it coafesserò per un male. "
Dionisio d'Eraclea altro Stoico e discepolo di Zenone, di cui sostenne per Illugo tempo la dottrina, fa più sincero, la
Tormentato dal mal di pietra che
altamente lo faceva gridare, riconobbe la falsità di quanto aveva imparato riguardo al dolore, ¡ di e disse: " Ho impiegati molti anni nel" lo studio della Filosofia: conutto" ciò non reggo al dolore; adunque
" il dolore è un male. "

Non è incerto il gindizio, che si deve formare di questi due Filosofi. Nelle parole e nella condotta del primo, si vede chiaramente dipinto il carattere dei falsi Sarj del Gentile-

si-

(c) Cumque et quosi faces doloris admovement tes appe disit : Nikl agi, dolori guarrie sis molestes, invaquam et este confector malam. (d) Cum ex nembus laborater, ipso in ajulatu elamisabar, false esse illa, que ancea de dolore ipse tensisses... Plarimos anon in Philopolis comsumeis me ferce passum (dolorem), malam est egiter dolog. simo. Costoro si proponevano in ispettacolo, e si pascolavano dell' antenzione e dell' ammirazione, che credevano d'eccitare negli altri. Softivano malgrado il loro sentimento interno; e vergognandosi d'apparir deboli, nascondevano una vera disperazione sotto una falsa tranquillità.

Bisogna confessare, che il dolore è la prova la più terribile della virtù. Esso penetra l'anima, la tormenta, la divora senza ch' essa possa sospenderne il sentimento, e le rende così insoffribile il tempo, che le fa sembrar!e secoli i momenti . L' umana Filosofia tenta invano di farci credere, che il suo Savio in tale stato sia invulnerabile, o insensibile; essa solamente gl' inspira una vana presunzione, ed una forza apparente che si può dire ostinazione. La vera Religione non insegna così a i suoi discepoli , e non maschera la viriù sotto chimeriche idee ; ma inualza gli uomini alla vera grandezza, esigendo però ch' essi riconoscano e confessino la loro debolezza.

Ascoltiamo Giobbe , quell' nomo che fu esposto ad una prova di cui non si ha esempio. Gli è annunziata, quasi nel tempo medesimo, la perdita di tutte le sue gregge, il ratto e la morte de' suoi schiavi, e finalmente quella di tutti i snoi figli seppelliti sotto le rovine della loro casa menire erano a mensa. In mez-20 a così fieri colpi, capaci di scuotere gli animi i più costanti non gli esce di bocca un sospiro: ma facendo ciò che in tal caso si deve fare, ei si umilia alle disposizioni della Provvidenza Divina, e dice., Iddio tut-, to mi ha dato . Iddio me lo to-" glie : è accaduto ciò che a Din piac-,, que, sia beuedetto il nome di Dio, " Dimostra la medesima rasseguazione e costanza, dopo che il di lui corpo è divenuto, per opera del demonio, tutto una piaga, che gli penetrava sin nelle viscere e nella midolla delle ossa con dolori accutissimi.

Giobbe, in tale stato, pensa forse a far di se stesso un miserabile
spettacolo, ed a procurarsi ammiratori con una vana apparenta di coraggio? In vece di questo, confessa,
che la carne e debole, e ch' egli
conseguentemente è rutto debolerra:
non si Inneana di Dio, e consoce di
rimedio, ", Si somiglia , dic' egli
più delle pière è debole, più ni delle pière è 1).

La mia carne è forse di brono è 2).

Ben si vede, ch' io non posso tro-

", vare in me stesso verun soccor-", so. " Non è questo però il linguaggio della superba e presentuosa Filosofia de' Gentili.

Gli Stoici formavano del loro Savio un uomo interamente perfetto esente da passioni, da turbamenti d' animo, e da ogni difetto. Erano per essi vizi i sentimenti di pietà e di compassione, caratteri d'uno spirito debole, ed anche mal regolato : Miseratio est vitium pusilli animi , ad Sonre, de speciem alienorum malorum succidentis : Clim. 1. 2. itaque pessimo cuique familiarissima cap. 5. est . , La compassione (a) ( centi-" muz a dire lo stesso Autore ) è un' ,, emozione, ed una tristezza cagio-.. nata dalla vista de' mali altroi ; ed " il Savio non è capace nè dell'una. " nè dell' altra. L' animo del Savio " gode sempre d' una serena tran-", quillità , non oscurata da nuvole; " or com' ei potrebbe affliggersi dei " mali degli altri, se non si affligge " dei propri ? "

Cost ragionavano gli Stoici, perchè non sapevano quale cosa fosse l' uomo: distruggevano la natura, credendo di riformarla, e riducevano il Savio in un Idolo di metallo e di marmo, lusingandosi così di renderlo costante ne' di

(a) Misericordia est agritudo arimi, ob allenatum maseriarum speciem. Ægritudo antem in sapientem v. cum non cadit. Serena ejus mens est, nec quidquam incidere potest quod iliam obducata., Hoe septenti ne in suis quidem accidet calemiratibat, sed omnem furtunæ mem reverberabit, & ante so franget. lui mali medesimi, ed in quelli degli altri, ai quali volevano ch' ei fosse egualmene insensibile, e che la compassione non facesse riguardareale prossimo come um male ciò reale prossimo come um male ciò fin siguarda- Monsa indifferente in in siguarda- Monsa indifferente in loro sentimenti erano contrari alla natura dell'uono ; e che distruggere la compassione, la teuerezza, e l' interesse che la natura medesima inspira per le diagrazie del prossimo, era un rompere i legami della società.

La chimerica idea, ch' essi si formavano della somma perfezione del loro Savio, era la sorgente della ridicola opinione con cui stabilivano, che tutti gli errori erano simili; dortrina, della quale ho dimostrato al-

trove l' assurdità.

I medesimi ne sostenevano un' altra non meno assurda, ma assai più pericolosa: conseguenza della loro opinione intorno al Sommo Bene dell' uomo. Pretendevano (a), che si ponesse il Sommo Bene dell' uomo, non in ciò che può essergli tolto di lui malgrado, e che non deriva da esso, ma nella sola virtà , che da lui unicamente dipende, e di cui non può privarlo veruna straniera violenza . Era evidente , che gli uomini non potevano da se stessi procurarsi nè la salute , nè le ricchezze , nè gli altri vantaggi simili; quindi pregavano gli Dei a concedergli loro , ed a conservarglieli ; pure questi vantaggi non erano una parte del Sommo Bene. La sola virtù godeva di tal privilegio, perchè l' nomo n' è il padrone assoluto e la trae dal proprio

fondo, se la procura, e la conserva sunz' aver bisogno di ricorrere agli Dei, come per gli altri beni: Hoc Drov L. y quidem omnes morrales sic habent, ex-mam \$6-\$ ternas commoditates... a Dits se ha-

quidem omnes mortales sic habent , ex- num. \$6-86. ternas commodicates . . . a Diis se habere : viriuiem autem nemo unquam acceptam Deo resulir. Ninno, dicevano essi, ha mai ringraziati gli Dei per essere nomo dabbene, come ognuno fa per le ricchezze, per gli onori, e per la buona salute : Num quis , quod bonus vir esser, gratias Diis egir unquam? At quod dives , quod honoraius, quod incolumis. In sosianza, l'opione generale è , che convien chiedere a Dio i beni di fortuna , non già la saviezza la quale l'uomo può trovare in se stesso: Judicium hoc omnium mortalium est , fortunam a Deo petendam, a se ipso sumendam

esse sapientiam.

La loro folle superbia giunse in tal
guisa ad innalzare il Savio (b) al di
sopra di Dio: perocché Dio è virtuoso, ed esente da ogui passione per la
necessità del suo essere; ed il Savio
o è per sua elezione, e di sua vo-

lonta .

Dopo tutto ciò che ho detto sin qui sopra tal soggetto, tralsecre di riflettere in quali altre assurdinà cade la Setta la più rispettata dagli Antichi, ed in certa maniera la più simpatchie. Batta simbalice la più rispettable. Batta simbalice la più rispettable. Batta piera summa degolara describe a piera summa degolara della concerna del su sue forze e da's soi limiti, o per dir meglio, abbandonata alle sue debolezze ed alle tenebre.

Devo ora parlare delle opinioni de' Peripatenci intorno al Sommo Bene dell' uomo.

6. III.

<sup>(</sup>a) Hoc dabieis, ut opinor, si modo sir aliquid esse beatum, id oporteret totum pani in potestate Sopientis. Nam si amitti vita beata potest, brata asse non potest, Cic. da Fin. l. 2. n. 86.

<sup>(</sup>b) Est aliquid que Sapiens entecedat Deum. Illa naturas beneficio non tinett, sue Sapiens. Senec. Ep. 53.

#### 6. III.

#### Opinioni de' Peripatetici intorno al Sommo Bene .

Secondo Cicerone, la differenza, che passa fra gli Stoici ed i Peripatetici intorno alla Questione del Sommo Bene , consiste meno nelle cose che nelle parole : in sostanza, le opinioni degli uni e degli altri sono quasi le stesse. Rimprovera egli frequentemente agli Stoici d' avere introdotto nella Filosofia pinttosto un linguaggio che un domma nnovo, probabilmente colla mira d'allontauarsi da quelli che gli avevano preceduti; rimprovero, che pare assat ben fondato .

Gli uni e gli altri convenivano intorno al principio del Sommo Bene dell' uomo, ch' era quello di vivere secondo la natura : Secundum naturam vivere. I Peripatetici incominciavano dall' esaminare la natura umana per bene stabilire il loro principio. L'uomo, dicevano, è composto di corpo e d'anima; tale è la sua natura : bisogna adunque , per renderlo perfetramente felice , procurargli tutti i beni del corpo, e dell' anima. Onest' era il vivere secondo la natura, nel che gli nni, e gli altri convenivano che consistesse il Sommo Bene: in conseguenza annoveravano fra i beni la salute, le ricchezze, il buon nome, e gli altri vantaggi consimili ; e fra i mali le infermità, la povertà, l'ignominia, ec., lasciando però una distanza infinita fra la virtà , e gli altri beni , e fra il vizio e gli altri mali. Questi altri beni (a), dicevano, perfezionano la beatitudine dell' nomo, e lo rendono interamente felice, in maniera però, che anche senza i medesimi può egli es-

Rollin Stor. Ant. Tom. VII.

sere felice, quantunque in un grade meno perfetto .

Gli Stoici pensavano quasi lo stesso; e valutavano per qualche cosa i vantaggi, e gl' incomodi del corpo: ma nou potevano chiamargli beni e mali.,, Se si concede, proseguivano De Finb.

" a dire , che il dolore sia un ma- gi. 92. ,, le , ne seguirà , che il Savio , qua-" lora provi qualche dolore , non è , felice; perocchè la felicità non è , compatibile con una vita amareg-" giata da qualche male . . . Nou si " ragiona così , rispondevano i Pe-" ripaterici, sopra gli altri soggetti. " Un terreno ricoperto di spighe non " perde il nome di fertile, perchè ,, vi si trovano poche erbe cattive . " Le tenni perdise, compensate da , guadagni considerabili , non tolgo-" no al commercio il titolo di mol-,, to vantaggioso. In tutte le cose il " forte supera il debole; e così si " deve dire della virtà . Ponendo-, si (b) nell' nno dei bacini della bi-, lancia la virtù , e nell' altro tut-" to ciò che si trova nel Mondo , la " bilancia prepondererà verso quello ., della prima . " Ecco un' idea mols to magnifica della virtù!

Crederei d' abusare della pazienza del Lettore, difondendomi maggiormente nell' oppugnare le sottigliezze . ed i cavilli degli Stoici. Gli richiamo soltanto alla memoria ciò che ho detto fin da principio, cioè, che uella disputa del Sommo Bene dell' uomo, tutti i Filosofi non lo consideravano se non riguardo alla vita presente; i beni eterni erano loro o incogniti , o indifferenti .

AR-

E

<sup>(</sup>a) Illa , quæ sunt a nobis bona corporis numetota, complent es quidem bestissimam vitam, sed ita, ut sine stis possit bests vita existere. De F.n.b. lib. 5. mam. 71.

<sup>(</sup>b) Audebo ... virrutis amplitudinem quasi in attera libræ lance ponere . Terram , spibi crede , ca lang & maria deprimet .

#### ARTICOLO IL

Opinioni degli Antichi Filosofi intorno alle Virtu, ed ai Doveri della Vita .

Offic. 1. 3. Enchè la Filosofia, parla Ci-. . . ,, cerone , sia un paese , in cui non " si trovano ne terreni incolti , ne

" piani disabitati , ma tutto è ferti-" le, ed abondante : pure non vi è ,, parte più ricca di quella che con-" cerne i doveri umani, e le rego-, le ed i precetti, che possono for-

trovano, per altro, presso i Gentili a tal riguardo massime eccellenti, e capaci di far arrossire noi stessi; mi piace di riportarne alcune di Platone e di Cicerone, attaccandomi, riguardo al primo, piuttosto ai pensieri che mare costantemente i nostri costuall' espressioni .

L' oggetto di chi governa dev'esser quello di render felici i Sudditi, rendendogli virtuosi .

Plat. de Lig. La principal' attenzione d'ogni uoht. 12. mo incaricato della condotta degli p. 961-963, altri ( come sono generalmente quelli destinati al comando, Re, Principi, Generali d'eserciti, Ministri, Governatori di provincie, Giudici,

padri di famiglia ) la principale attenzione di chi è costituito in qualunque grado d' autorità dev' essere di ben fissure il fine che deve proporsi nell' uso della medesima. In Aleib. 1. Qual' è adunque il fine d'un uo-

Di Leg 15. mo incaricato del governo d' una P42. 742. Repubblica? Non è, dice Platone in più d' un luogo, di renderla ricca, abbondante, e potente; non di moltiplicarvi l' oro e l' argento, non d' esteuderne il dominio , nou di mautenervi flotte e numerosi esesciti, e quindi farla superiore alle altre in mare, ed in terra. Si comprende con facilità, che qui è disegnata Atene. Piztone si propone cose più solide e più grandi, cioè, di renderla fe-

P-18. 134

pietà, ed una perfetta sommissione a Dio. Parlando, seque egli a dire, d' una città , o d' una Repubblica felice, uon pretendiamo di ristrignere questa felicità ad alcuni pochi parti-

lice col renderla virtuosa, lo che non

si ottiene se vi manca una sincera

colari, a' principali, a' Nobili, a' Ministri; ma intendiamo che sien felici tutti quelli che la compongono, ciascuno nella loro condizione e secondo il proprio stato, essendo tale il dovere essenziale di chi ne presede

" mi, e farci vivere secondo le leg-

", gi dell'onestà, e della virtà. " Si

al governo. Quello che si dice del corpo uma- Ibid. p. 964. no si può applicare ad una città, o ad uno Stato; il paragone è esatto, e produce molte conseguenze. Il corpo è composto di testa e di membri, alcuni più nobili, più apareuti e più necessari degli altri; or si dice for-

se ch' esso sia sano, ed in buono stato, quando l'infimo dei di lui membri è infermo ? Fra gli abitanti d' una città passa De Rep. 1. 24

una scambievole relazione d'ajuti e P. 369-374. di bisogni, la quale forma un ammirabil vincolo: il Principe, i Magistrati, ed i ricchi hanno bisogno di nutrimento, di vestimenti, e d'alloggio; or che sarebbe d' essa, se non si trovassero persone d'ordini inferiori che provvedessero a questi loro bisogni ? La Provvidenza ha tutto regolato ( come osserva Platone ) mercè lo stabilimento delle diverse troppo necessarie classi. Se tutti fossero ricchi, mancherebbero i campagnuoli, i muratori, gli altri lavoranti; se-

tutti fossero poveri, mancherebbero i Principi, i Ministri, i Generali d' esercito capaci di governare , e difendere gli altri . Questa reciproca dipendenza ha formate le città, ed ha radunati in uno stesso luogo una moltitudine d' uomini di differenti classi e professioni , tutti uecessarj per la pubblica utilità, e tutti degni dei riguardi di chi governa . Di tal moltiplicità di talenti, di condizioni, d'impieghi, di professioni ridotta all' unità, mercè la loro comunicazione e la loro tendenza ad un medesimo fine , risulta un ordine , un' armonia, un concerto di maravigliosa bellezza, il quale però suppone sempre che ciascuna parte deve essere perfetta, e ben ordinata.

Per tornare al paragone d'una cit- ed oprerà in questa maniera!

tà e d' uno Stato col corpo umano, il Bid. f. z. 'e Principe n' è come il capo, e l' ani- p. 961-964. ma; ed i Ministri, i Generali, e gli altri Uffiziali destinati ad eseguire i di lui ordini ne sono gli occhi, le braccia, ed i piedi. Il Principe deve incoraggirgli, porgli in moto, e fargli agire; nella testa risiede l' intelligenza, cioè, quella, che regola l' uso de' sensi , che fa muovere i membri, che invigila alla loro conservazione, alla loro integrità, ed alla loro salute . In tal passo Platone ricorre al paragone d' un piloto, nella cui testa risiede l'arte di condurre la nave, ed alla di cui abilità è affidata la vita di tutti quelli che dentro vi sono. O quanto sarà felice uno stato, se il Principe penserà,

Tutti quelli, che governano gli altri devono persuadersi, che sono stabiliti in quel grado per giovare agli Inferiori , non già perche gl' Inferiori giovino a loro .

De Rep. 1. 2. Sebbene dovrebbe bastare il buon p. 338. 64. senso, la ragione, e l'esperienza per istabilire questo principio; pure si vede di rado, che i Superiori ne sieno convinti, e se lo propongano per modello della loro condotta.

Platone, per porlo in tutto il lume, introduce nel Dialogo un certo Trasimaco, il quale fa l'apologia d' un governo corrotto. Costui pretende, che in ogni governo si debba riguardare come giusto tutto ciò ch' è utile al governo medesimo: che quello, che attualmente comanda sia obbligato a pensare, non già agli altri, ma a se stesso; che la di lui volonrà debba servire di regola ai di lui sudditi; soggiungendo, che usandosi la più rigorosa giustizia; i Superiori meriterebbero d'essere ben compianti, qualora loro non restassero se non le cure e le inquietudini, senza che i medesimi potessero beneficare le loro famiglie, compiacere agli amici, e secondare le raccomandazioni, ma si dovessero regolare coi principj della più esatta e più severa giustizia .

Pochi, o niuno, usano un tal linguaggio; ma pur troppo molti lo pongono in pratica, e ne fanno la regola della loro condotta .

Platone oppugna diffusamente questo miserabil raziocinio: e secondo il suo costume, usa paragoni presi dall' uso ordinario degli nomini. A me basta una sola prova per dimostrare, che quelli, che comandano, devono esser utili agli inferiori, e nou questi a loro.

Un piloto assume la condotta d'un legno carico di molte persone, le quali, per diverse mire ed interessi, passano in un paese straniero; or ha mai supposto qualche uomn ragionevole, che tali passaggieri servano il piloto, non già che questo serva i passeggieri? Ha avuto qualcuno il coraggio di dire, che gli infermi, sotto la direzione del medico, servano il medico? Non è chiaro, che i medici e l' arte stessa della medicina sono stati srabiliti in servizio degl' infermi? I Principi furono spesso rap- Hande presentati dagli antichi come pastori hare. do'

de' Popoli: il pastore è destinato a custodire la sua greggia; e uon si dà uomo talmente privo di ragione, il quale pretenda, che la greggia si destinata a custodire il pastore.

Da questa dottrina di Platone prese l' Oratore di Roma l'importante massima, che tanto inculco a Quinto Cicerone suo fratello, nel consigliarlo come doveva condursi nel governo dell' Asia che gli era destinato. , Io , (a) gli dis-" se , sono persuaso , che l' unico .. fine e tutta l'attenzione di quelli. , che occupano qualche posto, dev' n esser diretta a rendere felici , per " quanto è possibile, i loro sotto-, posti ... Non solo chi regge i , suoi cittadini ed i suoi Alleati, ma , anche chi ha l' intendenza degli " schiavi e delle greggie, è obbli-., gato a procurar loro tutti gli ajuti " ed i vantaggi possibili , e volgere ", tutte le sue diligenze in loro utilità ".

cipio , che tutti i Superiori senza al- Rep. L. t. cuna eccezione sono stabiliti per il be 18. dim L. 7. ne dei loro soggetti , è che i medesimi , p. 520. 521. nell' uso della loro autorità e potenza , debbano unicamente avere in mira l' utilità pubblica . Quindi conviene collocare negl' impieghi persone dabbene le quali non gli accettino se non loro malgrado, e dopo esservi costrette dalla forza. In fatti, non si desiderano le dignità quando si trovano in esse soli imbarazzi, fatiche, e travagli . Pure , dice Platone , ai nostri giorni si ambiscono con premura le cariche, e si aspira alle primarie dignità, senz' altro merito che quello d' una smisurata ambizione, e d' una cieca stima di se medesimo; abuso, che fabbrica le disgrazie delle città e degli stati, e che finalmente ne cagiona la rovina.

La conseguenza naturale del prin- Plat. de

# La Giustizia, e la Buona fede sono i fondamenti della Società.

Offic. 1. 1. n.m. 20. 6 23. 0

Il più stretto legame della società è la giustizia, ed il fondamento della giustizia è la buona fede, che consiste nell' osservare inviolabilmente la parola data, ed i patti stabiliti.

Offic. L. 1.

L'ingiustiaia non può prendere se non due forme dillerenti: I' una simile alla volpe, ed èl rarifirio e la 
frode; l'altra al leone, ed è la violenna. Turre due sono egualmente 
indegne dell'uomo, e contrarie alla 
di lui natura; ma la più odiosa, e 
la niti abbominevole è la frode e la 
perfidie, specialmente quando ricuopre, sotto il matro della probità, 
le più nere azioni.

Bisogua bandire dal commercio de-

gli uomini (b) ogni asturia ed artifizio, ed esiliare la falsa virrit, che
si maschera sotto il nome di prudenra, ma che troppo da questa si allontuna, e non conviene (c) se non ad
uomini doppi, similatori, finit, inmonitari deppi, similatori, finit, inconventione de predictione
reconstructione de la conventione
reconstructione
re

Or qual nome si dovrà dare a quelli, che si ridono della santità de' giuramenti; la quale è un'affermazione religiosa [d] fatta in presenza, e sotto gli occhi di Dio, che si chia-

(a) Ac mhi quidem videntu huc omisi euse recreda shi sa qui presunta filia, ut ii qui cerum in i-pr-ris cront vint quam hezitissimi. Ett autem, non mido pia qui sociti 6 civibus, sed ettim ejts qui tervis, qui mutts peculibus pravis, cerum, quatum presi, commodis utilitatique servise, cerum, quatum presi, commodis utilitatique servise.

(3) Quo circa statute tollende suur, eaque mahita, qua vula ità quiche viveris e esse prudentia.

tiam, sed abest ab ea distatque plurimum. Lib. 3. nun. 71.

3. nom. 74.
(c) Hoc genus est hominis versuti, obscuri, astori, fallacis, malitiosi, callidi, veteratoris, vafri.

16-4 nom. 57.

(d) Est jusjurancum affirmatio religiosa. Quad autem afitemasti, quass Deo teste, promiseris, id tenendum est. Cic. ib.d. Raps. 104.

ma in testimone, che in certa maniera si rende mallevadore, e che certamente punirà l'abuso sacrilego che sì fa del sagrosanto suo nome?

Il rispetto alla Divinità a tal ri-De Leg. 1. 12. p. 948. guardo non poteva, secondo Plato-949. ne , essere mai soverchio; quindi desiderava, che ne' giudizi relativi al solo interesse temporale, i Giudici non avessero esatto dalle parti verun giuramento, per non esporle a giurare il falso, come, dic' egli, per lo più suol accadere. E' cosa troppo rara e difficile, che uno, il quale spera di salvare con uno spergiuro

spetti a tal segno il nome di Dio. che uon ardisca di giurare. Ouesta delicatezza in un Gentile è assai rimarchevole, e dà luogo a molte riflessioni .

Platone va anche più oltre; e di- Bid. n. 917. ce, che mancare al rispetto dovuto a Dio, non solamente giurandosi per piccole cose, ma anche impiegandosi il di lui nome nelle conversazioni e ne' familiari discorsi, è un disono-

rarne la maesià.

Avrebb' egli in conseguenza disapprovato l'uso, oggi generale auche fra le persone dabbene, d'esclamare in tutte le occasioni , O mio Dio!

sciute tali, può darle ad altri come

buone? Non può farlo se è uomo

Differenti Doveri della Vita Civile . Belle Massime circa la virtù Morale .

Offic. L 3.

Ciascuno deve riguardare la pubblica utilità come il proprio fine; se gli nomini pensassero unicamente all' utilità propria, più non potrebbe sussistere veruna società.

i beni , la riputazione , o la vita . ri-

Quanto si trova sulla terra è stato creato per uso degli uomini; e gli uomini stessi sono stati formati gli uni per gli altri e per ajutarsi scambievolmente. Non dobbiamo adunque credere d'essere nati per noi soli: la patria, i genitori, gli amici hanno dritto sopra ciò che possediamo; e dobbiamo procurar loro tutti i vantaggi possibili.

Secondo i principi della società e della giustizia, gli Stoici risolvono diverse questioni di Morale in una maniera, che condanua molti Casisti Cristiani.

Bidem n. 50. 64.

In un tempo di carestia, un mercante di biade, giunto in uu porto, è egli obbligato a dire, che ben presto ve ne capiteranno molti altri colla medesima mercanzia; o può tacere questa notizia, per vendere le sue biade a più caro prezzo ? E' deciso, che deve dirlo, perchè il bene della società così richiede. Bid, a. 91. Uno ch' è stato pagato con mone-

te false, dopo d'averle già cono-Rollin Stor. Ant. Tom. VII.

dabbene .

Se un altro vende una verga d'oro, tid. a. aze la crede di rame; quello, che contratta per comprarla, è obbligato ad avvertirne il venditore, o può profittare della di lui ignoranza, e comprare per uno scudo ciò, che forse

varrà mille scudi? Non può farlo in coscienza.

E' massima incontrastabile , dice Plat. in Platone (a), che deve servire come di fondamento a tutte le azioni della vita civile, che non è mai permesso di far danno agli altri, ed in conseguenza di rendere male per male, ingiuria per ingiuria, e di vendicarsi de' suoi nemici, sottoponendogli ai mali medesimi, ch' essi ci hanno fatto soffrire. Questa è la dottrina della retta ragione . I Pagani però non souo costanti riguardo a tal articolo di Morale: » Quello è uomo dabbene » [ dice Cicerone ] che fa bene a » tutti, e danno a niuno se non » quando è provocato da qualche in-» giustizia « . Virum bonum esse , qui offe. L .. prosit quibus possit ; noceat nemini, nom 76

nisi lacessirus injuria . Una delle regole della Repubbli 108. 741.

(a) A'exqueta breibn febreigeren, de bbinore bebie buerre bre ru abinde, bre nante nagere auch berbas arridpürras Raxus .

ad usura.

Bid. L. 11. Non si può mai far suo quello ch' Peg. 913. è d'un altro. » Se trovassi un te-

» soro, dice Platone, non ardirei di » toccarlo, quand' anche gli astrolo-» gi mi consigliassero a prenderlo. » Un tesoro ne' nostri scrigni non » vale i progressi che facciamo nel-

» la virtù, e nella giustizia quando » abbiamo il coraggio di disprezzarn lo; all'opposto, se ce ne impos-

ca di Platone victa che s' impresti » sessiamo, esso diventa una sorgente » di maledizioni per le nostre fa-

» miglie « , Parla egli nella stessa guisa di ciò lb. p. 914 che si trova a caso per istrada.

Tutti i beni senza la virtù (a) devono la Menen. essere riguardati come veri mali; la 7: 246. virtù non è ne un dono della natu- peg. 99. ra, nè il frutto dello studio, ma è un dono prezioso che fa Dio a chi più gli piace.

#### Confronto d'un Giusto oppresso da mali , e d'uno scellerato riculmato di beni .

Platone suppone due nomini che pensano differentemente, e che sono trattati in diversa maniera . Pone . nell' una parte, uno scellerato veramente tale, senza fede, senza probità, e senza onore, che affetta però tutte queste virtà ; e nell' altra, pone un giusto perfetto ( un giusto secondo l'idea de' Gentili), che vuole esser tale, e che non si cura che gli altri lo credano.

Il primo (b), per giugnere a' suoi fini, usa ogni ribalderia, ingiustizie, calunnie : nulla teme i delitti i più gravi, purchè possa tenergli occulti: affetta di venerare gli Dei, offrendo loro con fasto ed ostentazione doni, e sagrifizi magnifici, ed ingannando in tal guisa gli uomini, che quasi ciechi, non penetrano il fondo del di lui cuore ; ed ottiene così ricchezze, onori, credito, fama, dignità, matrimoni vantaggiosi per se, e per i suoi figli, e per dir tutto in una parola, quanto ha la fortuna di più pregevole, e più luminoso.

Il secondo, sommamente buono, semplice, modesto, concentrato in se stesso, intento a' suoi doveri, aniante della giustizia, in vece di essere onorato e ricompensato secondo i suoi meriti (nel qual caso, dice Platone, non si potrebbe discernere se la viriù fosse l'unico suo oggetto, oppure gli ouori e le ricompense che potrebbero dirivarne ) è generalmente iscreditato, calunuiato, riguardato come uno scellerato [ c ] , trattato ignominiosamente, imprigionato, lacerato da percosse, e finalmente condannato a morte; egli però si contenta di soffrire t più crudeli tormenti, piuttosto che offendere la giustizia, e l' innocenza. Si troverà forse (esclama qui Cicerone) un nomo così privo di senno, che esiti per un sol istante a decidere a quale dei due vorrebbe somigliare?

Arreca stupore trovare nei Gentili sentimenti così nobili, così sublimi, e così uniformi alla retta ragione .

(a) E's nahme iCorieaper, djert ur fir ure mien, Eri filantis and bue puipe majayiyiques , ante

15, set av #asayryssrat.
(4) Quaro si duo sint, quorum alter optimus
vir, #quissimus, summa justifia, singulari fide;
alter insignis scelere & audacia; &, si in eo errore sit civitas, ut bonum illum virum 'sceleratum, tacinorosum , nelarium putet ; contra autem qui sit improbissimus, existimet esse summa probitate ac fide : proque hac opinione omnium Civium , bonus ille vir vexerur, rapiatur, manus ei denique auferantur , effedientur oculi , damnetur , vincistur , utatut, exterminetur, egeat, postreme jure etiam

optimo omnibus miserrimus esse videatur ; contra autem, ille improbus buderur, colatur, .b omni-bus diligatur, omnes ad cum honures, omnia inperia , omnes opes , omnes denique copiae conferantur; vir denique oprimus omnium existinatione, & dignissimus omni fortuna judicetur; quis t-n-dem erit tam demens, quis dunitet uteum se esso o malit? Cc. apud Lall. Divin. Instit. l. 5. c. t2. (c) bro franisperce i diname party ferrat, epe-Rafereras, Sebereras, ennarbierras, ra lotangeb reherror, marra nand mater, dragerfihrefterras. Id est , suspenditus .

ed alla giustiria. Birogna riflettore, che malgrado la corrusion generale, e le tenebre dei Pagani, splende nel-le loro menti, almeno fin ad un certo segno, la luce del Verbo Eterato, Lux in unadrin lucu. Essa loro scuopre diverse verità, ed i principi della Legge Navanie, i imprime na della Legge Navanie, i imprime na desimi intorno a molti punti la maniera di distriguere le cose giuste dalle ingiutre, lo che ha fatto dire a Sant'Agostiro, che fli retterati tegra a Sant'Agostiro, che fli retterati tegra

gono nel libro della luce ( in libro lu-

cis ) come devono vivere . Nel vedere nella Grecia una turba di uomini Dotti ed un popolo di Filosofi, che succedendosi gli uni agli altri per quattro secoli intieri, si occupano unicamente nel cercare la verità; e per meglio riuscirvi , quasi tutti rinunziano a' loro beni, alla patria, alle famiglie, agl' impieghi, fuorche allo studio della sapienza, si può forse credere, che una cosa così singolare, ed anche unica, che non si è trovata in alcun' altra parte del mondo, nè in alcun' altro tempo sia effetto del caso? Che la Providenza non vi abbia avuta veruna parte e verun fine? Non avendo ella destinati i filosofi a riformare il genere umano, quelli ingegni contesero per quesi quattrocento anni senza mai accordarsi, e senza determinare cosa veruna. Niuna scuola imprese a provare l'unità d'un Dio, ed a stabilire la necessità d' un Mediatore. Quanto però furono utili i loro precetti intorno alla Morale, alle virtù, ed ai doveri per ovviare alla rilassatezza ed ai vizj! Qual orribil disordine avrebbe prodotto la Setta d' Epicuro, se fosse stata la sola, e la predominante sopra le altre! Quanto contribuirono le ricerche di queste a conservare i dommi importanti della distinzione della materia e dello spirito, dell' immortalità dell' anima, e dell' esistenza d' un Essere Supremo! Molti fra loro avevano sopra tutti questi articoli principi ammirabili, fatti loro conoscere da Dio medesimo

( Deus enim illis manifestavit ) in pre-Rom. 1, 19 ferenza di taute altre nazioni lasciate nella barbarie , e nell'ignorauza.

Siccome queste cognizioni, e le azioni virtuose, che n'erano la conseguenza, potevano essere rimirate sotto un doppio aspetto, così dovevano produrre due effetti del tutto coutrari. Se si riguardano come una emanazione della eterna luce che splende tra le tenebre stesse, chi potrà dubitare, ch' esse non sieno auche degne della nostra stima, e della nostra ammirazione? Ma se si riguarda il principio da cui nascono , e l'abuso che ne facevano i Pagani, non si può lodarle senza riserva e senza eccezione. Colla stessa regola dobbiamo giudicare ti tro ciò che leggiamo nelle Storie profane; le azioni le più luminose di virtù, che vi si riportano, sono sempre fontanissime dalla pura e vera virtù, perchè non si riferiscono al loro principio , me hanno per base la cupidigia, cioè, la superbia, e l'amore proprio : Ra- S. Augusti dicata est cupiditas; species potest esse bonorum factorum, vert opera bona esse non possunt. Dai rami non si giudica della radice : i fiori , ed i frutti possono parere simili; ma la radice è differentissima : Noli auendere quod floret foris, sed quæ radix est interna . Si deve condannare non quanto tali azioni hanno di reale, ma quanto hanno di difettoso: le rende viziose, non ciò ch'esse hanno, ma ciò che loro manca; manca loro la Carità, dono che non ha prezzo, a cui non può supplire verun altro, e che non si rinviene fuori della Chiesa e della vera Religione, Quindi vediamo, che niuno de' Gentili, i quali per altro stabilirono regole molto belle intorno a' doveri scambievoli degli uomini, fissò l'amore di Dio per principio fondamentale della sua Morale, e niuno insegnò la necessità di riferire a Dio le buone azioni degli uomini; conobbero essi, ia sostanza, i ransi della Morale, ma non già lo stelo, ed il tronco.

E 4 AR-

#### ARTICOLO III.

# DELLA GIURISPRUDENZA.

U Nisco la Giurisprudenza colla Morale, essendon essa una parte, o avendovi almono una gran relazione. Questa materia è molto vasta: ma sarà da me trattata brevenente; e le memorie somministratemi dal Signore Lorry, Professore di Legge e mio amico, mi saranno d'un grast-d' sipto.

La Giurisprudenza è la cognizione del Dritto, e delle Leggi. Ogni popolo ha avute le sue Leggi, ed i suoi Legislatori: Mosè, il più antico di tutti, ebbe dallo stesso Dio le Leggi, che questo voleva che si osservassero dal suo popolo; Mercurio Trismegisto fra gli Egiziani, Minos tra i Cretensi, Pittagora fra i popoli della Magna Grecia, Caronda e Zeleuco nello stesso paese, Licurgo in Sparta, Dracone e Solone in Atene furono i più celebri Legislatori dell' antichità Gentile . Siccome però ho parlato d' essi diffusamente nel corso di questa mia Storia, così passcrò immediatamente ai Romani .

I principi del Dritto Romano furono mediocri. Roma aveva poche leggi, che si proponevano primieramente dal Senato, ed erano quindi confermate dal popolo. Papirio, che viveva sotto Tarquinioseniore, fu il primo che raccolse quelle fatte dai Re; e tal Raccolta fu, dal di lui nome, detta Dritto Papiriano.

La Repubblica, dopo aver abolito il dominio dei Re, ne conservò per qualche tempo le leggi; ma furono queste dipoi in odio del nome Reale interamente distrutte dalla Legge

Tribunizia. Si servì essa quindi d' un Dritto incerto fin al tempo delle dodici Tavole dettate dai Decemviri, e formate sopra le Leggi d' Atene e delle altre città principali della Greeia, dove si spedirono alcuni Deputati per raccoglierne le più savie, e le più adattate ad un governo Repubblicano. Queste (a) servirono di fondamento, e di principio a tutto il dritto Romano; quindi Cicerone le pone (b) al di sopra di tutti gli Scritti , e di tutti i libri dei Filosofi, cost per l'autorità che le medesime si erano conciliate, come per la grande utilità che se ne può ritrarre.

La brevità, e la severità delle Leggi delle dodici Tavole diedero luogo all' interpretazione fattane dai Savj, ed all' Editto del Pretore: i primi ne spiegarono lo spirito e l' intenzione; ed il secondo ne mitigò il rigore, e suppli a ciò che forse vi era stato omesso.

Nel progresso de' tempi, essendosi moltiplicate le Leggi all'infinito, lo studio della Gittrisprudenza diventò assolutamente necessario, e nel medesimo tempo molto difficile . Molti uomini celebri per la loro pascita, capacità, dottrina, ed amore al pubblico bene, cogniti sotto il nome di Giurisconsulti, si applicarono intieramente a tale studio : la gioventù Rotnana, che aspirava alle primarie cariche della Repubblica, merce il talento del discorso che le serviva di strada, frequentava le loro case per imparare i rudimenti del Dritto, senza i quali non poteva riuscire nel l'o-

ro:

<sup>(</sup>e) Qui nune quoque in hoc immenso aliarum super. Aes aceivatum legam cumulo fons omns publici privatique est juris. Liv. L. 1, n. 34. (é) Fremant omnes licer, dicem quod sentio, Bibliothecas mehercule omnium Phalosy-pherum unus privationes de la companio de la companio particolories.

hi viderur XII. Tabalarum libellus, si quis legum fomes & capita viderie, & auchoritatis pondere & unibratis ubertate superare, Cie, de Orat, lib. 1. nam. 191.

ro: ed i Particolari vi ricorrevano nei loro affari (a), talchè le case suddette si riguardavano come l' oracolo della città, ricevendovisi risposte, che toglievano i dubbi , calmavano le inquietudini, ed indicavano la strada che si doveva tenere nella con-

tinuazioni delle liti. Queste risposte erano semplici pareri, che potevano illumiuare, ma non obbligavano i Giudici e seguirli. Augusto ne accrebbe l' autorità , nominando alcuni Giurisconsulti, i quali dovevano non solo consigliare i Particolari, ma anche esser riguardati come Uffiziali Imperiali . D'allora in poi le loro consulte, scritte e sigillate con pubblica autorità, ebbero forza di Leggi; e gl' Imperatori obbligarono i Giudici ad uniformarvisi .

Questi Giureconsulti pubblicarono diverse Opere sotto titoli differenti . le quali molto contribuirono a formare la Giurisprudenza, ed a ridurla ad

arte ed a metodo.

Si fatte Leggi col tempo si andarono moltiplicando, e fecero insorgere dubbi e difficoltà, a motivo delle contraddizioni, che si credeva che vi si contenessero. In tali casi i Principi , ai quali si ricorreva , le risolvevano, decidendo coi loro Decreti le cause portate innanzi a loro . e rispondendo coi loro Rescritti a tutti i memoriali , o suppliche loro indrizzate dai Particolari . Quindi derivarono in parte le Costituzioni Imperiali piene di saviezza e d' equità, che formano il corpo della Giurispruden/a Romana.

Per istabilire tali decisioni con maggiore maturità , consultavano i più dotti Giurisconsulti, e le persone dello Stato le più versate nella cognizione delle Leggi, e del Dritto Pub-

Dirò qui qualche cosa dei Giurecousulti i più celebri degli ultimi tende, che Caracalla volesse obblitempi.

blico .

reculum Civitatis . unde Cives sibi consilium ex-Pretane suarum cerum incerti ; quos ego ( c Crasso bides , Cie, de Orat, Lb, 1, m. 199. 200.

EMILIO PAPINIANO , molto stima- An. di G. C. to dall'Imperatore Severo, a cui era succeduto nella carica d' Avvocato Fiscale, fu riguardato come l'asilo delle Leggi, e come il tesoro della scieuza del Dritto . Valentiniano III Cod. Th. 1. lo stimò più di tutti gli altri Giure- Tom. 4. l. 1. consulti , avendo ordinato colla sua legge, in data del di 7. Novembre del 426, che nei casi di diversità d' opinioni, si dovesse seguire quella di Papiniano come quella d'un ingegno sublime. In fatti , Cujaccio lo repu- Cujac. in

ta l' uomo il più dotto in tale scienza . Cod. 71. L' Imperatore Severo , volendo renderlo più riguardevole merce qualche gran dignità, gli conferì quella di Prefetto, a cui era allora aunessa la funzione di giudicare le cause in compagnia dell' Imperatore, o in di lui nome. Papiuiano, per meglio riuscire in tal impiego, prese per Consiglieri, ed Assessori Paolo, ed Ulpiano, tuttavia famosi frai Giureconsulti.

Severo, morendo, lasció due figlj, Caracalla e Geta, i quali, sebbene portassero ambidue il nome d' Imperatore , Dione assicura , che il Die. 1. 77. solo Caracalla ne aveva la potenza. Costui fece ben presto assassinare il suo Collega tra le braccia della loro madre comune; ovvero, secondo al-

tri, lo uccise di propria mano. Caracalla sparse il saugue anche di tutti i partigiani del suo fratello . senza distinzione nè d' età , ne di sesso, ne di qualità : Dione dice , Carationi . che incominciò da venti mila domestici, o soldati, ch' ei chiama Carrariani. Bastava aver scritto, o pronunziato il nome di Geta, per essere subito fatto morire : quindi fin i Comici si astenevano dal darlo agli schiavi , come solevano nelle loro

Papiniano esperimentò auche gli effetti della di lui crudeltà. Si pre-

Commedie .

(a) Est sine dubio domus Jurisconsulti totius () - alle parle) mes ope ex incertin certos comportes-neultum Civitatis, unde Cives sibi consilium ex- que consulti circitto, et neres temete in Aces tun-

garlo a comporre un discorso , con cui ei potesse scusarsi della morte di Geta davanti il Senato ed il Popolo ; e ch' ci gli rispondesse gene-Tacit. As. rosamente : .. Che scusare un parri-L 14.6. 11. » cidio, non era tanto facile quanto » era commetterlo; anzi che si chia-» mava un secondo parricidio accu-» sare un innocente dopo averlo pri-» vato di vita. " Si ricordo seuza dubbio quanto era stato biasimato Se neca per aver composta la lettera scritta da Nerone al Senato in giustificazione dalla morte data alla sua madre. Fu anche ucciso il figlio di Papiniano, ch' era in quel tempo Questore, e che tre giorui prima,

74

magnifici . An. di G. C. FABIO SABINO . Avendo Eliogabalo ordinato ad un Centurione, ch'

era sordastro , d' uccidere Sabino . il Centurione intese che doveva farlo uscire dalla città; e l' equivoco salvo la vita a Sabiuo, riguardato come il Catone dei suoi tempi : quindi Ales-

sandro, successore d'Eliogabalo, lo pose fra i suoi confidenti, e lo consultava in tutte le occasioni.

aveva dati al popolo giuochi molti

DOMIZIO ULPIANO, originario di Tiro, era stato Consigliere, ed Assessore sotto Papiniano, in tempo dell' Imperator Severo . Alessandro , salito sopra il Trono, lo volle per suo Consigliere [ Scriniorum Magister ], impiego, che forse dipoi fu chiamato Gran-Referendario; e lo dichiarò quiudi Prefetto del Pretorio.

In Alex, vit. Lampridio lo pone alla testa degli uomini savi, dotti e fedeli che componevano il Consiglio d' Alessandro. ed assicura, che questo Principe gli credeva più che ad alcun altro, come a quello, che amava la giustizia: che con lui solo conferiva in particolare : che lo riguardava come suo tutore; e che fu un ottimo Imperatore perchè ne segui i consigli relativi al go-

Siccome Ulpiano procurava di ri-

chiesero la di lui morte all' Imperatore. Questo però, in vece di consentirvi , lo ricuopri più volte col suo manto per difeuderlo dal loro sdegno. Finalmente, avendolo essi assalito in tempo di notte, l' obbligarono a rifugiarsi nel palazzo, e ad implorare l'ajuto d' Alessandro, e di Mammea; ma ciò non ostante lo inseguirono, e lo trucidarono sotto gli occhi medesimi dell' Imperatore, Di questo grand' uomo abbiamo tuttavia diversi scritti .

GIULIO PAOLO era di Padova, do. In Alex. vie. ve tuttavia se ne vede la statua. Fu nominato, sotto Alessandro, prima Console, e dipoi Prefetto del Pretorio; e fu collega di Sabino, e d' Ulpiano nel Consiglio formato da Mammea madre, e da Mesa ava d' Alessandro medesimo, per regolare nella di lui gioventù gli affari dello Stato. Sa ognuno con quanta utilità questi lo servirono, e qual credito gli acquistarono . L' Impero Romano possedeva allora turto ciò che poteva renderlo felice; un ottimo Principe. ed eccellenti Ministri, giacchè l'uno senza gli altri è poco ntile. Talvolta è più dannoso ai popoli un Principe buono in se stesso, ma facile a lasciarsi ingannare dai malvagi, che uno cattivo, il quale invigili sopra i suoi Ministri, e gli obblighi a fare il loro dovere . Alessandro tenne in grande stima la buona fede di Paolo, il quale scrisse più opere che qualunque altro Giureconsulto.

POMPONIO, che fu anch' egli cortigiano e Consigliere d' Alessandro. Che Regno felice! Siccome visse per settant' otto anni, ebbe il tempo di comporre molte opere, fra le quali una Raccolta dei più celebri Giureconsulti fino all' Imperatore Giuliano.

ERENNIO MODESTINO visse altresl sotto Alessandro, che lo innalzò al Consolato. Era stato, come i quattro precedenti, discepolo di Papiniano, per cura del quale furouo ammaestrastabilire la disciplina fra i Pretoria- ti nella giurisprudenza. O quanto un ni, così essi lo presero in odio, e uomo solo può essere utile allo Stato

col

col suo sapere e coi suoi allievi!
TREBONIANO, originario della Pamfilia, ottenne in Costantinopoli le

prime cariche dall' Imperatore Giustiniano, sotto del quale per di lui cura il Gius Civile prese una muova forma, e fu ridotto nello stato, in cui si trova anche oggigiorno, e che gli farà un onore immortale.

Prima di lui, correvano molti Codici , cioè , Compilazioni , o Compendi delle Leggi Romane. Duc Giurecousulti, Gregorio ed Ermogene, fecero una Raccolta di Leggi, la quale , dai loro nomi , si chiamò Codice Gregoriano ed Ermogeniano. Questa era una Collezione delle Costituzioni degl' Imperatori da Adriano fin a Diocleziano, e Massimiano nell'anno 306. Un tal lavoro fu inutile, perche non fu corroborato dall' autorità. Teodosio il Giovine fece, il primo. un Codice in sedici libri contenenti le Costituzioni degl' Imperatori , da Costantino il Grande fin ad esso : ed aboli tutte le altre Leggi che non vi erano comprese. Questo è il Codice, chiamato Teodosiano, che fu pubblicato nell' anno 428.

Finalmente Giustiniano, vedendo I sutorità del Jus Remano già molto lui debolita nell'Occidente dopo la decadena dell'impero, risolvè di far accompilare tutta la Giurispradeura Romana; e ni inzario Treboniano, che si servi de' lumi del più dotti di viscossitti, suoti contemporanei. Scal·l'uriscossitti, suoti contemporanei. Scal·l'urisida da Adriano fiu al suo tempo i e pubblicò, nel 519, questo nuovo Codice.

Estrasse dipoi, per ordine dell' Imperatore, le più belle decisioni da due mila volumi degli antichi Giureconsulti, e ne formo un corpo, che fu pubblicato nel 533, sotto il titolo di Digesto. A questa Compilazione, divissa in 50 libri, e detta anche Puadetra, diede l'Imperatore forza di

legge con una lettera, che vi pose in fronte per servirle di Prefazione. Nell' auno medesimo apparirono

Nell' auno medesimo apparirono le Instituzioni di Giustiniano, contenenti gli elementi del Dritto Romano.

Nel 534, l'Imperatore riformò, ed annullò il suo primo Codice, a cui ne sostituì un nuovo, che corroborò di tutta l' autorità.

al tutra l'autorità.
Finalmente pubblicò cento sessanta-cinque Costituzioni, e tredici Editti, chamati Novetle, o perchè altetavano il Jus autico, o perchè attocasione di nuovi casì, e dopo la revisione del Codice compilato per or
dine dello stesso Imperatore. La
maggior parte di queste Novelle fu

scritta in Greco, e tradotta in La-

tino.

Il corpo del Dritto Civile è aduaque composto di quattro parti, cioè,
del Codice, del Digetto, delle Istimzioni, e delle Novelle. Per Dritto
Civile, le Instituzioni inteudono le
leggi proprie di ciascuna città, o popolo; mai il Dritto Romano in oggi
e propriamente compreso nelle lastituzioni, nel Digesto, e nel Codice, che on altro nome si chiama
Codice Sertino.

Dal detto sin qui si può comprettdere quanto può giovare ai suoi popoli un Principe, che si applica seriamente alle cure del governo , e conosce l'estensione e l'importanza dei propri doveri. Giustiniano aveva riportati grandi vantaggi nelle guerre, e gli attribuiva (a) non già al numero, o al valor de' soldati, all' esperienza de Generali, ed ai suoi talenti, o prudenza, ma alla protezione di Dio, che lo aveva assistito. Pure , sembrandogli che colla sola gloria militare non sostenesse se non in parte la sua Imperial Dignità, volle provvedere all' amministrazione della giustizia dei popoli che gover-

<sup>(</sup>a) ha nustros animos ed Dei amnipotentis erigimus adjutorium, ut neque armis confidentis, neque nustris multious, neque belleram Ducibus, vel

nestro ingenio; sed omnem spem ad solam referare-s summe providentiam Trinitatis . Lyses. ad Trebon.

nava in nome, ed in vece di Dio; quindi disse espressamente in un pubblico Editto [a], che la Maestà Imperiale deve essere sostenuta nou solo dalle armi, ma anche dalle Leggi, a fine di poter ben reggere i sudditi in tempo così di guerra, come di pace.

Dopo avere provveduto, come guerriero, alla quiete delle provincie, pensò di regolarne la polizia, come legislatore, collo stabilire un corpo di Dritto Universale per regola di tutti i Tribunali, Quest' Opera (come dice in più luoghi) era stata l' oggetto de' desideri de' suoi predecessori: ma n' era loro sembrata troppo difficilo, anzi impossibile l' esecuzione; ci però ne superò tutte le difficoltà con indicibil Costaura.

Avendo impiegati iu una così im-

portante impresa i più dotti Giurecon-

sulti del suo vasto impero, vi presedè egli stesso (b), e ne rividde con attenzione gli scritti. In vece però d' attribuirsene l'onore, come si suol praticare, rese loro giustizia; gli lodò, n' esaltò l'erudizione : eli riguardò quasi come colleghi; e ringraziò la Divina Provvidenza d' avergli somministrati tali soccorsi per formar un' Opera già da tanto tempo desiderata, e così utile all' amministrazione della giustizia. Un Imperatore meno zelante, e meno generoso avrebbe lasciati quei Giureconsulti nell' oscurità, e nell' ozio. Quanti rari talenti in ogni genere rimangono oscuri per maucanza di protezione ! Ai Principi non mancano Dotti, ma ai Dotti mancano Principi .

Le graudi qualità, e le grandi azioni di Giustiniano lo avrebbero reso immortale, se la di lui condotta riguardo alla Chiesa non ue avesse oscurata la gloria.

Chiuderò quest' Articolo coll' estrat-

to d' alcune Leggi, che daranno al Lettore qualche idea della bellezza e della solidità di molti regolamenti, de' quali ho parlato.

Digna vox est majestate Regnantis legibus alligatum se Principem profiteri : adeò de auctoritate juris nostra pendet auctoritas. Et re vera, majus imperio est submittere legibus Principatum : & oraculo præsentis edidi, quod nobis licere non parimur, altis indicamus. » E' sentimento degno della » Maestà d' un Sovrano, confessarp si , benchè Principe, vincolato dal-» le leggi; tanto la nostra autorità » dipende da quella della Legge e » della giustizia. În faiti è cosa più n grande sottomettere il principato n alle leggi; onde, per mezzo del presente Editto, facciamo noto ciò » che crediamo di non dover esser » a noi permesso «. Cosl parla un Imperatore, un padrone di quasi tutto il Mondo, non credendo di pregiudicare alla sua autorità, col farne

conoscere i confini . Rescripta contra jus elicita ab omnibus iudicibus refutari præcipimus, nisi forte sit aliquid , quod non lædat alium , & prosit petenti, vel crimen supplicantibus indulgeat, » Ordiniamo a tutti i » Giudici di non avere riguardo a » Rescritti ottenuti da noi contro la » giustizia, qualora però essi non v giovino a taluno senza pregiudica-» re agli altri, o non condonino ai » supplicanti qualche pena «. Di rado i Principi confessano d' essersi ingaunati , o lasciati ingannare ; ed in conseguenza si ritrattano di rado. Nulla però fa loro un maggiore onore, come lo prova l' esempio d' Artaserse nella rivocazione dell' Editto carpitogli contro gli Ebrei.

Scire leges, non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. » Sapcre le Leggi, significa intender-

<sup>(</sup>a) Imperatorism Majestrem non tolum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut uttumque tempus, & bellorum & pacis, recte possit gubernari. Ep. ad eupidam legum juputatem.

<sup>(5)</sup> Nostra quoque Majestas semper iavostigando & prescretando es que ab his composebantur, quicquié diabium & incerteum inveniabatur... emcadabit. & in competentem formam redigebat. & p. ad Seast. & omnes Papales.

77

ne, non già il suono delle paron le, ma la forza e l'autorità «.

Non dubium as in Iegom committers um, quis, verba legis moltes, contra degis nitium volunciam; nes penas tueres legis nitium volunciam; nes penas tueres legista nitium volunciam; nes penas tueres legista vivioles, qui it contra juris sontoniam savos paraegativo verbosum finedulentes eccusat no Non si dubita so che non pecchi contro la Legge ochi, attaccundosi si soli termini, un ne traggredisce la sostanta; e non può sotterni alle pene prescritte de dalle leggi chi, per iscusarii, le minerpreta fraudolentemente a.

Obstryandum est jus reddenti ut in adeundo quidem facilem se prateat , sed contemni non patiatur. Unde mandatis adjicitur, ne in ulteriorem familiaritatem provinciales admittant ; nom ex conversatione aquali contemptio dignitatis nascisur . Sed & in cognoscendo , neque excandescere adversus eos quos malos purat, neque precibus calamitosorum illacrymari oportet. Id enim non est constantis & reeli Judicis, cujus animi motum vultus attegit , & summatim ita jus redde debet . ut auffortiatem dignitatis ingenio suo augeat. » I Giudici devo-» no essere accessibili a tutti; ma » devono guardarsi dal rendersi di-» sprezzabili. Quindi s' incarica a » quelli delle provincie di non fami-» liarizzarsi troppo coi Particolari: » perocchè dalla soverchia familiari-» tà deriva il disprezzo della dignin tà. Ma nell' amministra: la giu-» stizia, non conviene ne adirarsi » contro i delinquenti, nè lasciarsi » intenerire dalle preghiere dei min serabili. Un Giudice giusto, e cono stante non dee lasciar trasparire a dal volto i moti del cuore; ma » deve regolarsi in maniera di far » risultare la dignità della sua cari-» ca colla saviezza e moderazione

» del suo carattere « .

Quæ sub conditione juris jurandi re-

linquuntur, a Prætort reprobantur . Providit enim ne is qui sub jurisiuran. di conditione quid accepit, aut omittendo conditionem perderee hæreditaiem legatumve , aut cogeratur turpiter , accipiendo conditionem jurare, Voluit erro eum cui sub juritjurandi conditione quid relidum est , ita capere , ut capiunt hi , avibus nulla talis jurisiuranai conditio inseritur . & recle . Cum enim faciles sine nonnulli hominum ad jurandum contempeu religionis, alii per quam timidi metu divini Numinis usque ad superstitionem: ne vel hi, vel illi, aut contequerentur, aut perderent quod relicium est, Prætor consulcissima intervenit . L' intenzione e la disposizione di questa Legge è ammirabile. Essa dispensa dal giuramento quelli ai quali è lasciata un' eredità o legato coll' obbligazione o di fare qualche giuramento. o di rinunziarvi. Questo a fine che tali eredi, o tal legatario, non sieno costretti o a giurare contro la propria coscienza, o a perdere per troppo delicatezza ciò ch' e stato loro lasciato . Sarchbe desiderabile che questa Legge distruggesse un' infinità di giuramenti inutili , introdotti dal cattivo costume in tutte le compagnie, ed in tutti i corpi delle arti.

Advocati qui dirimunt ambigua fata causarum, suxque desensionis viribus in rebus tare publicis ac privatis lursa eriguna fatigata reparant , non minus provident humano generi quam si pradiis arque vulneribus parriam parentesque salvarene. Nec enim solos nostro Imperio militare credimusillos qui gladiis, clypeis, & thoracibus nuuntur, sed etiam Advocatos . Militant namque Patroni caufarum qui gloriose vocis confisi munimine , laboronium ipem , viiam , oc posteros defendunt, » Gli Avvocati che n pongono in chiaro le ambiguità del-» le liti, e che mercè la loro elon quenza, ristabiliscono spesso i pub-

## DELLA GIURISPRUDENZA.

» blici ed i privati affari o precipi-» tati, o in pericolo, non rendono » minor servizio al genere umano di » quelli, che salvano la patria ed » i genitori colle loro ferite e col » loro sangue. Noi riguardiamo co-» me difensori del nostro impero » non solo coloro, che impiegano » in difesa d' esso la spada, lo scu-» do, e la corazza, ma anche co-» loro, che colla loro gloriosa voce » difendono i beni e la vita degli op-» pressi, e sostengono i dritti della » loro posterità «.

Con ragione questo Principe Ioda una professione che occupa così utilmente l'ingegno, paragonaudola con quanto di più utile si trova negli Stati, ed esortando gli Avvocati ad esercitarla con un generoso disinteresse, senza disonorarla con una soverchia cupidigia di guadagno: Ut

non ad surpem compendium stipemque deformem hac arripiatur occasio, sed laudis per eam augmenta quærantur. Nam si lucro pecuniaque capiantur , veluti abjecti atque degeneres inter vilissimos numerabuntur. Raccomanda dipoi loro di non usare contro gli avversari motti pungenti, ed ingiurie; ma di fare ciò ch' esige rigorosamente l' utilità e la necessità della causa, e la convenienza del loro ministero: Ante omnia autem universi Advocati ita præbeant patrocinia jurgantibus, ut non ultrà quam litium poscit utilitas, in licentiam convitiandi . & maledicendi temeritate prorumpant . Agant quod causa desiderat, temperent se ab injuria. Nam si quis adeo procax fuerit, ut non ratione , sed probris puter esse certandum, opinionis sua imminutionem patietur .

# CAPITOLO

Opinione degli Antichi Filosofi intorno alla Metafisica . ed alla Fisica .

era compresa nella Fisica degli Anti- Mondo : 3 la Natura dell' Anima ; 4 e chi. Ora esaminerò quattro punti, cioè . I. L' Esistenza, e gli Attributi

Ho già detto, che la Metafisica della Divinità: 2 la Formazione del gli Effetti della Natura.

# ARTICOLO PRIMO.

Dell' Esistenza e degli Attributi della Divinità.

A Tre punti, ed a tre principali questioni possono ridursi le opinioni degli antichi Filosofi intorno alla Divinità. I. Se la Divinità esista? II. Qual' è la di lei natura ? III. Se presede al governo del Mondo, e se ha cura di ciò che riguarda il genere

Prima d' entrare nel vasto campo delle opinioni filosofiche, sarà bene esporre brevemente la fede di tutti

me i Filosofi introdussero da principio i loro dommi sopra tal materia, mercè il solo Raziocinio. Giova dare un' occhiata alla credenza comune e popolare fin delle nazioni le più barbare, conservata in una maniera costante ed uniforme dalla sola Tradizione .

Prima de' Filosofi, tutti credevano un Essere Supremo, presente da per tutto, attento nell' udir le prei popoli intorno alla Divinità, e co- ghierc degli uomini che l' invocava-

no in qualunque circostanza, in tutti i luoghi, nei boschi, in mare, nelle prigioni : buono nell' aver pietà delle loro disgrazie : potente per liberarnegli : padrone di concedere le vittorie, le ricchezze, le prosperità, l' abbondanza : arbitro delle stagioni e della fecondità degli uomini e degli animali : che presiedeva alle convenzioni ed ai Trattati dei Re, e dei privati: che ricevea i loro giuramenti, ne voleva l' esecuzione, e puniva gli spergium con severità inesorabile; che dava e toglieva il coraggio, la presenza di spirito, gli espedienti, la prudenza . l' attenzione e la docilità ai buoni cousigli : che proteggeva gli innocenti, i deboli, gli oppressi, e si dichiarava vendicatore delle oppressioni, delle violenze e delle ingiustizie; che gindicava i Sovrani ed i popoli, regolando il loro destino e la sorte, ed asseguando con assoluto potere l'ampiezza e la durata deel' Imperi e de' Regni.

Questa è una parte di ciò, che gli uomini, anche in mezzo alle teuebre del Paganesimo, pensavano generalmente della Divinità, e tali sono in sostanza le idee che una costante ed universale traditione, antica quanto il mondo, avea loro dato in questo proposito. Che la cosa sia così, abbiamo le pruove incontrastabili nelle poesie di Omero, ch' e' il monumento più rispertabile dell' Antichità de' Geutili, e che può considerarsi come l'archivio della Religione di que' tempi rimoti.

#### 6

# Dell' Esistenza della Divinità .

I Filosofi erano fra loro molto discordi sopra varie materie : ma ad eccezione di pochissimi di cui si parlerà in appresso, tutti gli altri convenivano intorno all' esistenza di Dio; e benché colle loro ricerche e dispute nulla avessero aggiunto alla sostanza di quanto già credevano i popoli, le loro dispute, e ricerche uon furono inutili, ma confermarono gli uomini nella loro antica credenza, e fecero argine alle perniciose sottigliezze di chi procurava d' oppugnar-la . La concordia di tante persone , stimabili per la solidità della mente , per la loro applicazione allo studio, e per le loro vaste cognizioni, dava un nuovo peso all' antica opinione universale sopra l'esistenza della Divinità . I Filosofi anche la sostenevano con molte prove, alcune più sottili ed astratte, ed altre più evvie all' intelligenza volgare. Mi limiterò a riportarne alcune delle ultime.

La credenza generale , e costante degli ucmini di tutti i secoli e di tutti i paesi intorno all' esistenza della Divinità sembrava loro un argomento, a cui non si potesse rispondere sensatamente. Le opinioni fondate sopra gli errori , o le prevenzioni popolari , durano per qualche tempo, e predominano in qualche luogo; ma presto, o tardi svaniscono e perdono il credito. Epicuro (a) appoggiava l' esistenza degli Dei all' impressione, che fa la natura della sua idea in tutte le menti . Senza l' idea d'una cosa, diceva egli, non si può nè concepirla, nè disputarne, o

(a) Epicurus solus vidit primum esse Deos, quod in unticum antiins evarum notomen inspresituse tipas natura. Quae est eum Gens, aut quod genus hominum, quod non hybats sine dordrian antiivianom qui sold m. Deodino? quam appellat 1973-8 for Epicurus, videat anteceprum animo quamdum informationem, vine quae nec intelligi quidqum, nee quaesi, paec dispatari pusisti. Cum rego non instituto-

alique, aut more, aut lege sit opinio constituta, measque ad ucum omrium firza consensio, intel·liți necesse est exe Deor, quoni-m în sitas corum, vel potius intus coguitones fabraus. De quo autum unmium natura conșestit, id verun esse necesse est, Ceer, de Bater. Dear, ild. 3-am., 43, 46.

pariarne. Or qual popolo, qual uomo, indipendentemente da ogni studio, non ha un'idea ed una nozione degli Dei ? Questa è , non già un' opinione procedente dall' educazione . dal costume, o da qualche legge uniana; ma una credenza ferma, ed unanime di tutti gli nomini: adunque comprendiamo l' esistenza degli Dei da certe nozioni impresse nelle nostre anime, o pinttosio innate : in oltre, ogni giudizio, che fa la natura, essendo universale, deve necessariamente esser vero.

Un altro argomeno impiezato erdinariamente dai Filosofi per esser meglio intesi da l'adioti, è lo spettacolo della natura. Gli nomini meno versati nel raziocinio possono senoprire in un' occhiata quello che si palesa in tune le sue opere. La sapienza e la potenza ch' egli ha manifestato in tutto si presentano come in uno specchio a quelli che non possono contemplarlo nella sua propria idea . Di questa Filosofia sensibile e volgare sono capaci tutti gli nomini privi di passione, e di pregiudizi; il cielo, la terra, gli astri, le piante, gli animali, i nostri corpi, e le menti sono altrettanti testimoni, che ci assicurano di uno Spirito superiore, il quale è come l'anima di tutto il Mondo. Esaminandosi con attenzione l'architettura dell' Universo, e la giusta proporzione di tutte le parti d'esso, si vedono a primo colpo d'occlio le traccie della Divinità, o per meglio dire, si vede il sigillo di Dio in tutte le cose, che si chiamano opere della natura.

De Nat. » Chi può, diceva Balbo in nome Deor. L. s. » degli Stoici, rimirare il cielo e » contemplare ciò che ivi accade . » senza conoscere ad evidenza, che » il medesimo è regolato da un' Inn telligenza Divina? Chi ne dubitas-» se, potrebbe anche dubitare se ci sia

> (a) It Presidente Bouhier, nella sua dotta Dissertazione De priscio Giacorum & Latinorum letteris, sumpata dopo la l'algographia del P. Montfaucon, ha fatta vedere, che gli antichi Romani non avevano se non sedici lettere. A B C D

» un Sole. E' forse l'uno più visibi-» le dell'altro? Questa persuasione, » senza l'evidenza che l'accompa-» gna, non sarebbe stata ne così fer-» ma, nè così durevole; non avrebbe acquistate nuove forze, invec-» chiando; e non avrebbe potuto re-: » sistere al torrente degli unni, e p passare di secolo in secolo fin a n 1101 .

» Se si danno, diceva Crisippo, De natur. » cose nel Mondo superiori alla men- num, 16, u te, alia ragione, alla torza, alla n potenza dell' nomo, l'Essere, che n le produce, è certamente superion re all'uomo. L'uomo non può fan re në il ciclo, në verima delle con se costantemente invariabili: pure n non si dà cosa migliore dell' uon mo, essendo celi solo dotato di » ragione, ch' è quanto si trova di » più eccellente; in conseguenza l' » Essere, che la creato l'Universo, » è migliore dell' nomo . Perchè a-» duaque non si doveva dire ch' è » un Dio «? In qual cecità, o per dir meglio,

in quale stupida stravaganza gli uomini sono caduti nel voler attribuire effetti così maravigliosi e difficili a concepirsi, piottosio al caso ed al concorso forsuito degli atomi, che alla sapienza, ed all' onnipotenza d'

un Dio!

» Qual maraviglia non ci dovrà ar. De net. » recare, csclama Balbo , parlando ann. 93. » di Democrito, che si trovi un uo-» mo, il quale si persuada, che cer-» ti corpi solidi ed indivisibili si » muovano da se stessi per mezzo » del peso lor naturale; e che dal n loro casuale concorro fosse uscito » un Mondo cosi bello? Chiunque lo » crede possibile , porrebbe anche n credere, che gertandosi in terra » una gran quantità di caratteri d' oro, o d'altra materia rappresen-» tanti le lettere dell' alfabeto (a) ,

EFIKLMNOBRST. Le alere cinque furono aggiunte a' tempi di Cicerone eioè. G Q U X Zuon computandori l'H, che non era tauto una lettera quan o un seguo u' aspirazione .

so possan essi cadere ordinati in ma-» niera, che formino leggibili gli An-» nali d'Ennio « .

Si potrebbe dire lo stesso dell'Iliade d' Omero. Chi crederà, dice Monsign, di Fenelon nel suo esimio Trattato dell' Esistenza di Dio , che un poema così perfetto non sia sta-To composto da un gran poeta, ma che i caratteri dell'alfabeto, sparsi confusamente e all'azzardo in guisa di dadi, si fossero accozzati in maniera di descrivere, in versi regolari ed esattissimi, tanti accidenti cosi grandi? Che il caso gli collocasse in guisa d'esporre tutti gli oggetti con grazia, nobiltà, e passione; e di far parlare le persone introdotte, ciascuna secondo il proprio carattere in una maniera così naturale ed energica ? Malgrado tutte le sottigliczze, niun uomo di buon senno potrà persuadersi, che l' Iliade sia un lavoro del caso; perchè adunque l'uomo stesso vorrà credere riguardo all' Universo, Opera certamente più maravigliosa dell'Iliade, ciò che ripugna al buon senso?

Così si spiegavano le Sette le più celebri. Pure alcuni filosofi, come ho già detto, vollero distinguersi dagli altri con opinioni particolari. Affidati agli sforzi della ragione per penetrar gli arcani della natura, e l' Essenza della Divinità per ispiegarne gli attributi; ed abbagliati dallo splendore d'un oggetto di cui gli occhi umani non potevano sostenere la luce, costoro deviarono nelle loro ricerche, e giuusero primieramente a dubitare dell' Esistenza della Divinità, e quindi anche a negarla. Ma il popolo, non intendendo le sottigliezze filosofiche, ed attaccato unicamente all' antica Tradizione ed alle nozioni naturali impresse nel cuore di sutti gli uomini, si sollevò contro i predicatori dell' Ateismo, e gli riguardo come nemici del genere

Cc. de nat. Avendo Protagora incominciato uno Dear. 4 1. Rollin Stor. Ant. Tom. VII. num. 61.

de' suoi libri col dire : Non saprei asserire che vi sia Dio , è ciò ch' egli sia , gli Ateniesi lo discacciarono non solamente dalla città, ma anche dal territorio, e fecero pubblicamente bruciare le di lui opere.

Diagora non solo dubitò, ma anche negò schiettamente, che vi fossero Dei ; e quindi gli fu dato il so Herych. in prannome d' Aico. El viveva nella novantesima prima Olimpiade; e si pretende, che per ostiuazione e per un affetto eccessivo ad una sua produzione fosse caduto nell' empietà. Avendo egli citato davanti i giudici un poeta che gli aveva rubata una sua pocsia, questo lo negò con giuramento; ma poco dopo, pubblicò la poesia sotto il suo nome, ed acquistò un sommo credito. Diagora, vedendo la colpa del suo avversario, non solo impunita , ma anche ouorata e premiata, conchiuse che non vi erano ne Provvidenza, ne Dei; e scrisse vari libri per provarlo.

Essendo stato citato a render conto de' suoi dommi, ei fuggi; e gli Ateniesi posero sopra la di lui testa una taglia, promettendo un talento (cioè, tre mila lire di Francia) a chi lo avesse ucciso, e due a chi lo avesse condotto vivo. Ne pubblicarono il decreto a suon di tromba, e lo fecero scolpire sopra una colonna di bronzo.

Teodoro di Cirene , che negava Mondu anch' esso senza restrizione ed assolutamente l'esistenza di Dio, sarebbe Dies Laere. stato dall' Areopago gastigato come drin. p. Aieista, se Demetrio Falereo, allora molto potente in Atene, non lo avesse ajutato a fuggire. La di lui Morale era degna d'un Ateo; egli insegnava, che tutto era indifferente, e nulla di sua natura era virtuoso o vizioso. Ma a motivo delle sue empietà trovò da per tutto brighe, e finalmente fu condannato ad avvelenarsi .

La giusta severità degli Ateniesi [a]. che a tal riguardo gastigavano anche i dub-

(a) Ex quo equidem existimo, tardiores ad hanc sententiam profitendam multos esse factos, quippe

Anni del . Mondo.

i dubbi come avvenne in Protago- mente la Religione, che riguardavara, contribul molto a frenare la licen- no come condannabili ed empie le

za delle opinioni ed il corso dell' dispute anche puramente accademiempietà. Gli Stoici rispettavano tal- che (a) contro l'esistenza degli Dei.

### Della Natura della Divinità ..

delle stravaganze de' Filosofi intorno a tal materia, ci persuaderà meglio che ogni altra cosa dell' impotenza, in cui è la ragione umana, d'intendere, per mezzo delle proprie forze, verità così sublimi . Trarrò questo racconto da' libri di Cicerone sopra la Natura degli Dei; e le Note, ed osservazioni fattene dall' Ab. de Olivet nella sua Traduzione, mi saranno d' un grand' ajuto .

Gli antichi Filosofi studiavano la natura degli Dei secondo la sola loro relazione alle cose sensibili, delle quali procuravano di comprendere l' origine, e la formazione; quindi dalle differenti maniere colle quali ordinavano il sistema dell' Universo derivò una diversa credenza intorno alla Divinità; adunque non deve arrecar maraviglia se si trovano frequestemente qui tali materie unite. e confuse.

Talete di Mileto sostenne , Che l' De natur. Der. l. 1. acqua era il principio di tutte le cose, auer. 25. e che Dio eta l' Intelligenza, da cui tutto era formato dell' acqua . Parlava d'un' Intelligenza, che formando una

Ibid.

sola cosa colla materia, ne dirigeva le operazioni, come si direbbe, che l' Anima, formando col corpo un uomo medesimo, ne dirige le azioni.

Anassimandro credeva, che gli Dei ricevessero l'essere, nascessero, morissero di tempo in tempo, e che questi fossero eli innumerabili Mondi : Eli Dei adunque d' Anassimandro erano gli

Bid. n. 16. Anassimene pretendeva, che l'aria

Un distinto, ma breve racconto fosse Dio; e che questo fosse prodotto, immenso , infinito , e sempre in moto . La di lui opinione, in sostanza, non differiva dalle precedenti: ei conservò l' idea d' Anassimandro d' un Essere unico, ed infinitamente esteso; ma disse che questo era l' aria, siccome Talete aveva detto ch' era l'acqua.

Anassagora allievo di Anassimene, Bid. fu antore della seguente opinione : Il sistema, e la disposizione dell' Universo devon esser attribuiti alla potenza ed alla sapienza d' uno spirito infinito. Anassagora fiori un secolo dopo Talete ; allora le nozioni incominciarono a svilupparsi, e si conobbe la necessità d' una causa efficiente a distinta sostanzialmente dalla materiale. Ei attribuiva però a questo spirito infinito l' ordine ed il moto, non già la creazione del Mondo ; la coeternità de' due principi indipendenti l' uno dall' altro riguardo alla loro esistenza fu lo scoglio, in cui esso naufragò, con tutti gli antichi filosofi.

Pittagora credeva, che Dio fosse un' Bid. a 170 anima diffusa in tutti gli Enti della natura, dalla quale fossero prese tutte le anime degli uomini; Virgilio descri- Lis. . ve mirabilmente il domma di questo Goorte filosofo:

Esso apibus partem divina mentis, & houseine Acthereos d'exerce: Deum namque ire per omne-Terrasque , tradusque maris , calumque profundum . Hine picudes , armenta, viros , genus omne ferarum, Quemque sibi tennes nascontem arcessere vitas.

Pittagora precedè Anassagora almeno di cinquant' anni . O non fu adunque Anassagora il primo, ch' ebbe l' idea

disputandi , sive animo id fir , sive aimulare :

sum poensm ne dubitatio quidem effugere potula-tet. Cic. de Natur. Deor. 1. 1. n. 63. (a) Mala & impia consuctudo est contra Deos.

idea d' uno spirito puro; o bisognerà dire, che Pittagora confondesse questo spirito colla materia.

Bid. a. 18. Senofane disse , che Dio era un Tutto infinito, e vi aggiunse un' Intelligenza. Lo stesso filosofo disse in altro luogo, che Dio era una Sostan-Academ. Quant. 1. 4 7a eterna . . . e di figura rotonda. in-Ram, 128. tendendo che ciò fosse il Mondo;

adunque credeva che Dio fosse materiale. B, a. 28. Parmenide seguiva l'opinione di Senofane, sebbene si spiegasse in di-

versi termini. Empedocle voleva, che i quattro elementi , da' quali pretendeva che sieno composte tutte le cose , fossero divini ,

cioè, che fossero Dei, Essi però sono misti, che nascono, e periscono senz' aver alcun sentimento.

Academ.

Democrito attribuiva la qualità di Dei così alle immegini digli oggetti visibili , come alla natura che le forma ; e ehiamava Intelligenta la nostra copuizione. Riguardava gli atomi come Dei; in sostanza, non aveva alcuna credenza. lo nego, diceva, che sop-Quant. piamo, o non sapriamo aicuna como, La n. 73. nego, che sapriamo di saper nulla, nego,

che sappiamo , ch' esiste , o non esiste qualche cosa. Degno membro della Setta Eleatica, il di cui domma favorito era , l' Acatalepsia , cioè , l' incomprensibilità assoluta di tutte le cose . Da questa Setta , ch' ebbe per Capo Senofane, ascirono l'incredulo Protagora, e la Setta de' Pirronisti.

Platone pare da tutte le sue opere, che pensasse assai bene della Divinità 1 ma non ardi di spiegarsi chiaramente in una cuttà ed in un tempo, in cui arrischiava molto chiunque si fosse opposto al gusto predominante. Dic' egli nel Timco, che il Pa-

Cia. de est. des di questo Mondo non poteva estere Deor. L. 1. nominato; e ne' Libri delle Leggi . #u#. 10, che non bisogna avere la curiosità di sapere propriamente chi sia Dio. Lo B.A. a. 18. suppone incorporeo; e gli attribuisce la formazione dell' Universo: Opifinam. 30.

cem , adificatoremque Mundi . Dice anche , che il Mondo , il Gielo , gli astri , la terra , le anime , e quelli , ai quali la religione degli Antichi attribuiva la Divinità , sono Dio . Malgrado però l' apparenza del Politeismo, l' opinione di Platone era in sostanza, che Dio è ottimo, perfettissimo, e quello che creò il tutto coll' idea di fare la migliore delle opere possibili.

Antistene disse, che molei erano gli acm. 310 Dei venerati dalle nazioni; ma che un sol era il nasurale, cioè, come spiega Lattanzio , l' Autore di tutta la

Aristotele è molto incostante. Ora Lier. L. L. vuole , che susta la Divinità riseda nell' nom. 33. Intelligenza, cioè, nel principio intelligente, per di cui mezzo pensano tutti gli Enti pensanti; ed ora, che il Mondo sia Dio. Indi ne conosce un altro ch' è padrone del Mondo, e che ha la cura di, regolarne, e di conservarne il moto. Altrove insegna, che Dio non è se non il fuoco, che risplende nel Cielo .

Senocrate disse, che gli Dei erano aum. otto , cioè , cinque ne formavano i pianeti : uno tutte insieme le stelle fisse : uno il Sole; ed un altro la Luna.

Teofrasto in un luogo attribuisce la num. 35-Suprema Divinità all' Intelligenza; in un altro, al Cielo in generale, e dopo d' esso agli astri, in particolare.

Stratone sostiene, la sola natura es. Il dem . sere Dio , e principio di sutte le produzioni , e di tutti i cangiamenti .

Da Zenoue, fondatore della famosa Setta degli Stoici, si dovrebbe aspettare qualche cosa di grande circa la Divinità. Ecco però in succinto la sua Teologia, estratta principalmente dal secondo libro di Cicerone della natura degli Dei in cui sono spiegate diffusamente le di lui opinioni.

" I quattro elementi, che compon-

n gono tutto il Mondo formano una , natura continuata, non soggetta a divisione. Oltre a questi elemen-, ti, non esiste verun' altra sostan-, za; l' origine dell' intelligenza e , di tutte le anime è il fuoco riuni-, to nell' etere, dove la purità d' " esso non è alterata, perchè non si . F 2 m con" confonde cogli altri elementi . Que-, sto fuoco intelligente, attivo, e " vitale penetra in tutto il Mondo; " e siccome ha per suo dritto l' in-" telligenza, a differenza degli altri elementi, così è il solo, il quale , si giudica che faccia tutto. Pro-, cede con metodo nella generazio-", ne, cioè, produce tutto, non a , caso, non ciecamente, ma con cern te regole sempre le stesse. Essen-., do l'anima dell' Universo, lo fa , sussistere : essendo il principio del-, la sapieuza, lo governa con pru-" denza; conseguentemente è Dio. " Dà egli lo stesso nome alla natu-,, ra , con cui esso è un solo , ed all' , Universo, di cui è una parte. Il ", Sole , la Lima, e tutti gli astri, " essendo corpi ignei, sono tanti " Dei . L' aria , la terra , ed il ma-,, rc , avendo per anima il fuoco " celesie, sono anche Dei. Tutte .. le cose, nelle quali si vede qual-" che singolar' efficacia, ed il prin-" cipio attivo si manifesta più chia-, ramente, meritano d' essere chia-" mate Divinità . Questo medesimo , titolo si deve dare ai grandi uo-" mini, le anime de' quali, per vir-" tù del fuoco divino, risplendono " d' un lume più nobile . Finalmen-,, te in qualunque maniera ci si rap-,, presenti l' anima dell' Universo, .. e qualunque nome le si dia riguar-" do alle diverse parti da lei av-,, vivate, le si deve un culto reli-" gioso ".

Sono stanco di riportare tante assurdità; ed il lettore non lo sarà meno di me, se pure avrà avuta la sofferenza di leggerle sino al fine; ma il cieco Paganesimo non poteva avere veri lumi sopra un argomento infinitamente superiore alla mente umana, com' è quello della natura della Divinità. I filosofi, mercè le sole forze della ragione, poterono convincersi della necessità, e dell'

esistenza d' un Ente Divino. Alcuni però, com' Epicuro [a], si sospettò che uascondessero sotto speciose parole un vero Ateismo; o almeno colle basse loro idee disonorarono la Divinità, come se l'avessero assolutamente negata.

Riguardo all' essenza della Natura Divina, uscirono tutti di strada; ma come poteva accadere altrimenti? Gli uomini non conoscono Dio se non per quanto a lui piace di loro manifestarsi. L' Abate d' Olivet, nella sua Dissertazione sopra la Teologia de' Filosofi, riduce le loro opinioni a tre generali sistemi, che abbracciano tutte le opinioni particolari esposte da Cicerone pei suoi Libri della Natura degli Dei . Dalle diverse maniere, colle quali i filosofi ordinavano il sistema del Mondo, derivava la diversità della loro credenza intorno alla Divinità.

Alcuni supposero, che la sola materia, priva di sentimento e di ragione, avesse formato il Mondo: o che un elemento producesse gli altri per mezzo di differenti gradi di rarefazione, e di condensazione, come pare che credesse Auassimene: o cha la materia, essendosi divisa in infiniti corpusculi mobili, questi, nel volteggiare liberamente nel vuoto, prendessero certe forme regolari . come immaginò Epicuro; o che tutte le parti della materia avessero avuto un intrinseco peso, ed un moto naturale, che necessariamente le dirigesse, com' era l' opinione di Stratone. In qualunque maniera, l' Ateismo di questi filosofi è visibilmente il più grossolano, non avendo essi riconosciuta per prima causa se non una materia inanimata.

Altri arrivarono a conoscere, ch' De name: essendo il Mondo troppo ben ordi- Deor. nato, doveva essere l'effetto d' una 28. causa intelligente; ma non immaginando cosa che non fosse materiale,

Cre-

<sup>(</sup>a) Nonnullis videtur Epicurus, ne in offensio- re sustuliste, Cic. de Nat. Deer. L. 1, n. 89. sem Arbeniensium caderer, verbis reliquitte Deut,

credenoo che l'intelligenza fous una parte della materia, ed attribuiuna parte della materia, ed attribuiuna parte della materia, ed attribuire da essi riguardato come l'Occano di tutte le anime. Coal penuarono gli Stocit, ai quali si può aggiungere Talete e una meuo che Talete,
plitagora, Parmenide e, e Democrito,
che ammettevano egualmente un Tutto materiale, e di intellegenta.

Aftri fiualmente compresero , che l'incelligenza non poteva euscre materiale, e che si dovea necessariamente distinguerla da cio ch'era corpo; ma crederono, che i corpi esistessero indipendentemente da essa, e che il di lei potere si limitasse a metteriali in ordine e ad animargli. Questo fu il di sentimento d'Anassagora, e di Palaone; sentimento men imperfetto di la piritalità, e distringue realmente la cajone dall'effetto, e l'agente dalla materia: ma ancor troppo lontano dalla verirà.

Le altre due classi di filosofi, che non riconoscono se non principi materiali , nou sono scusabili , e non differiscono se non dal più al meno nel loro acciecamento. Quindi si può attribuir loro ciò che si legge ne' Libri della Sapienza: "Tutti gli uo-, mini, che non hanno la cognizio-, ne di Dio, sono vanità. Non han-. no potuto comprendere, per mez-,, zo de' benl visibili , il Supremo Es-, sere, e non hanno riconosciuto il " Creatore dalle di lui Opere; ma , hanno immaginato, che il fuoco, ,, il vento, l'aria la più sottile , la " moltitudine delle stelle, l' abisso ., delle acque, il Sole, e la Luna , fossero gli Dei , governatori del , Mondo . "

Non parlo se non degli Dei riguardati propriamente come tali dai filosofi . Varrone distingueva in tre Rollin Stor. Ant. Tom. VII.

(a) Tullius, tertio de Natura Deorum libro, fissolvit publicas Religienes; sed tamen veram ignorabat, nec ipse, nec alius quisquam potuit inducette. Adeo & ipse testatus est falsum quidem apparete, veritatem tamen latere. Laflast, de lia Da cap. 21.

classi la Te ologia: : in Earolea, ch. 5. Aryuera quella de' poett : in Nararde, ch. 6. c. 7. e i inegnava da filorofi, ed in Civile. 6. c. 7. o Politica, ch' era in voga presso il popolo. La prima, e la terna attribuivano agli Dei, o tolleravano che loro fossero attribuite le passioni, i visi degli uomia, e tutte le colpe le più abbominevoli. La ecconda, in aptrigita a, comperedeva cerce assurdità, che fanno vergogna allo spirito umano.

Cicerone (a), nel terzo Libro della Natura degli Dei , pone nel più chiaro lume molte di queste assurdità. Non era egli illuminato a segno di stabilire la vera Religione; ma lo era quanto bastava per oppugnare gli Stoici e gli Epicurei, i soli, che si opposero a San Paolo, quando questo predicò in Ateue. Mercè i semplici lumi naturali, ci poteva distruggere la menzogna, ma non iscuoprire la verità; quiudi si rileva quant' è debole l' umana ragione , e quanto vani sono i di lei sforzi per sollevarsi alla cognizione esatta d' un Dio ( b ) veramente ascoso, che abita (c) in un' innaccessibil luce . Quali furono a tal riguardo i progressi di questa superba ragione, per quattro e più secoli, nei più grandi geni della Grecia, ne' Gentili i più sapienti, e ne' Capi delle più celebri scuole? Non vi fu mai (d) cosa tanto stravagante che non fosse stata detta da qualche filo-

Di più , quelli, tra loro che professavano una più gran sapienta, ed a' quali Dio aveva manifestata la sua Unità, sino accultarono force le loro cognizioni per timore e per viltà? Si oppose mai alcuno all'empieta, che aveva sostituito al Dio vero e vivo idoli mutti, e figure non solo d'uomini ma anche di bestie, e di F 3.

(b) Vere tu es Deus absconditus. L. 15. 15. (c) Lucem inhabitat inoccessibilem. S. Paul. Ep. 1. ad Timork. 6. 15.

(d) Nescro quemodo nihil tam absarde dici potest, quod aon dicatur ab aliquo Philosophorum, Cic. de Div. l. 2. num. 19.

rettili? Si astenne alcuno dal frequeztarne i tempi (a), quantunque ne disapprovasse nel suo cuore il culto superstizioso che autorizzava colla sua presenza e col suo esempio? Il solo, la di cui Religione fu posta alla prova, non trattò forse come calunniatori quelli, che lo accusavano di non adorare gli Dei adorati dagli Ateniesi? Senofonte, che ne fece l'apolagia e che n' era stato scolare ed amico, non lo difende forse protestando d'aver egli sempre adorate le Divinità del popolo? Platone non fu forse costretto a confessare, che quel vile prevaricatore ordinò un empio sagrifizio, benchè fosse sicuro di do-Ep. Plat. ver morire? Un breve Estratto d' una lettera di Platone farà conosceguardo alla natura ed unità di Dio . Plet. de e quanto per conseguenza era lonta- Rep. i. p. no dal confessarla e dall'attestarla pubblicamente per non esporsi a qualche pericolo. Arrossiva delle vergognose azioni attribuite a' falsi Dei : ma si limitava a dire, o ch'essi non erano rei di tali colpe, o che non erano Dei, se le aveano commesse scuza osare attestare che non vi era se nou un solo Dio, e senza opporsial culto pubblico, fondato sulle stesse colpe ch' egli avea in orrore.

Per vergogna del Genilesimo, ed a gloria del Vangelo, bisogna dire, che uno de'nostri fanciulli, sebbene non molto versato nel Catechismo, è più franco ed illuminato circa la Divinità di tutti quanti i filosofi.

Se la Divinità presede al governo del Mondo, e se ha cura

La disputa degli antichi Filosofi circa la Provvidenza consisteva nel sapere se gli Dei presiedevano al governo generale del Mondo, e se si davano la cura di ciascun uomo in particolare . Quasi il solo Epicuro

re quanto ei temeva di spiegarsi ri-

negava quest' ultima verità. "Si cerca, diceva, come vivano

" gli Dei, e quali ne sieno le oc-" cupazioni ? La loro vita è la più " felice, e la più deliziosa che si " possa concepire. Un Dio nulla fa, , in nulla s'ingerisce, nulla intra-3, prende : la di lui sapienza e virtù ne formano tutta la contentezza; " ed i piaceri, dei quali ei gode. , non possono essere maggiori, e 29 sono sicuramente eterni .

Parlando dipoi allo stesso Balbo che sosteneva l'opinione degli Stoici, proseguiva a dire: " Il mio è un , Dio veramente felice; ma il vo-., stro è caricato d'incomodi e di fa-, tiche. Se credete, che il vostro

degli uomini in particolare . " Dio sia il Mondo , aggirandosi sen- sistema de-,, za intermittenza e con somma ra- gli Sieci . " pidità sopra l' asse del Cielo, po-,, trà egli avere un momento di ri-" poso? Ora è certo che chi non ha , quiete non può avere felicità . Se " si pretende, che il Mondo abbia " un Dio, che lo governi, che pre-" seda al corso degli astri e delle " stagioni, che ordini e regoli tut-,, to, che invigili sopra la terra ed i " mari, che s' interessi nelle vite de-29 gli uomini, e s'incarichi di prov-" vedere a' loro hisogni [ tal era il " Sistema di Platone ], gli attribui-37 te troppo miserabili e troppo pe-" nose incombenze. La felicità, se-" condo noi, consiste nella tranquil-29 lità dello spirito, e nella lonta-,, nanza dalle cure. In oltre, ci date ,, (a) un padrone eterno , che doy vremmo temere continuamente ; e so come si dovrebbe non temere un , Dio , che prevede tutto , pensa a

(a) Scholas habelant privarus & templa 'commu-(b) Itaque imposuistis in cervicibus nostris sempicernum dominum, quem dies ac pottes timere-

mus. Quis enim non timeat omnia providentem & cegitantem, & animadvertentem; & omnia ad se rtinere putantem, curiesum, & plenum negotie Deum ? Cic.

De natur. Deer. 16. 1. n. 51-54.

, tutto , osserva tutto , crede che , tutto gli appartenga, vuole inge-" rirsi in tutto , ed è sempre in moto "? La massima prediletta d' Epicuro era adunque [b], Che un Essere felice, ed immortale non deve ne essere soggetto a' travagli ed a fatiche, ne darne aeli altri .

Un domma cosl empio che distrugge apertamente la Provvidenza non merita altro avvocato, e difensore ch' Epicuro . Ciò ch' ei dice d' un Dio . che vede e conosce tuito, ed in conseguenza deve gastigare ciò ch'è contrario alle Leggi Divine, è l' unica ragione che consiglia non pochi libertini de' nostri giorni a credere, che non si dia Provvidenza, la quale invigili sopra le azioni degli uomini; o piuttosto a desiderare che non si dia.

De natur Door. I. t.

» Con ragione un tal domma fa s. 115. 116. » riguardare Epicuro come un ne-» mico aperto degli Dei, che calp pestò ogni Religione; e che col » suo raziocinio, come fece Serse » colle sue truppe, rovesciò tempi » ed altari. Qual ragione, disse » Cotta, ci obbligherebbe a pensaw re agli Dei, s'essi non pensasse-» ro a noi, non ne avessero cura, » e nulla facessero in nostro vantag-» gio? Per essere obbligati a dimo-» strare la nostra pietà verso loro. » bisognerebbe averne ottenute gra-» zie; di che siamo adunque debito-» ri a chi nulla ci ha dato? La pie-» tà è una giustizia, con cui si pa-» gano i debiti, che gli uomini han-» no contratti verso gli Dei; or se p i vostri Dei non hanno relazione » con noi, che mai potranno da noi » pretendere « ?

Le preghiere dirette alla Divinità ne' bisogni e ne' pericoli , i voti fattile per ottenere certe grazie, le promesse ed i giuramenti nei quali è essa chiamata in testimone, praticati in ogni tempo e da tutte le nazioni, dimostrano ciò che dagli uomini si pensava riguardo alla Provvidenza. Consultando la sola ragione dopo il peccato, cioè, la nostra superbia e le nostre tenebre, saremmo tentati a credere, che l' abbassare la Divinità a tali minuzie col rappresentarle tutti i nostri bisogni, è un trattarla con poco rispetto; lo stesso si può dire del pattuire per esserne ascoltati, e del pretenderla presente a' nostri contratti, ed a nostri impegni. Dio ha voluto in tal guisa perpetuare nell' animo di tutti i popoli un' idea chiara della sua Provvidenza, della cura ch' ei ha di tutti i Particolari, della suprema autorità che conserva sopra tutti gli accidenti della loro vita, dell' attenzione con cui esamina s' essi osservano fedelmente le loro promesse. e con cui gli punirà se le tra-

sgrediscono . Quindi vediamo, che tali verità sono sempre state riguardate come il fondamento il più solido della socierà umana. " Si deve prima di tut-. to, dice Cicerone, volendosi sta-" bilire le regole d' un buon gover-, no (b), essere interamente persuasi. ", che gli Dei sono i padroni assolu-,, ti di tutte le cose, ed i regola-" tori dell' Universo: che tutto in " questo è soggetto alla loro volon-" ià, e potenza: ch' essi si compiac-" ciono di beneficar gli uomini, che s, esaminano attentamente le azioni. " i pensieri , la condotta , la pietà , " e le opinioni intorno alla religione , di ciascuno : e che finalmente cor-" re una gran differenza fra il giu-,, s10 e l' empio ".

Questo passo di Cicerone fa vedere, che i Geutili (c) non solamente

<sup>(</sup>a) Quod meernum beatumque sit, id nee habere ipsum negotii quidquam, nec exhihere atteri. Cie. de Nat. Deor. L. s. num. 45.

<sup>(</sup>b) Sit igitur hoc jam a principio persussum civibus , dominos esse umcium rerum ae moderato-

res Deos: esque que geranter, corum geri judi-eie ac nomine; eosder que optime de genere ho-

minum mereri, & qualis quisque sir, quid agar, quid in se admittat, qua mente, qua piesare reli-giones colat, intueri piorumque & impiorum ha-here rationem. Cic. de Leg. l. 2. n. 15. (c) Noc vero universo generi hominum solum sed etiam singulis a Diis immortalbus consult. & providezi solet, Cie. de Nat. Deor. L. 2, n. 164.

attribuivano alla Divinità il governo generale del Mondo, ma ch' erano anche persuasi, ch' ella riguardava le cose le più minute, e che niun uomo, niuna delle di lui azioni, e dei di lui pensieri ne isfuggiva gli occhi, e la cognizione.

Gli Epicurei non potevano soffrire l' idea d' un Dio cosl a noi vicino, così attento, e di vista così felice e penetrante. Secondo loro, egli era sommamente felice; in conseguenza infinitamente tranquillo, ed indifferenie per tutto-fuorche per la quiete. Tale appunto se lo dipingono anche oggi quelli che si abbaudonano ai piaceri, per liberarsi dagl' importuni rimproveri della coscienza. Costoro vorrebbero, che Dio si desse una cura universale delle creature, ed avesse una dontà simile a quella di que' Principi, che governando con prudenza i loro Stati, non badano però a tutto minutamente, non si abbassano ad amare i loro sudditi, e non si affezionano ad alcuno in particolare.

Non pensava così Davidde quando disse : ,, Dall' eterno suo Trono Dio intelligit omnia opera corum . 14. 15-

" contempla tutti gli abitatori del-" la terra: Dio formò in particola-35 re il cuore di ciascuno d'essi; ed , ha cognizione di tutte le loro ope-,, re ". Dicendosi che dal Cielo ei contempla gli uomiui, non s' intende che gli contempli con occhio generale, e confuso; ciascun Particolare gli è così presente, come s' ei Moss, de badasse a lui solo. Non lo vede co. Gues. me da una gran distanza, ma quasi gli stesse immediatamente sotto gli occhi. Non solo u' esamina l' esteriore; ma ne penetra anche l' interno. e gli arcani del cuore . Non solo interroga il di lui animo ; ma anche vi tiene fissa la sua fede e vi è più presente, e più intimo di quanto il cuore lo sia a se stesso. Nell' infinita moltitudine dei viventi passati ed attuali nulla sfugge ai di lui occhi, o alla di lui memoria; una tal cognizione ed attenzione , incomprensibili quanto è la di lui essenza, sono una conseguenza naturale dell' essere egli il Creatore di tutto l' Universo e dei cuori come di tutto il resto: Oui finxit sigillatim corda cerum ; qui

ARTICOLO Della formazione del Mondo.

N On voglio qui riferire per la se- Stoici, e degli Epicurei, come di conda volta minutamente i varj ed quelli che sono i più famosi , ed i assurdi sistemi degli antichi filosofi più cogniti, senza però discutergli intorno alla formazione del Mondo: minutamente, ma solo dandone un' parlerò soltanto dei sistemi degli idea generale.

6. I.

Sistema degli Stoici intorno alla formazione del Mondo .

Secondo gli Stoici, la parte intelligente della natura ha soltanto posti in opera i materiali non intelligenti, ch' erano una porzione della natura medesima, e che al pari di lei, esistevano fin da tutta l' eternizà, come si rileva da un passo di

Cicerone, per tacerne molti altri. Per prevenire, e per allontanare le obbjezioni che potevano esser fatte contro la Provvidenza, prese da più cose o inutili o dannose che sussistono nel Mondo, gli Stoici rispondevano: La nesura (a) ha fatto quanto poteva

(e) Ex ils naturis qua erant, quod effici porgit optimum, effettum est. Gie. de Nat. Deor. L. 2.

farsi di meglio cogli elementi ch' esistevano. Or si può specificare con più chiarezza la preesistenza della mate-Physic. l. 8. ria ? Aristotele , e molti altri Filosofi erano della stessa opinione. Quella, che dagli Stoici si chiamava antma del Mondo , (a) era l' intelligenza, e la ragione, ch' essi credevano diffusa nella natura; ma il principio intelligeute, sensitivo, e ragionevole che mai era? Il fuoco dell' etere - che peuetra ogui corpo, o piuttosto certe Leggi meccaniche, che i medesimi attribuivano principalmente al fuoco celeste, e secondo le quali tutto si formava, tutto necessariamente ope-

Anche Zenone (b) definiva la natura, un fuoco artefice, il quale procedeva metodicamente alla generazione, coll' idea che l'azione di creare, e di generare appartenesse propriamente all'arte.

rava.

Cicerone usa qui il termine creare, il quale potrebbe far credere , ch' egli avesse conosciuta ed ammessa l' azione di trarre dal nulla, ch' è la Creazione chiamata col vero suo nome; ma se ne serve in molti altri luoghi (c) per ispiegare una semplice produzione, e da niuna delle di lui opere si rileva ch' egli avesse avuta una singolar nozione della creazione così propriamente chiamata . Bisogna dire lo stesso di tutti gli Antichi, che trattarono di Fisica, come lo indica chiaramente lo stesso Cicerone: Erit aliquid quod ex nihilo Priatur , aut in nihilum subito occidat? Quis hoc Physicus dixit unquam? Era un principio ammesso da tutti i folosofi, che la materia non poteva nè essere prodotta dal nulla, nè ridursi in pulla.

De nibilo nibil, in nibilum nil poffe revorti. Pers ta: 3.

Epicuro negava apertamente questa potenza alla medesima Divinità;

Nullam rem e nibile gigni divinitus unquem .

Lattanzio ci ha conservato un fram- Lao. Di. mento de' libri di Cicerone sopra la lanca, L. 2. Natura degli Dei , che non si può ap. 44f. 5. ulicare con sicurezza al sistema degli Stoici, perchè, essendo staccato, non si vede con chiarezza di quali filosofi vi si parli: ma sembra atto a spiegare ciò ch' essi pensavano della formazione del Mondo. lo lo riporterò qui interamente. " E' probabile (d) , [ dice chi parla ] , che la materia , " ch' è il principio di tutto , non " fosse stata formata dalla Provvi-, denza Divina; ma piuttosto , che ,, abbia, e sempre avesse avuta una " forza intrinseca e naturale , la quan le ne rende possibili tutte le modifi-, cazioni . Siccome adunque un ar-" chitetto, nel fabbricare una casa, , non fa egli la materia, ma adopra , quella ch' è già fatta; siccome uno, che forma una figura di cera, trova la cera già prodotta, così bi-" sogno, che la Provvidenza Divina avesse avuta una materia, non già " che la producesse da se medesi-, ma, ma che le sì fosse come presentara sotto la mano, e preparatan per eseguire i suoi disegni. Or se " Dio non produsse la materia pri-, ma, si può dire, che non produs-" se nè la terra, nè l'acqua, nè l' , aria, nè il fuoco.

Il paragone dell'architetto, e del-

<sup>(</sup>a) În Natura sentiente ratio perfecta inest, quant vim animam dicuot esse Mundi . Acad. Quant. L.

<sup>(</sup>b) Zeno ita Naturam befinit , ut eam dicat iguem erre archiosum ad piquendum prograficatum via. Centet enim artis massuee proprium ease erane & Binete. Cie de Natur. Door. l. 2 n 57. (c) Natura fingit hominers & erans imitatures &

Barratores facetos. Gie. de Orat. 2. n. 219.
Omaium rerum quas & erest Natura & tuebar, summit bonqua est in corpere. Id. de Finib. L. 5. num. 38,

Our in tertis piptorum; a mais exemuse ad usan hemison. Id. de Offic. 1. n. 5. 11.

(d) Non est probabile sum materium certim under our unsat summis, exte drint providents effect and the contract of the con

Pint. de

cap. 1.

lo Statuario non è adattato per isvi-Iuppare il sistema degli Stoici. Il loro Dio, che Cicerone chiama Provvidenza Divina, e che non è se non l' Etere, come abbiamo già detto, non creò , cioè , non trasse dal nulla la materia colla quale ci formò il Mondo, ma la modificò; e riordinandone le parti di materia ch'eran confuse, fece l'acqua, la terra, l' aria, e quel fuoco grossolauo a noi noto , vale a dire , diede ai medesimi

Nel Sistema degli Epicurei ( co-Placis. Phime anche in quello degli Stoici) riloroph. L. 2. guardo a quest' articolo le due voci , Mondo ed Universo , avevano differente significato. Sotto la voce Mondo essi intendevano i cieli , la terra, e tutto ciò che vi si comprende; sotto la voce Universo intendevano non solo i cieli , la terra , e tutto ciò che vi si comprende, ma anche tutto il voto infinito da loro supposto oltre ai confini del Mondo . Credevano il Mondo pieno , e limitato: ma oltre ad esso, supponevano spazi infiniti, ed affatto voti; quindi dividevano [b] tutta la na-

Lacret. i. 1. Omnia ut eft initur per at Natura duabus Consistiz rebus , qua Corpora sunt & Inane .

> Questa distinzione è necessaria per intendere il Sistema degli Epicurei , i quali premettevano come un principio cerio, che senza il voto non si poteva dare nel Mondo nè alcuna specie di moto, nè alcuna produzione.

tura, e tutto l' Universo in due par-

ti, cioè, in Corpi, ed in Voto.

(a) Faber sine ligno nihil mdificabit, quia fignum ipsum facere non porest : non posse autem, im-becillitatis est humanæ. Deus vero freit sibi ipse materiam, quia potest : posse enim Dei esr. nam si non potest, Deus non est. Homo facit ex eo quod est, quia per mortalitatem imbecillis est : per imbecillitatem definita, ac modica potestatis. Deus autem facit ex eo quod non est, quia per ater-aitarem fortis est, per fortitudinem potestatis immensæ, quæ fine ac modo caret sieut vita factoris Ladare, ibid. c. 10.

(b) Sunt qui omnia natura nomine appellent .

la forma e la disposizione in cui gli vediamo.

» L' artefice ( dice Latanzio nel luo-» go citato [a]) non può fabbricare » senza legname, non potendo, come n uomo, produrlo da se stesso. Ma » Dio produce dal nulla tutto ciò che » vuole, perchè è Dio, cioè, la » potenza medesima, che non ha nè » limiti, nè misura ; perchè non n sarebbe Dio, se non fosse on-,, πipotente α.

Sistema degli Epicurei sopra la formazione del Mondo.

Qua si non erret Inane,

Que si non tres anare. Non tam sollicito motu privata carerent, Quum geneta omnino nulla ratuena fuissant? Undique materies quoniam stipata fuisset.

Secondo gli Epicurei , il concorso fortuito degli atomi formò il Mondo. Atomo è una voce Greca, che significa Indivisibile . E' un corpicciuolo di tutte le specie delle figure, ch' entra nella composizione di qualunque altro corpo. Gli Atomi non cadono sotto i sensi a motivo dell' estrema loro piccolezza, che gl' invola alla vista.

Mosco di Fenicia, Leucippo (c), e Democrito furono i primi trai Filosofi a stabilire la dottrina degli Atomi. Supposero tali corpicciuoli , parte lisci, parte rozzi, parte rotondi, quali angolari, alcuni curvi e quasi uncinati ; e si figurarono , che dat concorso accidentale d'essi fosse formaio il Cielo, e la terra.

Epicuro, fra gli altri, fece valere questo domma, e lo rese onorevole, facendovi (d) però certi cangiamenti , co' quali Cicerone pretende ch' egli

ur Epicurus, qui ita dividit : Omnia, que secuadum naturam , esse corpora & inane . Cie. de Nat. Deer. sure. St.

(c) Ista flagitia Democriti, sive etiam unte Leucippt, esse corpuscula quadam lavia, alia aspera, rotunda alia, partim autem asgulata curvata quarounds alta, partim autem asqualar, currara qua-dam & quasi adunca: ex has affeclum este Calum atque Terram, nulla cogenie natura, sed concur-tu quodam formitio. C. c. de Nat. Dor. l. n. 66. (d) Democrito adjicit, perpuica mutnas, sed-lia ut ea, quae corrigere vuls, mihi quidem de-pravate videatur. Cir. de Fin. h. i. n. 19.

Lucres, L. S.

altro non avesse fatto che alterare la dottrina di Democrito, in vece di correggerla, e di perfezionarla. De Finb.

Democrito collocò gli Atomi in un vo-46. 1. nam. to infinito dove non si da ne mezzo. nè estremità. Là, posti essi in moto sin dal principio dell' eternità, si unirono, e si attaccarono gli uni e gli altri ; ed attesi tal incontro e tal coucorso, formarono il Mondo quale lo vediamo. Cicerone non può soffrire, che un filosofo, nell'esporre la formarione del Mondo, parli solamente della cagione materiale, senza far parola dell'efficiente. In fatti, quale assurdità è dire, che fin da tutta l' eternità certi corpi solidi ed indivisibili si muovessero da se stessi in forza del peso loro naturale! Ouesto difetto è comune anche a Democrito e ad Epicuro, il quale dà altresì agli Atomi un' attività naturale ed intriuseca, capace di porgli in moto, sebbene riguardo ad altri articoli pensi

Bid. num. 18-20.

diversamente.

17. 18.

» Epicuro pretende, che gli Ato-» mi tendano da se stessi naturalmen-» te al basso, e che questo sia il » movimento di tutti gli altri corpi . » Riflettendo però, che se tutti gli » Atomi fossero sempre discesi in li-» nea retta e con moto perpendicola-» re, non si sarebbero potuti toccare » reciprocamente, immagina sottil-» mente un moto di declinazione, » per cui i medesimi , essendosi iu-» contrati, si uncinarono insieme, per » così dire, e formarono il Mondo e » tutte le parti d'esso, di maniera che, » attesa tal finzione, dà loro nello » stesso tempo un moto leggiero di » declinazione, senz' allegarne alcu-» na causa, lo che è cosa vergogno-» sa in un Fisico ; e toglie anche » senza ragione il moto retto dall' » alto al basso, che aveva già sta-» bilito in tutti i corpi. Pure » malgrado si fatti sogni, ei non può » giuguere al fine che si è proposto.

» guale di declinazione , non com-» binarono insieme; perocchè, aven-» dolo gli uni, e gli altri nò, date » un moto retto agli uni, ed agli » altri un moto obbliquo, era lo stes-» so che fargli muovere differente-» mente a capriccio. Contettoció è » impossibile, the tal incentro for-» tuito degli Atomi avesse mai pro-

» dotto l'ordine, e la bellezza dell' » Universo . » Se il concorso fortuito degli A. Deneur. » tomi [ dice Cicerone in altro luo- nam. 94-» go ] fu capace di formare il Mon-» do , perchè non potrà formare au-» che un portico, un tempio, una » casa, ed una città ; opere certamen-» te meno difficili ? Convien dire . » che que' filosofi (a), per ragiona-» re in una così assurda maniera, non » avessero mai alzati gli occhi verso » il Cielo, e non mai vedute le bel-» lezze che vi si comprendono «. La dottrina del voto avevn indotto Epicuro, ed alcuui altri filosofi a supporre, che il concorso degli atomi avesse formati molti altri Mondi.

Quere etiam atque etiam tales fateare necesse est. L'eret. de Esse alias al be congresses materiales.

tutti simili a quello in cui abitiamo:

Qual's his est, avido complexa quem tenet ather. Gasseudo riguarda tal' opinione come contraria non solamente all' autorità della Sagra Scristura , la quale non fa menzione della pluralità de' Mondi, anzi sembra che ne presupponga un solo; ma anche a quella de' più dotti filosofi, come di Falete, di Pirtagora, d' Empedocle d' Anassagora, di Platone, d' Aristotele, di Zenone lo Stoico . e di molti altri . Confessa però che non si può dimostrare esser impossibile che vi sieno altri Mondi, essendo Dio padrone di crearne quanti gli piace; ma dice, che sarebbe contrario alla ragione affermare, che attualmente ve ne sieno altri, a motivo che Dio non ce lo ha rivelato -

Non

<sup>»</sup> Se gli Atomi avevano un moto emili quidem numquam hune admirabilem Cucli or- tur.

<sup>(</sup>a) Corte ite temere de Mundo effutiunt, ut natum, qui locus est proximus suspeniese videque

# 6. III.

Idea bellissima di Platone sopra la formazione del Mondo.

I.m. p. 38 esemplare del Mona tutta l' Eternità.

bid. p. 37. Poche linee più sotto si legge il pensiero, di cui sto parlando: Dio (b), considerando l'Opera sua, e trovandola conforme al suo modello, se ne rallegrò, ed in certa maniera se ne

applaudi.

Ciò che dice Platone, che Dio formò il Mondo secondo l'esemplare eterno ch' egli aveva concepito in se stesso, è molto rimarchevole. Siccome un valoroso artefice, avendo nella mente tutta la disposizione e tutta la forma dell' opera sua , prima d'incominciarla, lavora secondo la sua idea in maniera, che ciò ch' eseguisce non è, per dir così, se non la copia dell' originale già immaginato, essendo ogni opera, che sussiste, una pura imitazione; cosl Dio, nel creare il Mondo, esegui l' eterna idea, che aveva concepita. Il Mondo, e tutto ciò che vi si contiene esisteva intelligibilmente in Dio prima ch' esistesse realmente nella natura. Queste sono le idee di Platone, ch'ei probabilmente prese dalla lettura de' Libri Sagri [c], ne' quali si vede, che Dio diede a Mosè il modello di tutte le Opere che voleva fargli eseguire. Ciò che nella Genesi si legge dell' approvazione data da Dio a ciascuna delle sue Opere a misura ch' esse uscivano dalle sue mani , e quindi a tutte generalmen-

te dopo averle finite, può aver suggerita a Platone la sublime idea degli eterni etemplari sopra i quali fu formato il Mondo. Le parole Dio vidad 6-a. Lyache tutte le cose da esto fiste erans buonissime, significano, secondo il nuovo Mass. da Interprete della Genesi ,, che Dio 6-an. » esaminando tutte le sue Opere in

» una sola occhiata, e paragonando-» le coll' eterno loro modello, le » trovò belle, perfette, ed eccel-» lenti «.

Dalle opinioni, che ho qui riportate, di Platone sopra la formazione del Mondo si rileva quanto egli aggiunse a' principi della Fisica, che poteva aver

presi da Eraclito.

Dio esponendo a' nostri occhi le . innumerabili maraviglie comprese nel Mondo, volle farci discernere, nel moto di tutte le parti dell' Universo e nel concerto reciproco fra esse, quello che le creò, e che le governa. In ciascuna vi pose i vestigj di ciò ch' egli è : si nascose dietro lo spettacolo della natura; ma questo spettacolo è cosl bello e così grande, che scuopre in molte maniere la Sapienza che lo formò, e che lo dirige. Come mai adunque gli nomini , riputati i Savi della terra, furono ciechi e stupidi a segno d'attribuire effetti così maravigliosi al caso, al destino, alla materia, ed alle semplici combinazioni delle leggi del moto, e di supporre che Dio non avesse altro fatto che ubbidire a tali leggi? Che mai è lo spirito umano finchè è abbandonato alle sue tenebre ? La prima parola del Libro il più antico di tutto il Mondo ci rileva la gran verità : Nel principio Dio cred il Cielo , e la Terra ; queste sole parole, autorizzate dalla Rivelazione, sciolgono tutti i dubbi. e tutte le difficoltà formate per così lungo tempo dai filosofi sopra uno

 <sup>(</sup>a) Το σατάδογμα, σάντο διώτα δείν δε.
 (b) Ηγάιδε το , καὶ εὐεραιθός, δει δε μώχοι δρε ων σερίε τὸ σαράδογμα ἐρειδετει ἀποργασασθαι.

<sup>(</sup>c) Alcusi hanno creduto, che gli fossero stati comunicati nel cerso de' ausa viaggi,

de punti i più essenziali della Religione. Non avranno esti potuto conorierlo con certezza mercè il solo lume della ragione; ma almeno poternon, e dovettero averne qualche idea. Biroguava necessariamente, o che Dio aveste creato il cielo, la terra, e gli uomini, o che il cielo, la terra, e gli uomini, o che il cielo, la terra e, gli uomini fossero stati eterni; cosa molto più incomprensibile. Come mai uno spirito ragio-

nevole, e non prevenuto può persuadersi di buons lede, che la materia, in se atessa brura e pirva d'intelligenza, formane Enti marcuti al conio d'una rapienza prefieta? La Fede ci raccorcia il cammino, e ci rasparmia molte fatiche; si danno alcuni articolì, riguardo ai quali laragione non può camminare con sicurezza se non è guidata dal lune di questa fascola.

### ARTICOLO II

Della Natura dell' Anima .

L A questione, sopra cui i filosofi variano maggiormente fra loro, e che fa meglio conoscere fin dove arriva la debolezza dello spirito umano guidato dal solo suo lume, è quella intoruo alla natura dell' anima . Eglino disputano molto fra essi per po-Ge. Tareul. ter sapere che sia l'anima, dove Quart. l.to. sum, 18-22 riseda, d' onde abbia l' origine e che divenga dopo la morte. Alcuni credono, che l' anima sia il cuore umano: Empedocle dice, ch'è il sangue mescolato nel cuore; ed altri, ch' è una certa parte del cerebro. Molti , con Zenone , sostengono , che il cuore, ed il cerebro sono, non già l'anima, ma la di lei sede : e che l' anima è un fiato, un fuoco. Aristosseno, Musico e Filosofo, la fa consistere in una certa armonia delle differenti parti del corpo; e Pittagora e Senocrate, nel numero. Platone distingue tre parti dell' anima, collocando la principale, ch' è la ragione nella testa, la collera, nel petio. e la cupidigia sotto il cuore . Aristotele, vedendo che niuno de' quattro principj, che secondo lui com-ponevano l' Universo, era suscettibile delle qualità dell' anima, come di pensare, di conoscere, d' amare, d'

che non nomina, e chiama anima com una nuova voce, lo che, secondo Cicerone, significa un moto continuo, e senza interruzione, ma di cui i più dotti non intendono, e non sauno spiegare la forza.

Ouesta è la numerazione, che fa lo stesso Cicerone delle varie opinioni dei filosofi sopra la natura dell' anima, prescindendo da quella di Democrito . che sdegna di riportare . perchè ei la crede composta d'atomi; quindi soggiunge le seguenti parole, che indicano una somma indifferenza per una questione tanto importante : » Qual' opinione sia la più [b] ve-» ra potrà sapersi da qualche Diviw nità : a noi basterà cercare quale n sia la più verisimile «. Il sistema dell' Accademia, ch' ei seguiva, era, che il falso è da per tutto talmento mescolato col vero, e tanto gli st somiglia, che manca ogni contrassegno sicuro per distinguergli con cet-

In fatti, Ciceronte, dove patla dell' immortalità dell' anima, non ne parla quasi mai senta dubitarne, e suppone ciascuno de' due sistemi egualmente possibile, e ragionevole. Piacesse a Dio però, che non si potesse fare tal rimprovero se non agli

ediare ec., ne suppoue un quinto (a),

(a) Quintum genns adhibet, vacans nomine, &
ne ipum animum irrak/gens appellat novo nomine, quasi quandam continuaram metorem. &
ne quantam continuaram metorem.

<sup>(</sup>a) Quintum genus additet, vacuus nomine, & rennew. Cr. ikil.

de ipuim animum prachizzas appellar novo nomi—

de, quasi quandam continuatum metigeem, & pequasi quandam continuatum metigem, & pequay vacuus quan verisimillinu, megca quantu est.

antichi filosofi! Esso indica certamente in loro un acciecamento deplorabile, ed una perdita totale d'ogni lume e d'ogni ragione. Ma questo dubbio medesimo, quando è volontario od abbracciato, è in un Cristiano cosa così mostruosa, che non si può concepirla ». L' immortalità » dell' anima [ dice Pascal nei suoi » Pensieri ] è un articolo tanto per of noi importante, che bisogna avere » perduto ogni sentimento per vive-» re nell' indifferenza intorno ad esso. » Tutte le nostre azioni, ed i uo-» stri pensieri devono prendere stra-» de così differenti a misura de' beni » eterni che dobbiamo sperare o non » isperare, che ci è impossibile fare » iii passo coi sensi, e col giudizio » senza diriggerlo al punto di mira » che deve essere l' ultimo nostro » oggetto «. Si può dare stupidità, o direi quasi, brutalità simile a quella di chi ardisce d' arrischiare, per un semplice dubbio, un' eternità di bene, o di male? Molti tra i filosofi dei quali ho

ri spiriti, e lo stesso facciona gli Sioici, la morale dei quali per altro era
fondata sopra molto belli principi. Costoro (a) non credevano le anime immortali interamente, ma solamente loro davano un lungo corso di vita, coun me alle cornacchie, dice Cicerone.

Li. cue vosio, nel suo Trattato dell' Idolatria, crede, che sotto la voce lungo
corso, eglino intendessero il tempo,
in cui dinerà il Mondo fin all' incenper sunto.

parlato ammettevano corpi e non pu-

Dr. cather, a Nordo in all incenDr. cather, a lo, giacchè, secondo gli Stoici donom. 118. veva accadere che per quest' ultima
rivolusione il mondo tutto altro non
fosse che fuco. Le anime particolari
dovevano allora, come tutto il resto,
subissarsi nell' anima Universale, ch'era il loro principio; e fin a tal' epoca
esse sarebbero state nell' alta regioesse sarebbero state nell' alta regio-

ne, in cui avevano tutto il comodo di filosofare a loro agio, sommamente felici per la chiara visione dell' Universo.

Cicerone descrive con una specie d' Tantel. entusiasmo questa filosofica beatity- n. 44 45. dine. " Certamente, dic' egli, sare-, mo felici, quando, abbandonati i " nostri corpi, più non avremo nè , passioni, nè inquietudini. Allora, , lo che fa ora la nostra allegrezza, " quando liberi da ogni cura ci ap-" plichiamo vivamente a qualunque " oggetto ci piace e c' interessa, al-,, lora, dico, lo faremo con maga gior libertà, abbandonandoci inte-, ramente alla contemplazione di tut-" to ciò che potremo conoscerlo nel-,, la sostanza. Il sito stesso de' luoghi " ue'quali saremo giunti, facilitandoci , la vista degli oggetti celesti, ed accendendo in noi il desiderio d' ,, esaminarne intrinsecamente le bel-, lezze, ci porrà in istato di sod-, disfare appieno a quell' ardor in-"saziabile, che ci è naturale di , conoscere la verità... La scuopriremo [6] secondo che saremo " stati, più o meno, applicati a nu-" trircene, essendo in vita... Qual " vago spettacolo sarà il vedere in " un' occhiata tutta la terra, la si-" tuazione d' essa, la figura, i con-" fiui, e tutte le regioni così abita-, te come quelle che, pel freddo o ,, pel calore eccessivo, sono vote e , deserte "!

Fin qui giungeva la beatitudine filosofica. Qual reciral. Qual miseria I in mezzo a così dense tenebre vediamo però un principio ammirabile, ed istruttivo, cioè, che nell'altra vita conosceremo la verità in proporzione della diligenza con cui l'avre-

mo cercata, ed amata in questa.

I filosofi, che ammettevano l'immortalità dell' anima, le davano anche una più nobil' occupazione do-

po

cum has terras incolentes circumfuhi erant caligine, tamen acie mentis dispicere cupichant. Gest. loc. cut.

<sup>(</sup>a) Stoici usuram nobis largiuntur, tanquam cornichus: diu mansuros ajunt animos , semper netant. Tusc. Quast. lib. 1. num. 77.

<sup>(6)</sup> Pracipue varo fruentur ez, qui tum etiam

po la morte. Non mi fermo ad esaminare se Aristotele deve collocarsi in tal numero. Questa è una questione che ha esercitati, divisi nelle opinioni i Dotti, e che pel dubbio che lascia non gli fa troppo onore. Platone, in ciascuna delle sue Opere, Socrate di lui Maestro, e Pittagora, che gli precedette, credevano l' anima immortale. Cicerone, dopo avere riportate molte delle di lui prove, soggiunge [a], che Platone apparentemente fece ogni sforzo per istabilire una tal verità, ma ch'egli stesso n'era pienamente convinto.

Platone, battendo le pedate di So-

crate, apre alle anime due vie dopo la morte (b): l' una che conduce ai supplizi le ree di delitti e di violenze sopra la terra; l'altra, che guida all' assemblea degli Dei le pure e le caste, le quali, durante il loro soggiorno nei corpi, hanno avuto con essi il minor commercio possibile, e si sono applicati ad imitare la vita degli stessi Dei, ed a praticare tutte le virtà. La retta ragione faceva conoscere ni filosofi, ch' era necessario, per giustificare la Provvidenza, che dopo questa vita i buoni fossero premiati ed i malvagi puniti.

# ARTICOLO III.

Degli effetti della Natura.

qui il hogo in cui dovrei trattare fondatamente della Fisica , ed entrare in un dettaglio delle principali questioni che ne sono l' oggetto, per far conoscere l'origine, ed il progresso di tale scienza, e la differenza delle opinioni degli Antichi, e dei Moderni. Ma questa materia supera le mie forze, ed è troppo diffusa e vasta per esser compresa negli angusti confini di un compendio. Ne ha parlato con molta chiarezza il Gesuita Padre Regnault nell' Opera . intitolata Origine Antica della Fisica Nuova; ed io ne ho molto profittato . In essa l' Autore conserva un carattere molto raro di moderazione: e rende egualmente giustizia agli Antichi, ed ai Moderni. Io mi limiterò adunque ad alcune riflessioni generali .

La Fisica , per molti secoli , fu

la sola, o quasi la sola occupazione, e la delizia dei Dotti della Grecia, dove reguo quasi per (c) quattro cent' auni. I filosofi si divisero in due celebri scuole, cioè, nella Jonica, di cui fu capo Talete, e uell' Italica seguita da Pittagora, come ho indicato altrove. Ma i filosofi . che più si distinsero nella Fisica, furono Democrito e Leucippo; perocchè Epicuro adottò il loro sistema, esposto estesamente da Lucrezio nel suo

Questo sistema, come si è detto, ammetteva per principi soltanto gli atomi ed il voto , l' uno dei quali , cioè , il voto, non è facile a concepirsi; l' altro si oppone alla ragione, particolarmente riguardo all' Inclinazione data da Epicuro agli atomi stessi. Malgrado però tali assurdità, gli Epicurei propriamente parlandosi, sono i soli

(a) Plato pro immorrelitate Anima tot rationes attulit, ut velle cereris, sibi cerre persuasisse videatur. Cic. Tusc. Quast. 4. 1. n. 49.
(b) Its censebat (Socrates) duas esse vias du-

plicesque cursus animarum e carpore excedentium. Nam qui re humanis vitais contaminassent, & se rotax finidinibus dedissent, quibut carcati velut domestielis viells acque flagiriis se inquinassent, vel Rep. violunda frandes inexpishiles concepisent, its demuni iis demum quoddam iter esse, seclusum a Conti-

lio Deorum. Qui aurem se integros cassosque segvavissent, quibusque fuisset misima cum corporibus centagio, se seque ab his semper revocassent, son centagio, a seque so in semper reconstitui, sessentague in corporibus humanis vitam imitati Decrum, his ad illos, a quibus essent profedi, reditum facilem patere. Cir. Jos. Ca. A. 72... (c) Da Talete sino ad Ipparco, is at reva all' ja il novero de Esisti chel' Antichita is treva all' ja

circa scorso tal numero ..

fisici dell' antichità v videro essi almeno, che nou bisognava cercare le cagioni di ciò che accade ai corpi fuori dei corpi medesimi, e delle proprietà loro, che sono il moto, la quiete, e la figura; e con tal principio, non ispiegavano male certi particolari effetti, benche errassero all' ingrosso intorno alle prime cause.

Aristotele trattò, o piutrosto altetò la Fisica, servendosene per ispiegare gli effetti corporei di ciò che riguarda l'amimo, come la simpatia, l' assispatia, il orrors, ec. e definesido le core coll' esprimer alcuni de' loro effetti, spesse volte scelli finori di proposito, ed espotti in una maniera occura, senra quasi mai individuarne le cagioni.

Un accolo prima della nascita di GeuCristo, la Fisica incominció a produrti in Roma, ed a parlare in lingua Latina per bocca di Lucretio. » » Finalmente ( dice questo filosofo) » » i segreti della natura non sono » più misteri; ed io posto vantarmi » d' aère esposta per la prima volta la Fisica in Roma cogli ornameuvit della nottra fisica.

Noger & hane primes tem primes repertus Noger to hane primes tem primes rpse repertus Nonc eto sum, in pate as qui possem vertere voces.

Seneca confessa [a], ch' era poco da che si sapevano con cerreaza le caçioni delle ecclissi della Luna e e di molti altri fenomeni della natura. Non so seabbia ragione. Nel secolo di Plinio (6), si predicevano già da molto 
tempo indietro i giorui, e le ore 
dell' ecclissi: Cicerone [c] assicura, 
che nei tempi suoi erano state predette l' ora, e la durata dell' ecclissi:
del Sole e della Luna per i secoli 
del solo e della Luna per i secoli
del solo e della Luna per i secoli
del sono e della compiani della battata.
Del lo, nel giorno prima della battata.

lo, nel giorno prima della battaglia di Paolo Emilio contro Persco, pre-

(a) Cur Luna deficist, hoc apud nos quoque nuper ratio ad certum perduxit. Sence. Nat. Quast. lib. 7. cap. 25.

(b) Inventa est jum pridem ratio prænuntians horas, nyn mode dies as mothes, Solis Lunzque dedisse un' ecclisse lunare che dovera vedersi nella notte seguente, e ne palesò la ragione all' esercito. L'ecclissi accade nell' ora accenata; e Sulpizio în riguardare come un odivino: Edita hora Luna cum dificiate; Komanis Militibus Galili sapinata propa divina videri (Quett' ultimo esempio prova , che tali cognitimo esempio prova , che tali cognitimo al la pipicarono oreiameate allo studio ne della fisica, ne delle altre accinere superiori.

Ai Greci, per lo contrario, che le coltivarono lungamente, se non si può attribuire l' onore dell' invenzione, non si deve però negare il merito d' averle molto perfezionate. E' difficile trovare un sistema del Mondo applaudito a' di nostri, che non fosse stato traveduto dagli Antichi . Se si fissa la terra secondo Ticone, per farle girare all' intorno il Sole circondato da Mercurio, e da Venere, questo è un sistema conosciuto da Vitruvio. Alcuni fissano il Sole, e le De Archie, Stelle, e fanno girare la terra pre- 19.7.21 cisamente sopra il suo centro dall' 6 287. Occidente all' Oriente ; e questo , al . Plut. de meno in parte, è il sistema d' Ec. losoph. l 3. funte Pittagorico, e di Niceta di Si- 148. 896. racusa. Quello oggi in voga collo- Co. Acad. ca il Sole nel centro d'un vortice , e Quast. L. 4. la Terra fra i Pianeti , che fa girare intorno al Sole stesso coll' ordine, che gul segue: Mercurio è il più vicino a questo Luminare : indi vieu Venere: poscia la Terra errando sopra

cino a questo Lumianer: indi vieu Veunere: poscia la Terra errando sopra
il suo centro, colla Luna che le gira all' intorno; ed iu seguito Marte, Giove, e Saturno. Questo, ch'
è il sistema di Copernico, uon è nuovo, ma fu quello d' Aristarco, e d'
una parte de' Matematici antichi,
quello di Cleante di Samo, di Filolao, de Pittagorici, e secoudo tutte le apparenre, quello dello stesso
pritagora. In

fedum. Plin. 14. 20. cap. 1.
(c) Detectiones S. lis & Lanz cognitz prædidaque in omne posterum tempus, quz, quantz, quando futura sint. Cac. de Nas. Deor. 1. 2. 4. 135.

Davison Grayle

In fatti, arrecherebbe maraviglia, che un tal sistema, che sembra cosi ragionevole, non fosse passato per la mente d' alcuno degli antichi filosofi . Ho detto, che tal sistema sembra molto ragionevole: perchè, se la terra fosse immobile, bisoguerebbe, che il Sole, e tutti gli altri pianeti, che sono corpi assai grandi, facessero in ventiquattr' ore un giro immenso intorno ad essa; e che le stelle fisse del circolo maggiore, in cui il moto è sempre più gagliardo , facessero in un giorno tre cento milioni di leghe, ed andassero più lungi che da qui alla China nel tempo in cui si pronunziassero le poche parole Andare subito alla China . Tutto ciò dovrebbe seguire se la terra non girasse sopra se stessa in ventiquattr' ore. Si comprende facilmente com' essa faccia questo giro, ch' è, al più, di nove mila leghe, le quali, in confronto coi tre-cento milioni, si riducono a piccola cosa.

Fra i Moderni, la Fisica, ridotta a metodo, fece piccoli progressi fin a' tempi di Cartesio . Pres' egli da Epicuro il principio, che per ispiegare gli effetti corporei, basta ricorrere ai corpi : ma poscia illuminato dalla Religione, abbandonò gli empi principi della necessità e del caso : e fissò per principio della sua Fisica un Dio Creatore, e primo Movente. Escluse, in oltre, il voto che non si conosce e gli atomi , riconoscendo la materia esser divisibile in infinito, o per adoprare le di lui parole all indefinito.

Colla materia, e col moto, che protesta di non poter venire se non da Dio, ebbe l'ardire di creare un Mondo; ed in vece d' ascendere dagli effetti alle cagioni , pretese di stabilire prima le cagioni, e di dedurne poscia gli effetti. Quindi derivò la di lui ipotesi de'vortici, ch'è quanto si è detto finora di più verisimile in-

torno alle cagioni dell' Universo, benchè in molte conseguenze di dettaglio, Cartesio, per un effetto della debolezza della natura umana, si fosse sovente ingannato.

Regnava pacificamente la di lui Fisica, quando Nevvton intraprese a turbarne il possesso. Rinunovo egli l' opinione del voto; e pretese di dimostrare l'impossibilità de' vortici, in una parola, di rovesciare tutta la fisica di Cartesio: quindi nacque una guerra ostinata nella Repubblica Letteraria, che continua con molto calore fra i due partiti. Se il dotto Inglese sia riuscito nella sua impresa . è una questione che non nui riguarda, e che non sarà così presto decisa. E' certo, ch' egli usò più circospezione di Cartesio, quando si propose di staccarsi dagli effetti conosciuti per iscuoprire le cagioni.

Bisogna però confessare generalmente, che riguardo alle materie fisiche, i Moderni hanno oltremodo perfezionate le cognizioni degli Antichi, aggiungendovi molte importanti scoperte. In fatti, nel corso di tanti secoli, tauti belli ingegni, applicati successivamente ad osservar la natura, dovevino arricchir la Fisica, particolarmente dopo d' avere trovati, per rinscirvi, tanti ajuti estraordinari che gli Antichi nou ebbero. La natura è un tesoro inesausto; e la curiosità non ha confini . Seneca uon si fece illusione quando previdde, che dai posteri si sarebbero scoperti nella natura molti segreti incogniti nel suo tempo. " La natura, diceva, non ri-,, vela i suoi misteri tutti in un trat-, to (a). Verrà un tempo, in cui la , luce si diffonderà sopra le cose, 35 che ci souo nascoste. Arrecherá , stupore sapersi, ch' esse ci sieno " sfuggite; e fin il volgo sapra cio ,, che uoi non sappiamo ". Quest' opinione è troppo ragionevole, e sensata; molte ragioni hanno contribui-

Rollin Stor. Ant. Tom. VII.

(a) Rerum natura sacra sun non simul tradit... Venier tempus, que ista, que nunc latent, in lucem dies extrahat ... quo posteri nostri tam aper-

za nescisse nos mirentur... Multa venientis avi populus ignote nobis sciet. -

to ai progressi rimarchevoli fatti dalla Fisica negli ultimi tempi.

Si può dire, ch' essa ha cangiato interamente aspetto, ed ha preso un nuovo volo, da che gli uomini si sono imposti la legge di studiare la natura nella natura, di servirsi dei loro occhi e della loro ragione per iscuoprime i misteri, di non più soggettarsi ciecamente senza esame al giudizio degli altri; in una parola, da che si è scosso il giogo dell' antorità, la quale nelle materie fisiche non ha dritto di rendere schiavo lo spirito, e non può se non ritenerlo per mezzo d' un imbecille rispetto nell' ozio, ed in una presuntuosa ignoranza. Quali progressi fece la Fisica per quasi quindici secoli, ne' quali l' autorità d' Aristotele, e di Platone dava a vicenda la legge? Tutto serviva a svegliare inutili dispute, ad arrestare ogui sforzo, ad estinguere ogni curiosità ed emulazione; tutta la vita de' filosofi i più capaci di perfezionare tale scienza si consumava nel cercare ciò che si era per l' addietro pensato, nou già ciò che si doveva pensare. Mi è sempre dispiaciuta una mas-

sima di Cicerone, ch' ei replica più volte, cioè, che avrebbe voluto piuttosto errare con Platone, che pensare rettamente cogli altri filosofi : Quett , . Errare mehercule malo cum Platone .... quam cum istis sentire. Non so qual buon senso si trovi in tal pensiero; è forse in qualche tempo stato permesso di preferire l' errore alla verità, qualunque specioso nome quello si nasconda? Ecco dove ci trasporta quella specie d'idolatria che abbiamo pei grandi uomini. La Religione è la sola, che ha il dritto di legare in tal guisa le nostre menti, perchè essa sola ha Dio per garante; e con tale scorta non si teme di de-

> Si sa fin dove la natura pare che procuri di nasconderci i suoi segreti. Per iscuoprirne i misteri, bisogna seguirla passo a passo, e sorprender-

la, per così dire, nelle di lei operazioni, nel che si richiedono osservazioni. ed esperienze. E' necessaria una giusta raccolta di fenomeni, per istabilire un principio atto a spiegargli; e ci vogliono prove per verificare le congetture. Gli Antichi, come ho detto, lo fecero fin ad un certo segno, e con qualche fortuna: ma i Moderni, ajutati dalle invenzioni di molti nuovi strumenti, hanno migliorate le loro cognizioni; queste invenzioni sono principalmente il Telescopio, il Microscopio, il Tubo di Toricelli, e la macchina Pneumatica.

Un certo Zaccaria Jansenio inventò il Telescopio, ed il Microscopio circa la fine del secolo decimosesto: Toricelli, il Tubo che porta il di lui nome, circa la metà del decimo settimo; e qualche tempo dopo, Ottone di Guerico, la macchina del

Voio.

Zaccaria Jansenio era di Middelburgo eapitale della Zelanda, e fabbricatore d' occhiali . Il caso , autore di molte belle scoperte sotto cui la Provvidenza si compiace di nascondersi, ebbe molta parte in quella di Jansenio. Avendo egli posti casualmente due vetri ad uso d' occhiale l' uno dirimpetto all' altro in certa distanza, si accorse, che i medesimi ingrossavano considerabilmente gli oggetti: quindi gli fissò in altra simile situazione; e nell'anno 1500, formo un occhialetto di dodici pollici. Questa fu l' origine del Telescoti), ridotto in appresso alla perfezione . Lo stesso inventore fece in piccolo eiò che aveva fatto in grande; e ne formò il Microscopio. Al primo di tali strumenti dobbiamo, almeno in parte, la cognizione de' cieli; ed al secondo, quella d'un piccolo Mondo. Non possiamo però lusingarci di vedere tutto ciò che sussiste in terra; sono tanti gli animali visibili quanti gl'invisibili. Vediamo dall' elefante sin al moscerino: ma da questo moscerino incomincia un' infinità d' altri animali, fra i quali esso può

Bim C.

essere riguardato come l' elefante, e che non potremmo vedere senza qualche ajuto . Mercè il Microscopio . si scuoprono migliaja d' insetti nuotare , correre , lanciarsi liberamente nella ceutesima parte d' una goccia d' acqua; Levvenochio disse d' averne veduti cinquanta mila in una piccola goccia di liquore.

Si può dire, che tali occhiali sono un nuovo organo della vista, che non si poteva sperare dall' arte. Qual maravizlia avrebbero avuta gli Autichi se si fosse loro detto, che un giorno i loro posteri, per mezzo d' alcuni strumenti, avrebbero veduti infiniti oggetti, che da loro non si vedevano : un cielo ch' era loro iucognito, piante, ed animali ch' essi supponevano affatto impossibili!

Evangelista Toricelli, era Matematico del Duca di Firenze, e successore di Galileo, che morl nell' anno 1642. Galileo voleva, che l' efficacia dell' orrore del voto facesse ascendere, e sostenesse l'acqua nelle trombe aspiranti in un' elevazione di circa trenta due piedi, e che questa famosa efficacia si stabilisse iu tal punto. Nel 1643, Toricelli fece la prova dell' efficacia del suddetto orrore immaginario nell' argento vivo. Prese un tubo di vetro di tre o quattro piedi . chiuso ermeticamente in un' estremità : lo riempl di argento vivo; e lo rovesciò , come si rovescia anche in oggi , L' argento vivo si abbassò : ma rimase, come da se stesso, nell'altezza di venti sette o di vent' otto pollici .

Ottone di Guerico, Console di Madeburgo, formò il disegno di far il saggio d' una specie di voto, maggiore di quello del Tubo di Toricelli. Fece adunque fare un gran vaso di vetro, rotondo, alquanto aperto nella parte inferiore, con una tromba, ed un pistone per estrame l' aria, lo che fu origine della macchina Pneumatica. Erano già uscite dalle di lui mani molte maraviglie, tali agli ocstupore, per esempio, arrecarono i due bacini di rame tagliati esattamente in figura di semisfere, attaccati l' uno all' altro nei soli circoli o nelle loro circonferenze, e tirati nei due lati da otto cavalli, senza che questi avessero potuto separargli!

E' facile a comprendersi quanto queste, ed altre simili macchine moderne, perfezionate dall' uso e dagli anni, contribuissero ai progressi delle

Osservazioni Fisiche.

Vi contribuì però , più che ogni altro, lo stabilimento delle Accademie . Nello scorso secolo , ne furono fondate quattro molto celebri quasi nel medesimo tempo sotto la protezione di vari Principi : in Firenze l' Accademia del Cimento, in Londra la Società Reale d' Inchilterra , in Parigi l' Accademia Reale delle Scienze, e nella Germania quella de' Curiosi de' Segreti della Natura . Il desiderio di mantenere il buon nome della propria società, e di distinguersi con opere importanti, è agli nomini dotti no fotte stimolo che non gli lascia in quicte; in oltre, queste società, specialmente se protette da' Principi . sono le più atte a raccogliere le necessarie osservazioni, ed i fatti verificati , per istabilire in appresso un sistema, al che non potrebbero certameute supplire nè gli studi, uè le diligenze, nè la vita, nè le ricchezze d' un Privato. Si richiede un troppo gran numero d'esperienze . di troppo diverse specie, troppo ripetute e variate in troppe maniere; ed è d' nopo continuarle troppo lungamente con un medesimo spirito.

Ammiro la saviezza e dell' Accademia delle Scienze, che malgrado tante dotte Opere delle quali ha arricchito il pubblico e tante utili scoperte, frutto delle sue fatiche e delle sue osservazioni , gindica , che le scienze, o almeno la Fisica, sieno ancora bambine . E' ammirabile l'uso religioso, ch' essa fa, di cognizioni così rare, le quali vuole chi dei filosofi, e del popolo. Quale che c' inspirino un maggior rispetto verso l' Autore della natura, facendoci ammirare le di lui opere. Ripete frequentemente, nelle sue Memorie, che in materia di Fisica, gli oggetti i più comuni si cangiano in miracoli, subito che si riguardano con occhio sensato, Dice in un luogo: n Non devono essere annoverate fra » le semplici curiosità della Fisica p le sublimi riflessioni, ch' essa fa » nascere in noi intorno all' Autore o dell' Universo; questa graud' Open ra, tanto più maravigliosa quanto » meglio la conosciamo, ci da una » così grand'idea del suo Artefice » che ci riempie di rispetto, e d' » ammirazione ... La vera Fisica di-» viene una specie di Teologia.

Prima di parlare delle Matematiche, dirò qualche cosa della Medicina, dell' Anatomia, della Botanica, e della Chimica, che sono anche parti della Fisica, o almeno vi hanno qualche relazione. Tertulliano chiama la Medicina Sorella della Filosofia; e si sa che le tre altre dipendono dalla Medicina medesima.

# CAPITOLO

P Arlo, in un Capitolo separato, tanica, della Chimica, e dell' Anatodella Medicina, ed in seguito della Bo- mia, che ne sono altrettante parti.

La Medicina è tanto antica quanto

#### Della Medicina .

lo sono le malattie, meutre da che s' jucominciò a soffrirle, se ne cercarono i rimedi; e le malattie, conseguenza e pena del peccato, lo sono quasi quanto il Mondo. Essendo però gli uomini stati lungamente medici di se stessi, riesce difficile fissare l'epoca, in cui la Medicina divenne un'arte, ed una professione, al che contribul il bisogno, e l'espe-Fila, L. 19. rienza. In alcuni paesi, quelli ch' erauo guariti da qualche infermità, scrivevano come e con quali rimedi ciò era accaduto; e deponevano i loro scritti nei tempi per servire d' istruzione agli altri in casi consimili. He of. L. 1. Altrove, come nell' Egitto ed in Babullet a bilonia, si esponevano al pubblico

I Greci contrastano Ioro questa gloria, o almeno ne furono i primi seguaci. Da loro abbiamo tutti i medici dei quali debbo parlare, giacchè i Romani si applicarono poco a questa scienza. Fin dal tempo della guerra di Troia . Chirone di Tessaglia, soprannominato il Centauro, Governatore d' Achille, si rese celebre nella Medicina, attese la cura delle ferite e la cognizione dei semplici; e la inscenò al suo Eroc, ed a Patroclo di lui amico.

Esculapio, discepolo di Chirone, Pythior, non fu inferiore al suo maestro ; Pin- Ode 3. daro lo dipinge come abilissimo in rut-

te le parti della Medicina. Abbiamo dalla favola, che Giove, sdegnato per aver egli risuscitato Ippolito figlio di Tesco, lo uccise con un fulmine, col che si vuole farci credere, ch' ei guariva colla sua scienza infermità così disperate, che si riputava, che rendesse anche la vita à'

Posto fra gl'Immortali, gli furono come al Dio della sanità, fabbricati molti tempj, il più famoso de'

li e guariti , avessero potuto consi-Gli Egizi riguardavano il loro Er-

gli aminalati, perchè quelli, ch' era-

no stati già attaccati dagli stessi ma-

mete, cioè, Mercurio, come l' inventore della Medicina . E' certo però ch' essi la coltivarono prima, e meglio d' ogni altra nazione.

pag. 155.

1-3 716.

gliargii .

qua-

Mondo.

do Roma afflitta dalla peste, i Ro- matica, o Ragionata; ed alcuni, semani vi spedirono una deputazione, di cui era Capo Quinto Ogulnio, per implorarne l'ajuto ; e si dice , ch' ei, mosso a pietà, andasse in Roma, in figura d' un serpeute, e la liberasse nell' anno 150. della fondazione di quella città; in memoria di che gli gli fu eretto un tempio fuori delle mura. Anche il tempio di Coo, patria d' Ippocrate, era celebre; vi si vedevano diverse tavole o quadri, nei quali erano scritti i rimedi , ch' egli aveva suggeriti agli ammalati, e che gli avevan guariti.

culapio fosse stato padre di due figli. ambidue celebri medici . L'uno , detto Macaone, si esercitò nella chirurgia, la quale allora e ne' secoli seguenti non si distingueva dalla Medicina; l'altro, chiamato Podalirio, fu più versato nella Medicina, in Gre-Steph. Bie. co xyasi, cioè, fondata sopra principi e ragionamenti . Podalirio , nel tornare dalla guerra di Troja, fu spinto da una burrasca nelle spiagge della Caria, dove, con due salassi nelle braccia, guarl una figlia del Re Dameto, la quale per ricompensa gli fu dal padre data in moglie. Questo fra altri figli , n' ebbe uno , detto Ip-

Omero, nell' lliade, vuole ch' Es-

poloco, creduto antenato d' Ippocrate. Plin. 1. 27.

cap. 1. Celt. in Prafat.

Syrna .

sette cent'anni riguardo a' medici fra l'assedio di Troja e la guerra del Peloponneso, cioè, fin ad Ippocrate; ma il calcolo non è esatto. Celso annovera fra i medici illustri Pittagora, che visse sotto Ciro, e sotto due di lui successori, Democrito, Empedocle, ed alcuni altri Filosofi. Si distinguono differenti Ordini, e differenti Sette di medici. Alcuni . det-

Plinio suppone un voto di sei in

ti Empirici , seguirono la sol' esperien-2a : alcuni, ch' ebbero per capo Ippocrate, vi aggiunsero il raziociujo, quin-

Rollin Stor. Ant. Tom. VII.

quali fu quello d'Epidauro. Essen- di la loro medicina fu detta Domparandosi dagli altri medici, si fabbricarono un sistema particolare, e furono chiamati Metodici. Senz' attaccarmi scrupolosamente a tal divisione, io seguirò l'ordine dei tempi, e parlerò di quelli che sono i più cogniti. Tutte le differenti Sette de' medici furono eruditamente spiegate da Daniele Clerico, nella Storia della Medicina, opera piena d'una eru-

dizione profonda. Democede, Crotoniate, diede un gran saggio della sua abilità, rendendo il sonno e la sanità al Re Da- Av. C G. rio, che caduto da cavallo e sloga- Hucd. 1, 1, tosi un piede, non poteva per il do- \$. 124-133. lore mai dormire, al che gli altri medici non seppero trovar riparo. Democede guari anche la Regiua Atossa d'una piaga ulcerata, ch'ella, per troppa verecondia, aveva tenuta lungamente nascosta. Nel far parola di Dario, ho riportata molto diffusa-

mente la storia di questo medico. Anche Erofilo acquistò un gran nome nella medicina . Era egli versa. Av. G. C. to nella Botanica, e più nell' Aua- Gales. Com. tomia che perfeziono. Autorizzato dai II. in Hip. Principi ad aprire i corpi vivi dei rei condaunati a morte, ne passò un numero incredibile per le di lui mani; talchè Tertulliano (a) lo chiamò car-

nefice piuttosto che medico. Erodico , Siciliano , fioriva sotto Mendo Artaserse Longimano, e fu Capo così della Setta , chiamata America , che Ar. (i. C. 414 prescriveva per rimedio quasi la sola Gustat. in dieta e la regola del vitto, come an. Riad. che della Ginnastica , che ordinava gli esercizi del corpo per ristabilire e per fortificare la sanità. Erodico si rese anche celebre per aver fatto un illustre scolare.

Questo fu Ippocrate di Coo, nato, come si dice, nell' anno primo dell' ottantesima Olimpiade . Si pre. An. Ac' M. tende, che discendesse da Esculapio Av. G. G.

(a) Herophilus ille Medicus, aut lanius , qui sex- mines occidit , ut nostet . Tersull, I, de Acim. c. 100

centos execuit, ut naturam scrutaretur; qui be-

madre. Si appliccò nel principio al- fatto, sieno d' Ippocrate. lo studio delle cose naturali, e dipoi a quello del corpo umano in particolare. Il primo suo maestro fu ilsuo padre medesimo : ed udl quindi le lezioni dal celebre medico Erodico . di cui si è fatta parola . Ippocrate si rese abile in tutte le parti della Medicina, e ne portò la cognizione fin dove la medesima allora potè giungere.

Ho già detto, ch' egli era nato in Coo, isola consagrata ad Esculapio, che vi era onorato con un culto particolare . Turti quelli , ch' erano risanati da qualche infermità, solevano scrivere esattamente i sintomi delle loro malattie, e i rimedi che le avevan guariie; Ippocrate le trascrisse tutte, e se ne servi come di tante

anticipate esperienze. An. del i.L.

Diede particolarmente saggi della Ar. G. C. sua abilità durante la pestilenza che 430 afflisse Atene . e tutta l' Attica nel della Stor a principio della guerra della Morea. Ho già detto, che il suo zelo, il Astica. suo sacrifizio alla salvezza della patria, ed il suo disinteresse gli fecero ricusare le vantaggiose offerte del Re

> della Persia, e gli onori estraordinari, coi quali la Grecia crede di dover premiare i di lui importanti servizi. Si dice, che gli Abderiti scrivessero ad Ippocrate, pregandolo ad andare a visitar Democrito. Essi lo vedevano trascurar tutto, ridersi di tuito, dire che l' aria era piena d'im-

> magini , vantarsi di viaggiare di tempo in tempo nello spazio immenso delle cose. Riguardando tutto ciò come principi, e sintomi di pazzia, temevano che la troppa virtù gli sconvolgesse affatto il cervello; ma Ippocrate gli riassicurò , e formò dello stato di Democrito un giudizio diver-

per parte d'Eraclide suo padre, e- so. Non è però certo, che le letda Ercole per quella di Prassitea sua tere , nelle quali, si trova questo

> I molti di lui Scritti sono sempre stati riputati, e tuttavia lo sono, la cosa la più perfetta in tal genere, e la base dello studio della medicina ... In essi si conserva la memoria d' un fatto , che gli fa più onore che tutta la sua scienza e tutta la sua abilità, cioè, la confessione sincera d' un errore da esso commesso nel medicare una piaga di testa . Si sa che anticamente la Medicina, la Chirurgia, e la Farmacia non erano separate. Confessò egli (a), a costo in certa maniera della sua gloria, d' essersi iugannato, per timore che gli altri lo imitassero, e cadessero nel medesimo errore . " Gli spiriti pic-" coli e mediocri , dice Celso , , non usan cosl ; ma risparmia-, no la loro poca riputazione , per-, chè , perdendone la minima par-» te , corron pericolo d' impoverire . , I geni sublimi, gli uomini vera-" mente ricchi ed opulenti, cioè, che » riconoscono in se stessi per altri riguardi un fondo di merito poco 27 comune, sono capaci di fare tali con-" fessioni, e di disprezzare le picco-, le perdite , che nulla diminuisco-, no la loro ricchezza. " Vi si legge anche un' altra confes-

> sione che manifesta in lui un carattere ammirabile di candidezza, e d' ingenuità. Di quarantadue ammalati che aveva curati, e dei quali descrive le infermità nel primo e nel terro libro delle Malattie Epidemiche , confessa che soli diciassette erano guariti, e gli altri erano tutti morti nelle sue mani . Nel libro secondo , parlando d' una squinanzia accompagnata da gravi accidenti, dice, che tutti guarirono , ma soggiunge : Se fossero rutti morti, io non lo tacerei .

(4) De futuris se deceptum esse Hippocratem memoriae prodidit, more mignorum virorum, & aduciam magnarum rerum habentium. Nam levia ingenia, quis nibil habent, nibil sibi derrahunt. bl.gno ingenio, multique nibilominus habitere cun-

venit etiam veri erroris confessio, pracipue in eo ministerio, quod utilitatis causs posteris tradi-tur, ne qui decipiantur eadem ratione qua qui decopius est. Cale 4 & c. 4

Mb. de Arte.

In un altro lungo, si duole modestamente dell' nignistriati di quelli che iscreditavano senza ragione la Medicina, sotto il pretesto che gli uomini muojono sovente per colpa dei medisi, 3, come se la loro morte, dic' 20 egli, non possa imputarsi alla vioylenza insuperabile dell' infermità, 33 ansi che all' errore del medico 31 che l'ha curtar ".

Lib, Prap.

Dice non essere disonore d'un medico, allorchè in certi casi difficili è in pena riguardo alla maniera di regolarsi cogli ammalati, far chiamare altri medici per consultargli, dal che si rileva quanto sia antico l'uso dei consulti.

Dalla protesta posta in fronte alle Opere d'Ippocrate si rileva il carattere d' un vero uomo d' onore e di probità . Ei chiama in testimoni gli Dei presidenti alla Medicina del sincero desiderio, che ha, di soddisfare ai doveri della sua professione. Dimostra una viva e rispettosa gratitudine verso chi glie l'ha insegnata, e dichiara di riguardar lui sempre come padre, i di lui figli come fratelli , e di credersi in dovere d' ajutargli in ogni occasione coi beni e col consiglio. Protesta, nel dar le regole del vivere agli ammalati , di ricercare tutto ciò che potrà esser loro giovevole, e di evitare tutto quello che crederà di poter loro nuocere. Si propone di condurre una vita pura ed irriprensibile . e di non disonorare la sua professione con azioni biasimevoli . Protesta, nei mali di pietra, di cedere l' operazione del taglio a quelli che vi hanno già acquistata una lunga esperienza. Assieura, che scuoprendo , nelle visite dei suoi ammalati o in altra maniera, qualche cosa degna d'esserte nuta occulta, di custodirne fedelmente il segreto . Spera in fine , mercè l' osservanza inviolabile di tali regole, d' acquistarsi la stima de' posteri, e si contenta d'essere iscreditato per sempre, se avrà la disgrazia di trasgredirle .

Si loda molto il di lui disinteres-

se; yiriu molto stimabile in un medico. Ciò che dice a tal proposito;
merita ouservazione. Vuole, che il telia. Perp.
medico sia discreto ed umano nel ricevere la mercede, e che abbia riguardo allo stato, in cui si trora l'infermo, di ricompensario più o men gererosamente. Si damo certa
re e se si damo certa
re e delle che che che che che che
ricompensa, come quando ha visitato un forestiero, o un povero, due
classi di persone, che tutti siamo ob-

bligati ad ajutare.

Pare, che avesse in tomma venera. Medic.

zione la Divinità. " Quelli (codi egil,

dice) che trovarono ; primi, la

maniera di guarire le infermità, la

rederano un arre degan d' esse
re attribuita aggine de la conservata de la conservata

re attribuita aggine de la conservata de la conse

ers medica ..

ms medica.

Nulla si sa di particolare intorno
alla di lui morte. Visa egli però langamente, e lasciò due figli, cioè,
Tessalo e Dracone, che si segnalarono frai medici, come fece anche
Polibio, di lui genero e successore.

Nella storia di Filippo ho parlato della ridicola vanità d' un certo Menecrate, trattato da quel Principe se-

condo i suoi meriti .

Filippo d' Acarnania è celebre per An. del M. la salutifera bevanda, che diede al A. 5071. Grand' Alessandro, presso del quale 333. si tentò di porlo in sospetto, ed a cui la di lui medicina salvò la vita.

Erasistrato ai fec conocere, e ancidatimare per avere sagacement scoperta la cagione dell' infermith d'An av. citoco Sotero, falio di Seleuco Re pel Marchella Siria. Ne ho riportata nel suo j. f. cultura della Siria. Ne ho riportata nel suo j. f. cultura questa cura maravigliota a, che restitui un figlio ad un padre che teneramente lo amava, fu premiata con cento talenti , cioè, con cento nulla scudi .

Apollofane, medico d' Antioco il

amenaty Google

-

Grande, era eccellente nella sua pro-Mado fessione, e diventò anche più cele-Andi G. C. bre per l'importante servizio presta-287. to al suo Signore . Ermia , Primo Tom. II's Ministro di questo Principe , opprimeva i sudditi, e si era reso così temuto, che niuno osava far penetrare i suoi lamenti nella Corte; tanto si era egli reso terribile. Apollofane, guidato dall' amore del ben pubblico, ponendo in pericolo la sua fortuna, manifestò al Re il disgusto universale de' popoli; ed insegnò ai medici ciò che devono fare , quando godono della familiarità de' Prin-

cipi.

An. del M. Mitridate, lungamente terrore di
3/50. Roma, si rese auche illustre nella
Ar. G. C. Medicina, non solo per l' invenzio12a. 1.6. ne dell' Antidoto che tuttavia porta il
49-5- di lui nome, ma auche per le mol-

te Opere, che scrisse, e che Pompeo fece tradurre da Lenco, suo Liberto, iu lingua Latina.

Asclepiade di Bitinia, che aveva insegnata l'Eloquenza in Roma, abbandonò la professione di Retore : ed abbracció quella di medico, che giudicò di maggior lucro, nel che non s' ingannò . Ei cangiò interamente nella pratica il metodo antico, e si allontanò quasi affatto da' principj e dalle regole d' Ippocrate . In vece della solida scienza, introdusse la piacevolezza ed i bei detti, che spesso servono di merito presso gl'infermi. Adulava fin il loro gusto, e gli compiaceva in tutto ciò che poteva, col che se ne guadagnava la confidenza. La sua massima prediletta eza, che il medico deve guarire gli ammalati (a) sicuramente , prontamente , e piacerolmente; metodo , secondo Celso, molto desiderabile. Il male però è, che ordinariamente si corre un gran pericolo nel voler curare troppo presto, e non ordinare se non cose piacevoli . La maggiore di lui gloria derivò dalla fortuna avuta di guarire un uomo, che già si peusava

(a) Asclepiades officiam esse Medici dicitut, ut suso, estener & jucunte curet. Id votum est: sed

a condurre al sepolero , in cui egli tro- $A_L = L$ . L vò un resto di vita , e che ristabill in  $H_{ad}$ . Unua sanità perfetta . Plinio parla più volte di questo medico ; ma lo stima

poco. Temisone di Laodicea, discepolo Amai dal d'Asclepiade, nella sua vecchierza Missione cangió qualche cosa nel sistema del Arc. suo muestro. La Setta da esto for- 4 mutat si chiamo Mendoca, perchè ei si pose in pensicro di stabilire sui finale di magnarati, ed a mettersi in pratica. Giovenale però non ne parla con molta lode:

Quot Themison agros Autumno occiderit uno . ib. 4.

Cratero è da Cicerone, e da Orazio lodato come un medico eccellente.

Dioscoride ( Pedacius ) , d' Anazar- Andi G. C. ba nella Cilicia detta dipoi Cesarea, secondo Suida e Vossio, fu medico d'Antonio e di Cleopatra. Si crede però , ch' essi lo confondano con un altro Dioscoride , sopraunominato Phacas; quello, di cui si parla, visse forse sotto Vespasiano. Si cerca da' Critici se Plinio ricopiasse Dioscoride o se Dioscoride ricopiasse Plinio . E' certo , che ambidue scrissero nel medesimo tempo, e sopra le stesse materie, senza che l'uno citasse mai l' altro . L' argomento trattato da Dioscoride è la Materia Medicinale; così si chiamano tutti i corpi, che servono alla medicina, e che si riducono a tre generi principali, cioè, alle piante, agli auimali, ed a' minerali, ovvero alle cose che sono di natura terrestre .

Antonio Musa, Liberto e medico Setton. In d'Augurto, panari Il uno Signore da un' d'Augurto, panari Il uno Signore da un' d'Augurto, panari Il uno Signore da un' de la contraria a quella ustata fina altora, col farlo entrare ne' bagni d' acqua fredda, e o col dargli bevande refrigeranti. Per questa fortunata cura, oltre alle generosità ustategi dall' Im-

inario de voluntas.

Fere periculosa esse nimia & festinatio & voluptus sulet, Cel. I. 3, cap. 4.

perstore e dal Senato, egli ottenna i privilegio i porrare un anclo d'oro; privilegio che allora non si accordava se non alle persone le più riquardevoli. Iu grazia di Musa, tutti i medici furono centati per sempre da ogni dazio; ed il popolo Romano, per gratitudine, gli fece innalarae una statua presso quella d'Esculapio. Curo e de la compara del presso del consenso del consenso

verno.

Cornelio Celso, che visse, come si crede, sotto l'iberio, era uomo dotto, e scrisse sopra molte materie. Quintiliauo però, lodandone l'erudizione, lo dipinge come d'ingegno mediocre: Cernelius Celsus mediocri vi ringenio, non so se anche i medici sieuo dello stesso parere. Abbiamo di lui onto libri di Medicina.

An. di G.C. Galeno, il più celebre fra tutti i

Lb. 12.

Cap 15.

131.

medici dopo Ippocrate, era di Pergamo, e visse sotto Antonino, sotto Marc' Aurelio , e sotto altri Imperatori . Dopo avere studiate le Belle Lettere, la Filosofia, e le Matematiche, ci si applicò tutto alla Medicina; e percorse tutte le città della Grecia per udire i più dotti Maestri, si fermò in Alessandria dell' Egitto, dove questa scienza fioriva più che altrove. Tornato quindi nella sua patria, si servi opportunamente dei preziosi tesori di scienza ammassatt nei suoi viaggi. Si attaccò principalmente ad Ippocrate, che riguardo come suo maestro ; e recandosi ad onore ed a dovere seguirne le pedate, ne rimise in vigore i principi, trascurati e caduti quast in dimensicanza per quasi sei secoli.

In età di trenta quattr' anni, andò in Roma, dove acquistò un gran credito, ed eccitò l' invidia nella maggior parte degli altri medici. Le cure estraordinarie d' infermità dispera-

(a) Nam mihi Bajas Musa supervacuas Antonius, & samen siis te, l'avredutersa nello scuoprime le vere cagioni sono conocioute dagli altri , la certezza nell'indicarne turti 
i sintoni avvenire, gli effetti de suoi 
rimedi, le guarigioni nel tempo indicato, tutto cio lo facera riguardare 
dalle persone sono prevenute come 
un medico di rara dottrias, e molun medico di rara dottrias, e molcon e di suoi confraedii conte un mago, ocome uno stregone. Spargevano eglino 
tali opinioni, almeno per iscreditardo 
presso il popolo, e di Grandii.

La pestilenza, che alcunt anni dopo, fece orribili stragi in tutta l' la lia ed in molte altre provincie ; lo determinò a tornarsene nella sua patria; risoluzione lodevole e generosa, a' ei la prese per assistere i suoi.

Non vi si trattenne però lungamente. Marc'Aurelio, tornato dalla sua spedizione contro i Germani, lo chiamo in Aquileja, d'onde lo condusse in Roma. Questo Monacca fidava molto in Galeno, atteso che la vita faticosa gli aveva indebolira la sanità. Quindi prendeva ogni giorno una dose di Teriaca per tortulicarsi lo stonnaco ed il petto e, che aveva va; a tal rimedio, malgrado la debolezza accenasta, si attribuiva l'osdinaria di lui buona salure.

Marc' Arrelio, avendo risoluto di tornare nella Germania, desiderava di condurvi, Galeno dal quale sperava miglior' assistenta che da chianque altro, attesa così la grande sua abilità, come la congisione che il medesimo aveva del di lui temperamento. Pregato però da Galeno a lascinto in Roma, l'Imperatore, buono, umano, e benigno, gli permise di rettatri. Atumiro tal bontà di Cesare; ma non comprendo come un medico si fosse opposto in tal' occasione a' desideri d' un P'incipie degno d' essere tanto

Forse la risoluzione, che aveva pre-

Me facit invisom , gelida c.m perluor unda. Per medram frigos . Horae. i. s. Ep. 15. An. di G. C.

An. di G.

sa di scrivere sopra la Medicina, e che pareva sver gà incominicato ad eseguire, fu cagione, ch' ei ricusate d'intraprendere tal viaggio. I la fatti, dalla partenza di Marc' Aurelio fia alla di hii morte, e sotto Commodo, di lai figlio e successore. Galeno compose, e pubblicio i suoi Scritti di Medicina, o ch' egli fosse rimato nella ricusata del incendio, che sotto Commodo, arse rioni interi di Roma, e molte Bibliocche. Non si sa precisamente uè quando, ne dove Galeno mo-

Gel. de Præ e-gantione Cap. 11. risse. Un fatto, narrato dallo stesso Galeno, contesta la sua grand' abilità: e la siima che ne faceva Marc' Aurelio . » Assalito questo Principe, dic'egli, » di notte da fieri dolori di ventre, » e da un gran vomito che gli cagionò » la febbre , i medici gli ordinarono » di stare in riposo, ed in nove ore » altro non gli diedero che un pop co di brodo I medesimi , poco » dopo tornati presso l' Imperatore » dove m' incontrai con loro , giudica-» rono dal polso, che doveva ben m presto sopraggiungergli una nuova » febbre . Io tacqui, e mi assenni fin » dal tastargli il polso: quiudi lo sies-» so Imperatore m' interrogò perchè non me gli avvicinava. Risposi, » che mi rimetteva ai di lui medici: » ma avendomi egli presentato il polw so. lo tastai: ed esaminatolo. so-» stenni che non si doveva temere » di nuova febbre, e che la prima » derivava da una replezione di stomaco. Marc' Aurelio, persuaso » dalle mie parole, disse: Questa ap-» punto è la cagione della mia febbre: » avere detta la verità; mi accorgo anp cor io d'avere aggravato lo stoma-» co, e replicò per tre volte le stes-» se parole. Mi domando dipoi ciò » che conveniva fare. Se si trattas-» se di qualche altra persona, dissi » io , le darei un poco di pepe nel » vino , come più volte ho fatto p in simili occasioni. Ma non dan-

n dosi a' Principi se non rimed]

» blandi, basterà applicare all' ori» ficio dello stomaco un poco di lana immersa nell' olio di nardo
» ben caldo. Marc' Aurelio ado» ben caldo. Marc' Aurelio ado» por l'ano, el altro di questi ri» medji, e disse quindi a Pitolao,
« Governatore del suo figlio: Ab» biamo un solo medico, ed un sol
» uomo d' nonce «.

I doutumi di questo illustre medico corrispondevano alla di lai abilità, ed alla di lui fama. In molti luoghi ei dà a conoscere il somuo rispetto, che avera per la Divinità, ed a tal proposio dice: » La vera pietà consi. «» ste, non già nelle offerte d'in Annae. » senie di sagnifiti, ma nel conosenie di sagnifiti, ma nel cono-

possto dice; » La vera pieta compaste, non gia nelle offere d'in-» centi e di sagrifiti, una nel cono » seret, e nell' ammirare la sapien-» ta, la potenta, e il bonta, in » rippienne la file conoscere d'an-» mirare dagli altri «. Eth' egli però la disgrazia di non conoscere, anzi di condannare la vera Religione. Parla sempre con una viva e ris-

petrosa graittudine del suo padre de inoi maestri, sopranturo d'Ippocrate, a cui si confessa debitore di tutto ciò che sapeva e che praticava. Se talvolta si allontana dalla di lui opinioni, perchè sempre amante della verità, lo fa con tante precausioni e con tauti riguardi, che indicano la tima sincera in cui lo aveva, e quanto lo giudicava superiore a se stano so in oggi genere e per ogni riguardo.

L' assiduità nel visitare gl' infermi, il tempo che impiegava con loro, la carità verso i poveri, e gli ajuti che loro dava meritano d'essere imitati da quelli ch' esercitano la medesima professione.

Si leege in Plinio, che Arcagaro 67-37.4.1. del Peloponnoso fui l primo medico che andò in Roma sono il Consolato di L. Emilio, e di L. Guilto, fan. del M. 1918 mno 534. dopo la fondazione di Artico casa. Nou par venimile, che i Rodazione mni fossero stati privi per così lunta dasa Resugo tempo di medici. Dionisio di Artico go tempo di medici. Dionisio di Artico fine massi dice, che in una pertilenza generale con considerata del controle di Propietto di Pr

che

che nell'anno zor fece perire in Roma quasi tutti gli schiavi e la metà dei cittadini, i medici non potevano supplire al gran numero degli ammalati; nel 301. vi erano adunque medici in Roma. E' nondimeno probabile, che i Romani si servissero fin allora solamente della Medicina Naturale, o della semplice Empirica, come si crede, che facessero i primi uomiui . Il medico suddetto fu nel principio ricevuto onorevolmente, ed ammesso alla cittadinauza; ma attesi i rimedi violenti praticati da esso, che era eccellente soprattutto nella chirurgia, i Romani si disgustarono di lui, e della Medicina. Sembra però, che molti medici passassero dalla Grecia in Roma ad esercitarvi la loro arte, benche Catone, finche visse, vi si fosse opposto con tutte le sue forze . Nel Decreto , che molti anni dopo la morte di quest'illustre Censore, obbligò i Greci ad uscire da Roma , erano compresi anche i medici. Sin al tempo di Plinio [a], fra tutte le professioni , quella di medico, benchè molto lucrosa, era la sola non abbracciata dai cittadini che la credevano indegna di essi: ed r pochi, che vollero esercitarla, lo fecero, per così dire, passando nel campo dei Greci, e parlando la loro lingua. Era cosl grande l' ostinazione e la mania de' Romani, fin del minuto popolo, che i medesimi non si fidavano se non degli stranieri, come se la loro vita, e la loro saluto fossero state meglio affidate a persone delle quali non intendevano nè anche il linguaggio.

E' difficile, ed a me non appartien decidere del merito dell' antica e della moderna Medicina, e dare la preferenta all'una o all'altra. Tuste due hanno vantaggi particolari, che le reudono molto pregevoli; ma é facile a comprendersi, che l'espe-

riensa di molti secoli ha dovuto a tal riguardo procurare lumi maggiori di quelli che avevauo giù gli Antichi, Dovendo trattare d'una materia a me affatto incognita , ho pregato il Signor Burette, dotto medico, mio confratello nel Collegio Reale e nell'Accordenia delle Belle Lettere ed amico mio particolare, a segnarmi in poche linee ciò che potrei dinne di cara gaguingere o diminuire, le di lui ouservationi.

", Le nuove scoperte, che hanno , arricchita la Medicina moderna e ,, che possono renderla superiore all' , antica, sono.

", 1. Quelle intorno all' Anatomia, y che humo fatto meglio comorcere la struttura del corpo umano, e le maraviglie dell' economia animaple, fra le altre, la circolazione del sagno, e cutte le conseguenpa e e dipendorte d' essa, i lo che ha dati grandi lumi sopra le cagioni del la malattie, e la maniera di petrale.

, 2. Quelle della Chirurgia , le , quali , oltre a molte operazioni , salutari aggiunte alle antiche , han-, no rese queste più sicure , più , pronte , e meno dolorose.

"3 3. Quelle della Farmacia, che
y consistono nella cognitione, e nell'
y uso di molti rimedi specifici per
y la cura di certi mali, come della
y China China per la febre, dell'
per
ceccama per la dissenteriu ec., tacendo quelli che la Chimica colle
y sue preparationi ha resi più faciy li, e meno disgustosi.

", 4. L' apertura dei cadaveri di persone morte d'infermità, sorgente p feconda d'osservazioni importautissime oude perfezionare la pratica della Medicina nella cura delle stesse malattie.

, Forse la Medicina antica supe-

tractantibus, eriam apad imperitos expertesque lingue, non est: ac minus credunt que ad solutera pertinent, si intelligent. Plin, id. 29. 647. 1.

<sup>(</sup>a) Solam hanc Artium Gracurum nondum exerter Romana gravitas in tanto frudus: paucissimi Quiritium attigere, 8c ipsi statim ad Gracos transluga. Imo vero audiontas altier quam Graca eam

" rava la moderna nel profondere
", meno rimedi nelle malattie, nell'
", affrettar meno le guarigioni, nell'
", osservare con più attenzione i movimenti della natura, e nel prestar", visi con più fiducia, nel limitarsi a dividere con cesa l' onore
", delle cure, senza pretender d' arro", garseue tutta la gloria".

La Medicina, sebbene utile e salutare, ha avuta la disgrazia d' esser quasi sempre odiata auche dagli uomini grandi, specialmente Romani. Catone (a), alla di cui autorità nulla avrebbero potuto aggiungere nè il trionfo, nè la Censura, tanto il suo merito personale era superiore a tutti questi titoli, fu uno di quelli che si dichiararono contro i medici come si vede da una lettera da esso scritta al suo figlio, e conservataci da Plinio. Conviene osservare però, che in essa, non si parla se non dei medici andati dalla Grecia, alla quale egli aveva una grand' avversione. » Riguardate ciò che vi scriw vo (b), dice Catone al figlio, co-» me una predizione sicura. Siamo » rovinati , se questa nazione ( in-» tende della Grecia ) ci comunica » il suo gusto per le lettere, partico-» larmente se ci manda i snoi medi-» ci. Sono essi tra loro d' accordo » per far perire coll' arte loro tutti i » Barbari « . I Greci chiamavano così tutte le altre nazioni . Una tal' esagerazione si condanna da se medesima, e fa conoscere ciò che se ne deve pensare .

Plinio il Naturalista era entrato nello spirito di Catone. Sembra, che si fosse impegnato ad iscreditare i medici, avendo raccolto quanto poteva contribuire a rendergli uon solo deni di disprezzo, ma anche odiosi. Gli accusa d'avanizia a cagione de' premi

considerabili ch' essi ricevevano dai Principi, senz' avvedersi che la generosità di questi non doveva diventar loro colpa . Riferisce vari disordini commessi da molti di loro, senza riflettere che tali errori sono personali , e compensati dagl' infiniti buoni servizi prestati dagli altri in ogni tempo al geuere umano. Si sforza di porre in ridicolo la maniera di consultare tenuta dai medici. Riporta un'autica iscrizione, posta sopra un sepolero , esprimente che un certo era morto per essere stato visitato da molti medici: TURBA SE MEDICORUM PERIISSE. Si lamenta che si permetta a questi d' esercitare la medicina senza sottoporgli ad un preventivo esame, e senz' assicurarsi della loro abilità . » Imparano (c), dic' » egli , a nostre spese ; e le lo-» ro esperienze ci costano la vita. » Non ci è legge che gastighi la lo-» ro ignoranza, e non si danno e-» sempi di pene pronunziate contro » di loro; i soli Medici possono uc-» cidere gli uomini impunemente « . Plinio si lamenta con ragione; ma i di lui lamenti riguardano solamente gli Empirici, cioè, persone mancanti d' approvazione, di autorità, e di scienza che s' intromettono a trattare un' ar-

re la quale ne ha il maggior biogno. Non è d'uopo aggiungere airro a tal proposito. Una troppo cieca fiducia del un mal fondato disprezzo sono egualmeure pericolosi . La Sagnascrittura , sola regola delle nostre opinioni, prescrive al medico , ed all'ammalato cio ch' esti devono praticare , e penasre .» Onorate (quessa dell'ammalato il medico come dovete , perche lo ha creato l'Altistimo ... pell ha fatto nono ri avrà propositionali, ed il savio non ri avrà avversione ... Egli ha fatta cono-

<sup>(</sup>a) Quod clarissime intelligi potest ex M. Catone, cujus auctoritati Triumphus, atque Censute minimum conferent: tento plus in ipso est. Plin. 4b. 20. cap. 1,

<sup>(</sup>b) Nequissimum & indocile genus illorum. Er hoc puta Vatem dixisse: Quandocumquo ista geas suas listeras dabit, omnia cotrumpet, Tum etiam

magis, si Medices suos huc mittes. Jurarunt inter se hisharos necere omnes medicina. Pla-loc est. (c) Nulla les qua punhai inscisiam, capitale nulhum exemplom vindica. Discust periculis nostris, e experimenta per mortes quost, medicoque ism tum hominem occidiste impanius summa est. Punhadem.

stere agli uomini le virtii delle piante. L' Altissimo ne ha loro data la scienza perche lodino ed norino sle sue maraviglie.... Non disprezirare te stesso nelle tue infermità; ma prega il Signore, ed egli sti guarità ... Ricorri al medico, sperche 'assista, avendo tu biso-

» gno della di lui arte. Verrà un tempo, in cui riacquisterai la sanità » dalle loro manit ed eglino stessi » pregheranno il Siguore ad assisterngli ed a benedire i loro rimedi per » rendere la vita agl' infermi «: Lo Spirito solo di Dio può dar consigi così savi, e così ragionevoli.

6. II.

### DELLA BOTANICA.

A Botanica è una scienza che riguarda le piante, la cognizione delle quali è stata sempre stimata. Ognuno comunemente è persuaso, che ne' semplici si racchinda quasi tutta la medicina, che probabilmente (a) avrà avuto principio da tali rimedi naturali, di poca spesa, esposti alla cognizione degli nomini , e comodi anche alle persone povere. Plinio non può darsi pace, che questi si trascurino, e si vada a cercarne con grandi spese in paesi lontani. In fatti, i medici antichi si resero celebri mercè la cognizione e l' uso de' semplici; se si dà orecçuio alla favola, Esculapio con essi risuscitò Ippolito:

Paoniis revocatum herbs.

Chirone, maestro d' Achille, fu celebre nella medicina; e Japide, figlio di Apollo, ottenne dal padre la cognizione de' semplici, come un dono singolare.

Ancad. 1.

Scire poceftates herbarum , ufumque medendi .

La Botanica è una parte della Fisica, ajutata dalla Chimica, e molto ntile alla Medicina. La Fisica esamina la struttira interna, la vegerazione, la generazione, e la moltiplicazione delle piante; e la Chimica le riduce ai loro principi elementari. Da questi principi elementari. Da questi principi

(a) Hine nata Medicina, Hæc sola naturæ placuerat esse remedia, partta vulgo, inventa fecilia, ac sine impendio,... Viceti purvo medicina a mentari, e più sovente dall' esperienza, la medicina, impiegando la sostanza delle piante, scuopre l'uso che deve farsene per la salute del corpo umano. L' unione di tali coguizioni forma un uomo eccelleme : ma non è essa necessaria alla Botanica, che si ristringe in più augusti confini. Il Beranico, come tale, non ha altre funzioni che quelle di fare uno studio particolare sopra le piante, di conoscerne le qualità le più essenziali, di saperle distinguere e ridurre ai generi ed alle .classi rispettive, ed in fine di descriverle in manicra, che possano conoscerle anche queili che non le hanno vedute.

Pare, che ne' primi tempi questo studio si limitasse alla cognizione delle piante medicinali ; atteso che Teofrasto, il migliore Storico antico sopra tal materia, non ne nomina più di sci-cento , benche avesse raccolte non solamente quelle della Grecia, ma anche quelle della Libia, dell' Egitto , dell' Etiopia , e dell' Arabia . Dioscoride , e Plinio , sebbene avessero avute migliori e più estese memorie a tal riguardo, non no citano che poche di più; ed oltre che non le hanno poste in buon ordine , non le hanno carancrizzate in maniera atta a poter farle di-tinguere e farle riconoscere, essendovene molte anche delle più importanti che non si sono potuto mai trovare.

Robco mari impuretur, cum cemedia vera quode-

Nej secoli posteriori a Dioscoride, la Betanica non fece progressi, correndo la fortuna delle altre scienze che non risorsero prima del secolo decimoquinto . Allora ad altro non si penso che ad interpretare gli Antichi per averne notizie, che per cosi lungo tempo erano state sevolte . Il Papa Niccolò V. fece tradurre Teofrasto da Teodoro Gaza, il solo capace d'intenderlo, e di spiegarlo. Poco dopo, molti altri Dotti tradussero successivamente Dioscoride; ma queste versioni , sebbene stimabili , ad altro non servirono che a suscitare contese fra molti abili medici.

Fin d'allora si conobbe, che cercare le piante ne' libri de' Greci e de' Latini nulla contribuiva a far progressi nella Botanica. Finalmente fu risoluto d' andare a cercar lumi nei luoghi, dove gli Antichi avevano scritto. Con tal mira furono percorse le isole dell' Arcipelago, la Siria, la Mesopotamia, la Palestina, l' Arabia, e l'Egitto. Questi viaggi riuscirono inutili riguardo all' intelligenza degli Autori autichi; ma essendone state dai Dotti trasportate molte piante da essi medesimi scoperte, s'incominció a dare alla Botanica la sua vera forma, ed a ridurre in osservazioni naturali, ed in scienza propria quella, sopra cui non si avevano se non citazioni e comentari. Circa la fiue del secolo decimo-quinto, moltissimi furono quelli, che scrissero sopra le piaute del proprio paese; e molti, guidati dall' amore della Botanica, scrissero auche sopra quelle che andarouo a cercare in paesi stranieri. Questi insegnarono, nei loro scritti la figura di ciascuna pianta, il luogo che la produceva, il tempo della nascita, della durata, e della maturazione d' essa, per mezzo di figure, che formano il merito principale di tali Opere, mercè la chiarezza che vi agginngono . Diverse Raccolte, pubblicate nel principio del secolo decimo sesto, in vece di cinque o sei cento piante riportate dal Mattioli, ne descriveno

più di seimila, riportandone le figure.
Perchè la Bouanica fosse ridotta
ad una vera scienza, mancava alla
cognizione delle piante un ordine generale, ovvero un sistema, che ordine generale, ovvero un sistema, che sesse una
scienza e le desse parti, principji ed un certo metodo.
Vi si applicarono in appreso molti uomini dotti con un esito, per
verità non ancora perfetto (perocchè
le scienze non si perfeziouano se non
colla successione dei tempi), ma che
dava grandi mire e grandi aperture
per arrivare a tal perfezione

Il Sig. de Tournefort diede finalmente l' ultima mano al sistema della Botanica. Le di lui istituzioni, accompagnate dall' esatta e miuuta descrizione e dal disegno delle piante, saranno un monumento pereune delle vaste di lui mire, e delle fatiche e pene incredibili ma assolutamente necessarie, che dovè necessariamente costargli l' impresa che si era proposta . » La Botanica ( dice il » Sig. de Fontanelle nell'elogio di n esso Sig. de Tournefort) non è una » scienza sedentaria e pigra, che possa » acquistarsi nel riposo e nell' ombra » d'un gabinetto, come la geome-» tria, o la storia, o che al più, » come la chimica, l' anatomia, e l' n astronomia, non esiga se non open razioni di pochissimo movimento. » Il Botanico deve correre sopra le » moutagne, penetrare ne' boschi, n arrampicarsi sopra le rupi, ed e-» sporsi negli orli dei precipizi. I » soli libri, che possono interamen-» te istruirci in questa materia, sono » gettati a caso sopra la superficie » della terra, e non si può cercargli » ed avergli senza fatica e pericolo « .

Per ridurre la Botanica alla sua perfezione, o almeno per farvela accostare, hisoguava andare a studiare Teofrato, e Discorida enla Gracia, nell' Asia, nell' Egitto, nell' Affrica, finalmente nei luoghi da esi abitati, o loro cogniti più particolarmente. Il Sig. de Tournefort, nel 1700, andò, per ordine del Re, in quelle provincie, non solamente per ricconocervi le piante degli Antichi, e forte quelle ch' essi non averano veduve, ma anche per fare le sue osservazioni sopra tutta la storia naturale. Queste spere, degne d' un Principe grande come Luigi XIV gli saranno d' un onore immortale nei se-coli avvenire. La petitlerra, che di saranno d'un onore immortale nei se-coli avvenire. La petitlerra, che d'armine nella Francia, dove giunase, come disse Virgilio in altra occasione meno utile, carico delle spogite dell' Oriente:

... Spoliis Orientis onustus.

Oltre ad infinite e varie osservarioni, egli arrecò mille-tre-cento-cinquanta-sei nuova specie di piante, non comprese quelle raccolte uei suoi precedenti viaggi; quante ricchezze!

Bisognava disporle ed ordinarle in che mi ha comunicata una maniera, che ne fosse resa facile la Memorie sopra la Botanica.

cognizione; e ciò aveva egli già fatto nella sua prima Opera, pubblicata nell' anno 169,4. Secondo il nuovo di lui metodo, rutte si riducono a quattordici figure di fori, per mezzo delle quali si scende a sei-centosettanta-tre generi; e questi compreudono otto-mila- otto-cento quarantasei specie di piante.

Dopo la morte del Signor de Tournefort, la Botanica ha fatti, e fa tuttavia nuovi progressi, mercè le difigenze e le applicazioni di quelli, che sono incaricati di questa parte di Fisica nel Gardino Reale, particolarmente dopo che di stata data la direzione al Signor Come de Mauredirezione al Signor Come de Mauretoni piacere, ed un dovere di proteggere le Seigner, e di Dotto.

Devo qui dimostrare la mia gratitudine al Signor Jussieu (a) seniore, che mi ha comunicata una delle sue Memoria sopra la Botanica.

### DELLA CHIMICA.

LA Chimica è un' arre, che insegna a separare col fioco le differoti sostante de Misti, osvero de' vegetibili, de' miserali, e degli assimali, cioè, a fare l' analisi de' corpi nasurali, a ridurgli a' loro primi principi, e da sonoprime le vitri occulte. Può servire alla medicina per trovare rimedi, e da lla fisica per far retorose molto in uno presse gli Autichi, sebbene forse fosse stata da loro conosciura.

Paracelso, che nel principio del secolo decimosetto, insegnava la medicina in Basilea, acquistò un gran nome, per avere guarite molte persone da incurabili malattie cos rimedi chimici. Benchè però si vantasse di poter prolungare il avita degli uo-

mini per più secoli, morl egli stesso in esà di quarant ott'anni.

Il Signor Lemery, dotto e celebre nella Chimica, non dava quasi tutte le analisi se non alla curiosità dei fisici, dicendo che la Chimica riguardo alla medicina, col ridurre i Missi alloro principi, spesse volte gli riduceva a nulla. Ripotterò una delle di lui esperienze, ch' è molto curiosa, e può esser capita da chiunque.

Fece un Etua, o un Vesuvio, a men. Men. Act. do scavato il terreno in profondidi destandi di un piede in tempo d'estate, pore delle Scienciaquanta libbre di parti eguali di li. ve activo. matera di ferro, e di sollo polverizato mescolate insieme, e ridotte in pasta con acqua, e ve le lasciò sepolte. Scorse appena otto o nove ore, il ærreno si gonfò, si fendè in più

(a) Detrore. Reggente della Facoltà di Parigi, Professore, e Dimostratore delle Piante nel Giardice del Re, cc. più luoghi; quindi incominciarono ad esalare vapori sulfurci e caldi, e fi-

nalmente fiamme .

E' facile a comprendersi , che una quautià maggiore della suddetta materia , ed una maggiore profondità di terteuo sarebbero bastare a formare un vero Etna: che allora i vapori sulfurei, nel volere aprirsi un varco , avereb-bero cagionato un terremoto, più o meno violento , a misura della loro forza e della resistenza incontrata: che qualora i medesimi avessero tro-vati o si fossero fatti uno sbocco, si

sarebbero slanciati con un impeto capace di produrre un uracano: che se fossero esalati per un luogo della terra che fosse stato, sotto il mare, si sarebbero convertiti in colonne d' acqua, formidabili a' naviganti; e che se fossero ascesi alle nuvole, vi avrebbero arreccato il loro solfo che avrebbe prodotto il tuno.

Un' altra specie di Chimica si perde dietro la favolosa trasmutazione de' metalli, lo che si chiama Cercare

la Pietra Filosofale.

### DELL' ANATOMIA.

Anatomia è una scienza, che fa conoscere, mercè il taglio, le parti del corpo umano, e quelle dei corpi degli altri animali. Gli autichi Scrittori d' Anatomia sono Ippocrate , Democrito , Aristotele , Erasistrato, Galcuo, Erofilo (a), ed altri . che avendone senita la necessità, la riguardavano come una delle parti le più importante della medicina, senza di cui non era possibile conoscere l'uso delle parti del corpo umano, ed in conseguenza le cagioni delle malattie. Contuttociò fu essa negletta per molti secoli , e non incominciò a ristabilirsi prima del decimo-sesto . Il taglio de' corpi umani fu riputato un sacrilegio sin a' tempi di Francesco I; si vede una consultazione, che fece fare l'Imperatore Carlo V. a' Teologi di Salamanca, per sapere se si poteva in coscienza aprire un cadavere a fine d'esaminarsene la struttura. Vesalio, medico Fiammingo, morto nell'anno 1564, fu il primo

che spiegò quella che si chiama Anatomia.

D'allora in poi questa scienza ha fatti grandi progressi . e si è molto perfezionata. Una delle scoperte, che hanno maggiormente ouorati i Modeini. è stata quella della circolazione del sangue; così si chiama quel moto, che più volte il giorno porta il saugue dal coore in tutte le parti del corpo per la via delle arterie, e per quella delle vene lo riporta al cuore . Si dice, che Arveo, famoso Dottore Inglese, scuoprisse, il primo, nell' anno 1628, la circolazione del sangue, tanto oggi cognita a tutti i Medici. Gli è però contrastata questa gloria, perchè si pretende, che anche Ippocrate. Aristotele, e Platone la conoscessero. Ciò può darsi; ma questi ne fecero così poco uso, come se l'avessero ignorata, lo che si può anche dire di molte altre materie di fisica.

LI-

(a) Questo è lo stesso Erofilo, il quale, per conoscere gli uomini, secondo Tettalliano, ne incise un gran numero.



# LIBRO VIGESIMOSETTIMO

### DELLE MATEMATICHE.

L E Matematiche occupano il primo luogo fra le scienze, come le sole fondate sopra dimostrazioni infallibili. Fu alle medesime dato tal nome dalla voce Greca Mathesis, che significa Scienza.

Parlerò particolarmente delle sole Geometria, ed Astronomia, prime fra le Matemariche cognizioni; ed in seguito di alcane parti che vi hanno relazioni essenziali.

Confesso con mio rossore, che m' letto nelle medesime, mi parri accingo a trattare di materie intor- di camminare con piede sicuro.

no alle quali non ho altre cognition ich storche. Ciò non ottaute, per un privilegio che mi sono attribuito, e di cui sembra che il pubblico non mi sappia malgrado, sono nel possesso di profitare delle ricchezze degli altri. Si trova mottissimo intorno a queste sublimi ed astratte materie nelle Memorie dell' Accedemia delle Scienze; e se avessi potuto zaccogliere tutto ciò che ho letto nelle medecime, mi parrebbe

### CAPITOLO PRIMO.

### DELLA GEOMETRIA.

L A voce Geometria significa propriamente Arte di misurare la terra. Si pretende , che gli Egizj ne fos-Herod. L. 3. sero stati gl' inventori, e che le inon-Streb. 1 17. dazioni del Nilo ne somministrassero Fag. 787. il motivo. Questo fiume, trasportando in ogni anno i termini che distinguevano le diverse possessioni, obbligò gli abitanti a misurare più volte i loro campi, ed a formarsene un merodo ed un' arre per l' avvenire , da che ebbe origine la Geometria. Secondo me però, ciò indusse que popoli a coltivar tale studio con più cura; ma l' origine n' è certamente molto più

> Questa scienza fu rrasportata dall' Egitto nella Grecia, come si crede, Rollin Stor. Ant. Tom. VII.

da Talcte Milesio nel ritorno da' suoi viaggi; e posta in credito da Pittagora, che non ammetteva alle sue lezioni quelli che non avevano mai imparati i principi della Geometria.

La Geometria può essere riguardata sotto due aspetti, o come scienza za specolativa, o come scienza pratica.

Come scienza specolativa, esamina la figura, e l'estensione de' corpi secondo le tre dimensioni, lune, glezta, larghezra, e profondità, che compongono le tre estensioni, linea, superfice, e solidità, o corpi solidi. Così paragona instieme le differenti linee, ne determina l'eguaglianza o l'integuaglianza, e dimontra quanto l' una ecceda l' altra. Fa lo stesso riguardo alla superficie; dimostra, per esempio, che un triangolo è la metà d'un paralellogrammo della stessa base, ed aliezza; che due circoli hanno fra loro la stessa proporzione che hanno i quadrati de' loro diametri, cioè, che se uno di questi è tre voite maggiore dell'altro, il circolo più grande è nove volte maggiore del più piccolo. Finalmente fa lo stesso riguardo ai solidi, o ai corpi. Dimostra, che una piramide è il terzo d' un prisma della stessa base ed altezza : che una sfera , o un globo, è due terzi del cilindro circoscritto, cioè, che ha la medesima altezza e larghezza del globo; e che i globi hanno fra loro la stessa proporzione dei cubi de' loro diametri. Se per esempio, il diametro d' un globo è quattro volte maggiore di quello d' un altro, la massa del primo è sessanta-quattro volte più grande di quella del secondo : quindi a essendo ambidue della stessa materia, il primo pesa sessanta-quattio volte più dell' altro, perchè il 64 è

il cubo del 4. La Geomeiria-Pratica, appoggiata alla teoria della specolativa, si applica unicamente a misurare le tre estensioni, linea, superficie, e solido. Insegna, per esempio, come si misura la distanza di due oggetti, l' altezza d' una torre, e l' estensione d' un terreno : come si divide, e si suddivide una superficie, talché l'una delle parti sia il duplo, il triplo, ed il quadruplo, ec. dell' altra; come si determina la capacità de' vasi, e di tutti i voti nei quali si ripongono i liquidi, ed i solidi. Misura non solo i differenti oggetti posti sopra la superficie della terra, ma anche il globo della terra medesima, determinandone la grandezza della circonferenza, e la lunghezza del diametro, Arriva sin a far conoscere la distanza della Luna dalla terra, quella del Sole, e la grandezza d' esso riguardo al globo terrestre. I più illustri filosofi si applicarono indefessamente a questa scienza, come Anassagora, Platone, Aristotele, Archita, Eudossio, e molti altri; ma io cirerò i più cogniti, e quelli dei quali si conserva qualche Opera. Euclide; parlerò di questo in ap-

Aristeo seniore, probabilmente con-

Aristeo seniore, pronominente contemporaneo d' Euclide, scrisse cinque libri sopra i Solidi, cioè, secondo Pappo, sopra le tre Sezioni Coniche. Acollonio Pergeo, così detto da Ar. C.G.

rappo, sopra ter section General Apollonia Perseo Gossi deinos. Apollonia Perseo Gossi deinos. Apollonia Perseo Gossi deinos. Apollonia Perseo Gossi deinos de la fina de la fin

Archimede ; di questo si parlerà

fra poco . Pappo d' Alessandria, che fioriva sotto Teodosio nel 395, compilo una Raccolta di Maierie Geomeiriche . divisa in otto libri, i due primi de' quali si sono perduti. L' Ab. Gallois, quando nel 1600. l' Accademia delle Scienze prese nuova forma, si diede a lavorare sopra la Geometria degli Antichi, e principalmente sopra la Raccolta di Pappo, di cui voleva fare stampare il Testo Greco, e correggere i difetti della Versione Latina; ma per disgrazia delle Lettere, questo non fu se non un progetto.

Fra tali Geometri, i due più illustri sono Euclide, ed Archimede, i quali fecero il più grand'onore alla Geometria, ma in grado di merito ben differente. Euclide è un autore elementare, cioè, non somministra 300.

Av. C. G.

za; mentre Archimede è Geometra todi. sublime, ammirato anche nei nostri

se non i primi elementi della scien- giorni dai più versati ne' nuovi mo-

#### EUCLIDE.

Euclide era d' Alessandria, dove insegnò sotto Tolommeo, figlio di Lugo. Non bisogna confonderlo (come Valerio Massimo) con un altro Euclide di Megara, che fu Capo della Setta de' Filosofi detta Megarese, e che visse nel tempo di Socrate e di Platone, cioè, più d' ostant' anni prima del Matematico. Pare, ch' ei si applicasse nnicamente, e principalmente alla Geometria specolativa. Abbiamo di lui un' Opera in quindici libri, intitolata Elemenei di Geometria; si dubita però se gli ultimi due libri sieno di lui. Questi Elementi, che contengono una lunga serie di proposizioni, base e fondamento delle altre parti della Matematica, sono riguardati come uno de' più preziosi monumenti degli Antichi sopra le scienze naturali. Scriss' egli anche sopra l' Ostica, la Catostrica, la Musica, e sopra altre dotte materic.

Il Signor Pascal, in età di dodici anni, senz' avere mai letto alcun libro di Geometria, mercè qualche leggiera cognizione intorno alle figure ed alle proporzioni, giunse colla sola forza del suo ingeguo, fin alla trentesima-seconda proposizione del primo libro d' Euclide .

ARCHIMEDE.

Archimede era di Siracusa, e stretto congiunto del Re Jerone. Avendo d' lui diffusamente parlato nel riferire l'assedio della città suddette, mi dispenso dal ripeterne la storia. Applicato per inclinazione alla più sublime Geometria, ei scrisse molte Opere sopra tal materia, alcune delle quali sussistono anche oggi. Ad istauza ed a persuasione del Re Jerone, passò talvolta dallo studio delle cose intellettuali a quello delle seusibili e corporee; e rese i suoi discorsi più chiari e più ovvi all' intelligen:a del comune degli uomini mescolando l'esperienza colle cose d' uso. Abbiamo veduto, nell' assedio accennato, i vantagej, ch' ei rese alla patria, e le macchine maravigliose da esso fabbricate con una ammirabil' industria. Pure Archimede le riguardava come trastulli e divertimenti in confronto colle alte sue specolazioni e coi sublimi ragionamenti che appagavano in altra guisa la sua inclinazione ed il suo giisto per la ve- alla qualità d'una vile schiava, conrità. Il pubblico non è mai tauto dannata a passare dagli oggetti dello

obbligato ai grandi Geometri quanto allorchè essi scendono a tali pratiche in suo favore. Quest'è un sacrifizio, che loro costa molio, perchè gli strappa da un piacere a cui sono infinitamente sensibili, ma al quale si credono obbligati, come effettivamente lo sono per opore della Geometria, a preferire l'utilità pubblica.

Eudossio, ed Archita furono i pri- Diet Leen. ini ad inventare ed a porre in prati- Plot, in ca questa specie di meccanica per Mercel. variare, per render dilettevole la Geometria, e per provare con esperienze sensibili e strumentali alcuni problemi incapaci d'essere dimostrati col discorso e colla pratica; queste son parole di Plutarco. Cita egli partico armente il problema delle due medie proporzionali per duplicare il cubo, al che non è ginnto geometricamente se non il solo Carresio. Plutarco soggiunge, che Platone gli rampogna come corruttori dell' eccellenza della Geometria, ridotta da loro

Plut. in Marcell. P48. 305. spirito alle cote tenabili , obbligata di impigare la materia ch' esiga la fatica della mano , ed è ri gazetto d'un mestiere servile; meccanica, che da allora in poi fu separata dalla Geometria , come indegna di quest' ultima. Una così eccedenata della Geometria , come indegna di quest' ultima. Una così eccederata dell'estera avrebbe privata la societti mana di molti ajuri, e la stersa Geometria del gran requisito , che la recole così cara al genere unanocore intellerutali , non sarebbe servra fuorchè alle delirie d'un piccol numero di contemplativi.

Euclide, ed Archimede, due celebri Geometri da me tratti dalla folla e generalmente stimati dai Dotti. ci convincono fin dove gli Antichi facessero giungere le loro cognizioni intorno alla Geometria. Ma convien confessare, che nello scorso secolo, essa prese un diverso volo, e cangiò interamente d' aspetto, mercè il nuovo sistema degl' infinitamente piccoli , ovvero del Calcolo Differentiale, a cui la precedente applicazione, e le felici scoperte già fitte avevano preparata la strada. Vi è un ordine, che regola i nostri progressi. Non si sviluppa una cognizione se non previe molte altre cognizioni, che la pongano in chiaro; e quando è giunto il tempo di svilupparla, essa spande un lume, che tira a se tutti gli sguardi. Era ginnto il termine, in cui la Geometria doreva produrre il calcolo dell' infinito. Nevvton fu il primo a trovarlo, e Leibnizio a pubblicarlo. Tutti i più dotti Geometri entrarono allora nella strada loro seguata, e vi camminarono a passi di gigante. Quanto meglio si maneggiava l' Infinito, tanto la Geometria dilatava gli artichi suoi limiti ; onde l' Infinito ridusze tutto ad una sublimità, e nel rempo sresso condusse tutto ad una facilità, che per l'addietro niuno avrebbe saputo sperare. Quella fii l' epoca d' una rivoluzione quasi universale nella Geometria.

Ho detto, che Nervton trovò, il primo, un tal calcolo maraviglioso. e che Leibnizio lo pubblicò. In fatti, questo, nel 1684, diede, negli Atti di Lipsia, le regole del Calcolo Differenziale, ma ne ascose le dimostrazioni. Gl' illustri fratelli Bernoulli le trovarono, benchè difficili a scuoprirsi , e si esercitarono in tal calcolo con un esito fortunato . Nel 1687, si pubblicò l' Opera pregevolissima di Nevvion , De' Principi Matemativi della Filosofia Naturale, quasi intieramente fondata sopra il medesitno Calcolo, in cui egli ebbe la modestia di non parlare contro le Regole. di Leibnizio. Si credè universalmente che ciascupo dei due avesse trovato il sistema suddetto per la conformità de' loro talenti; ma insorse in appresso una viva disputa frai partigiani dell' uno , e dell' altro .. Non si può negare a Nevvton la gloria d'esserne stato l' Inventore; ma non si dee nè infamare Leibnizio come un plagiario, nè attribuirghsi un furto ch' ei ha negato con una ar -ditezza, ed una intrepidezza troppo lontane dal carattere di così grand' nomo .

Ne' primi anni, la Geometria degl' Infinitesimi era una specie d' arcano . Se ne vedevano frequentemente ne' Giornali soluzioni , scnzache si potesse comprenderne i merodi che le avevano prodotte ; e quand' anche si fossero questi scoperti, tali scoperte erano come deboli raggi di tale scienza, i quali, in guisa di lampi, si dileguavano dopo essersi appena fatti vedere . Il pubblico , o piuttosto i pochi, che aspiravano alla Geometria sublime, erano pieni d' ammirazione, che per altro non bastava ad illuminargli ; e si era trovata la maniera di conciliarsi gli applausi, teneudosi occulta la spiegazione che doveva esserne ricompensata . Il Signore dell' Ospitale , onore della Geometria e della Francia, comunicò finalmente al pubblico , nel 1096, i tesori della nuova Geometria nella sua Analisi degl' Infiniamente piccoli, svelando i misteri dell' Infinito Geometrico, e dell' Infinito dell' infinito nito, in una parola, di tutti gli ordini d' infinito, che formano il più ardito e maraviglioso edifizio, che la mente umana avesse potuto mai immaginare. Così si perfezionano le scienze.

Essendo poco, o piuttosto nulla versato nella Geometria, ho io trascritto e compendiato tutto ciò che si trova relativamente a questa materia nelle Memorie dell' Accademia delle Scienze. Mi credo però in debito di riportar qui la testimonianza favorevole resa del detto Sign. dell' Ospitale a Leibnizio per l'invenzione del Calcolo dell' Infinito , nella Prefazione dell' Analisi . » Il suo Cal-» colo, dic' egli, lo ha condotto in » un paese incognito fin a' di nostri . o in cui egli ha fatte tali scoperte, » che sono la maraviglia dei più dot-» ti Matematici dell' Europa , «

Vi aggiungo un altro passo della medesima Prefazione, che insegna con qual moderazione e saviezza si debba pensare e parlare degli uomini graudi dell' Antichità, anche nel preferirsi loro i Moderni.

» Le Opere degli Antichi sopra que-» ste materie, principalmente quelle » d' Archimede, sono certamente den gne d' ammirazione . Ma oltre all' n aver essi parlato molto superficialn mente di Curve , le loro proposin zioni sono particolari, senz' ordine, e non istabiliscono un meto-» do regolare, e seguito. Non si ha n contuttociò ragione di non apprezn zargli . Non poterono essi senza un » grand' ingegno aprirsi la strada fra n tante tenebre ond' entrare i primi » in na paese affatto incognito . Se non penetrarono nel centro, se » fecero molti giri , non perciò si p smarrirono in un cammino cost di-» sastroso. In poche parole, gli An-» tichi fecero quanto poterono fare, » e quanto avrebbero fatto i nostri » genj Moderni; e se fossero vissu-» ti nei nostri giorni, avrebbero pro-

Rollin Stor. Ant. Tom. VII.

n babilmente avute le medesime no-

» Non deve adunque arrecar mara-» viglia se gli Antichi, senz' andare » più oltre, si tennero in cosl stret-» ti confini. Un rispetto superstizion so per le loro Opere fece che i » grandi uomini, che loro succedep rono, si contentassero di leggerle n e di comentarle senza far uso » delle proprie cognizioni, e senz' n aggiungere cos' alcuna del proprio » alle scoperte dei primi . Quindi molti scrivevano, i libri si moltin plicavano; ma non si faceva alcun m progresso. Gli studi di più secoli » ad altro non servirono che a riem-» pire il Mondo di rispettosi Co-» mentari , e di traduzioni d' Orin ginali, talvolta assai spregevoli . » În tale stato furono le Matema-» tiche, e la Filosofia fin a' tempi di » Cartesio . "

Ma torniamo al nostro assunto. Alcuni riguardano come tempo perduto quello, che molte persone di spirito impiegano in certi studi patratti, de' quali non si vede alcuna utilità preestatunca, e che sono perciò creduti soltanto atti a stodistire ad una vana curiostià. Contror ragionano male, a cuniostià. Contror ragionano male, so non intendono, e che marerie, che non intendono, e che non sono in sistato d'intendere.

Se le specolazioni di pura Geometria, o d' Algebra non s' impiegano in cose utili, esse guidano, o almeno avvicinano, a cose utili coloro che le professano. Una specolazione geometrica, che da principio non sembra utile , divien tale col tempo . Quando i Geometri del secolo decimo-settimo stabilirono la nuova Curva , chiamata Cicloide , non ebbero in mira se non una pura specolazione per la vanità di formare Teoremi difficili, senza idea di rendersi utili al pubblico . Pure, ben esaminandosi la natura della Cicloide, si trovò ch' essa era destinata a perfezionare i Penduli, ed a misurare precisamente il tempo.

II 3 In-

Indipendentemente dagli aiuti che mo colpo d'occhio e come per natural istinto .

le Matematiche retraggono dalla Geometria, questo studio è infinitamente vantaggioso agli usi della vita. E' cosa sempre utile pensare e ragionare cou esattezza : quindi si disse con ragione, che la miglior Logica pratica è la Geometria. Quando anche i numeri, e le lince a nulla servissero, sarebbero almeuo le sole coguizioni sicure che possiamo avere: contribuirebbero a dimostrare alla nostra ragione la prima istituzione del vero : c' insegnerebbero ad operare sopra le verità, a seguirue il filo, spesso delicatissimo e quasi impercettibile, per quanto lungi esso può steudersi ; e finalmente ci renderebbero familiare la verità medesima , talchè potremmo in altri iucoutri conoscerla a pri-

Lo spirito geometrico può anche adattarsi ad altre cognizioni . Un' Opera di Morale , di Politica , di Critica, ed anche d' Eloquenza sarà più stimabile, se sarà scritta da un geometra . L' ordine , l' cleganza , la precisione, e l' esattezza, che oggi si vedono ne' buoni libri, possono essere effetto dello spirito geometrico . che va sempre più diffondendosi , e comunicandosi in certa maniera anche a quelli che non sono versati nella Geometria, Talvolta un uomo grande inspira il suo gusto a tutti gli uomiai del suo secolo; la gloria d' essersi stabilita una nuova maniera di ragiouare si può legittimamente attribuire ad uu eccelleute Geometra.

# DELL' ARITMETICA F D F L L ALGEBRA.

Aritmetica, ch'è anche una parte delle Matematiche, è una scienza che iusegna a fare tutte le operazioni per mezzo di numeri , e ne dimostra le proprietà . Essendo essa necessaria a molte operazioni geometriche, conviene preventivamente impararla. Si pretende, che i Greci l' avessero ricevuta da' Fenici.

Gli Antichi, che trattarono dell' Aritmetica con maggior' esattezza , furono Euclide , Nicomaco , Diofante Alessandrino e Teone di Smirne .

Era difficile, che i Greci, ed i Ro:nani riuscissero molto nell' Aritmetica; gli uni e gli altri non adopravano se non le lettere dell' Alfabeto , la moltiplicazione delle quali è d' imbarazzo nei grossi calcoli. I numeri Arabi , de' quali noi ci serviamo da quattro-cent' anni a questa parte, essendo molto comodi all' Aritmerica, hauno molto contribuito alla

perfezione di questa scienza.

L' Algebra, anche parte delle Matematiche, fa colle lettere, riguardo alla grandezza in generale, tutto ciò che l' Aritmetica fa coi numeri . I caratteri, ch' essa impiega, in se stessi nou significativi , possono distinguere qualunque grandezza, dal che deriva uno de' principali vantaggi della stessa scienza. Oltre a questi caratteri , la medesima si serve di certi segni, che abbreviano infinitamente le sue operazioni , è le rendouo molto più chiare . Per mezzo dell' Algebra, si può risolvere la maggior parte de' problemi di Matematica, purchè sieno di lor natura atti a potersi risolvere. Questa scienza però non era affatto ignorata dagli Antichi . Si crede, che fosse stata inventata da Platone; Teone, nel suo Trattato sopra l' Aritmetica, la chiama Analisi. Tutti i dotti Matematici sanno d'

Algebra o molto, o almeno quanto batsa per l' uso indispensabile che devono farne. Questa scienza però, condotta oltre all' uso ordinario , è tanto spinosa, circondata da tante difficoltà, così imbrogliata da calcoli, in una parola, cosl scabrosa, che pochi hanno il coraggio eroico d' impegnarsi nei di lei tenebrosi, e profondi abissi ; allettano assai più certe brillanti teorie , nelle quali ha più parte la dilicatezza che una penosa fasica. Pure la Geometria sublime è divenuta inseparabile dall' Algebra; il Signor Rolle, tra' Francesi, ha condona quanto più lungi ha potuto quesia scienza, per cui aveva una tal' inclinazione, ed un cosl grand' issinto, che gli fece divorare, non che con pazienza, ma con allegrezza, tutte le difficoltà, e direi quasi, tutto l' orrore d' un tale studio.

Non descriverò minutamente nè l' Aritmetica, nè l' Algebra; materia, che supera le mie forze, e che a' miei Lettori non riuscirebbe nè utile, nè

dilettevole.

Stabilitosene già da molti anni l'
uso nell' Universuà di Parigi, se ne

spiegano, nelle scuole della filosofia gli Elementi per introduzione alla fisica. Quest' ultima parte della filosofia nello stato presente è quasi un enimma per chiunque non ha almeno qualche tintura de principi di Matematica. In fatti, i più dotti Maestri hanno compreso, che bisognava incominciare da tal principio, se si voleva farvi qualche progresso. Oltre al vantaggio, che essu riceve dalle Matematiche, i precettori vedono, che i giovinetti, che vi si applicano, acquistano una precisione, ed un' esattezza per tutte le altre scieuze . Queste due riflessioni bastano per far conoscere l'obbligazione, che si ha, ai primi Professori, che introdussero un uso, oggi adottato da quasi tutte le Università.

Il Signor Rivard, Professore di filosofia nel Collegio di Beauvais, ha pubblicato un Tratuto degli Elementi dell' Arimetica, dell' Aleebra, e c della Geometria, scritto colla necessaria essensione, e con tutta l' esatterza e chiarezza possibile; Trattato, che nella seconda edizione è stato arricchio di molte Aggiunte.

### DELLA MECCANICA.

A Meccanica insegna la natura delle forze moventi e l' arte di disegnare qualunque macchina, e di sol-levare qualunque peso per mezzo di leve , di girelle , di carrucole , di chiocciole, ec. Quelli, che badano alla sola pratica della Meccanica, la stimano poco , riguardandola come cosa ch' esige braccia, e non ingegno . Ma la Teoria può occupare le menti le più illuminate; per regolare le mani degli artefici , e perfezionare le invenzioni , si richiedono nomini dotti . Spesso una piccola itlea degl' ignoranti, e nata, per così dire, a caso, è gradatamente perfezionata da persone versate nella Geometria, e nella Meccanica. Ta-H 4

le fu l'origine de cannocchiali, che devono l'origine al figlio d'un artigiano Olandese, che fabbricava occialii. Costui, tenendo in una mano un vetro convesso, e nell'altra uno concavo, e de senendosegli avvicinati casualmente agli occhi si accorse di vedere in lontannana gli orgetti maggiori, e più distinti che non averi prima veduti colla semplice vista. Colla consecue della consecue della consecue della consecue della consecue della consecue di consecue di consecue di consecue di consecue di consecue della consecue di consec

Gli Autori antichi i più celebri di Meccanica sono Archita di Taranto, Aristotele, Euca di lui contemporaneo autore d'alcuni libri di Tattica, ne' quali si tratta delle macchine di guerra, compendiati da Cinea attinente a Pirro, Archimede di cui si è già parlato, A teneo che dedicò il suo libro sopra le macchine a Marcello cognito per la presa di Siracusa, e finalmente Jerone Alessandrino di cui abbinmo diversi Trattati.

Tra le opere degli antichi scrittori sopra tale reieuza, le migliori sono quelle d' Archimede , sebbene orcure in molt luoghi. L' assedio di Siracusa fece conoccere la di lui abilità nelle Meccaniche ; sebbene i Moderni, dopo tutte le scoperre fartica, abibano considerabilmente migliorata questa parre delle Maetmatiche, le macchine d' Archimede ar-

poraneo autore d'alcuni libri di Tat- recano maraviglia ai più arditi mectica, ne' quali si tratta delle mac- canici de' nostri giorni.

> Per dettagliare tutte le utilità prodotte dalla Meccanica, bisognerebbe descrivere tutte le macchine usate in differenti tempi ed occasioni , così di guerra come di pace, delle quali anche attualmente ci serviamo per necessità, e per piacere. Secondo i principi di questa scienza, si sono lavorati tutti i molini ad acqua ed a vento, la maggior parte delle macchine per attaccare e per difendere piazze, le molie che s' impiegano nella costruzione degli edifizi , gli aquidotti, le viti, i tubi, tutto ciò che serve all'elevazione delle acque, in una parola, un' infinità d' opere utilissime, e curiosissime.

### DELLA STATICA.

L A Statica, parte delle Matematiche miste, riguarda i corpi solidi gravi; e dà le regole per muovergli, e per porgli in equilibrio.

Il gran principio di questa scienza è, che quaudo due corpi ineguali hanno masse in proporzione reciproca della loro agilità, cioè, quando la massa dell' uno ha, a quella dell' altro, la stessa proporzione, che ha l'agilità del secondo a quella del primo, essi hanno eguali quantità di moti, o di forze. Da ciò segue, che con un piccolissimo corpo \$1 può muoverne uno molto maggiore, ovvero, lo ch'è lo stesso, che con qualunque forza suppostasi si può muovere qualsisia peso. Per riuscirvi, basta accrescere l'agilità della forza movente in proporzione della maggior massa del pese.

Ciò si vede sensibilmente nella leva, a cui si riferiscono quasi tutte le macchine della Meccanica. Il punto, al quale essa si appoggia, si chiama punto fisso, o punto d'appoggio: l'estensione, da questo

punto sin ad una delle estremità, è detta distanza del punto d'ap-. poggio, o raggio; ed ai corpi, applicati alle estremità stesse della leva in maniera ch' essi operino l' uno coutro dell'altro, si dà il nome di pesi. Se l'uno di questi è la sola metà dell' altro, ma lontano dal punto fisso il doppio di quello a cui è opposto, i medesimi saranno in equilibrio, perchè allora l'agilità del più piccolo equivale a quella del maggiore, nella maniera medesima, con cui la massa del maggiore equivale a quella del più piccolo; perocchè l' agilità loro reciproca è in proporzione della loro distanza dal punto d' appoggio. Or se in tal ipotesi, si volesse accrescere la distanza del peso, ch' è la merà dell' altro, il più leggiero alzerebbe il più grave.

Sopra questo principio si fondava Archinede, quando disse al Re Jerone, che se gli si fosse dato un punto fuori della terra in cui avesse ponuto collocare i suoi strumenti, egli i avrebbe mossa a suo grado.

Per

Per fargli quindi conoscere, che con una piccola forza poteva muovere il peso il più enorme, fece caricare due volte più del solito una delle maggiori galee Reali, e la tirò in terra, muovendo solamente colla mano l' estremità d'una macchina da esso preparata a tal effetto.

L' Idrostatica è una scienza, che stato nella sua casa a riguarda il peso dei liquidi, o che rienza, gridando per la questi sieno soli, o che agiscano sopra trovato, l' ho trovato.

i iolidi, o reciprocamente. Per merze dell' l'iorsatica Archimede scuopri il furro, che un orefice aveva fatto nella furro, che un orefice aveva fatto nella corona del Re Jerone, mescolando altro metallo coll' oro. Si compinqui egli in maniera d'a vert rovato un tal segreto, che unci nudo dal bagno senzi anche accorgerene e e toro in tale suo nella sua casa farne l'esperante el discoveratione del sua casa farne l'esperante el discoveratione el discoveratione

# CAPITOLO II.

#### DELL' ASTRONOMIA.

vestigi.

Memoir, de C Ompendierò qui l'eccellente l'Acest, des Trattato del Sig. Cassini sopra l'ori-Tum. VIII. gine ed i progressi dell'Astro nomin.

Non si può dubitare, che l'Astronomia non fosse stata inventata nel principio del Mondo. Siccome non si dà cosa più maravigliosa della regolarità del moto di quei grandi corpi luminosi che girano continuamente intorno alla terra, così è facile giudicare, che una delle prime curiosità degli uomini fosse stata quella d' esaminarne il corso, e d'osservarne i periodi. Alla loro curiosità però si aggiunse anche la necessità. Se non si osservano le stagioni che si conoscono dal moto del Sole, è impossibile riuscire nell' agricoltura: se non si prevedono i tempi opportuni a viaggiare, non si facilità il commercio; se non si fissa la durata dell' anno e del mese, non si può nè stabilire un ordine certo negli affari civili , nè determinare i giorui per gli esercizi della religione. Quindi, essendo stata l' astronomia necessaria all' agricoltura, al commercio, alla politica, ed alla religione, gli uomini dovettero applicarvisi fin dal principio del Mondo .

(a) Principio Assyrii, propter plunitiem magnitudinemque regionom, quos incolebant, cum calum ex omni pare patens atque apertum insuesentur, trajectiones motosque stellarum observavedue mil' auni prima, aveva riforma. \*\*\*ag. L4.6.3.
ta l' Astronomia sopra alcune Osservazioni celesti, lo che fa conoscere, che ne' più annichi tempi, anche antidiluvani, quetos rutulo era
molto in uso. Non deve arrecar maraviglia, che la memoria delle osservazioni astronomiche fatte nelle prima età del Mondo si conservasse an-

Tolommeo riferisce, che Ipparco, Prolom. Al-

che dopo il diluvio; lo storico Giu- deig, L. t. seppe dice, che i discendenti di Sct, per tramandarne la notitia a' potreri, le scolpirono sopra due colonne,
l' una di mattoni; e l' altra di marmo, e che, avendo questa resistito alle
acque del diluvio, nel di lui tempo se
ne vedevano nutravia nella Siria i

Tuti conceugono, che l' Attronomia fu oltremodo coltitata da Caldei. L' altezta della totre di Babilonia, fabbicicat della vaniti degli nomiui circa cento cinquani anni dopo il diluvio: i liberi e vasti piani (e) del pasee; le notti fresche dopo giorni caldissimi: l' Ozizzonte sereno: l' anà pura e tranquilla; tutto ciò impegnava que' popoli a contemplare i cteli, el di moti degli astri.

runt ... Que in natione Choldei ... diuturna observatione specrum scientium putantur effecisse, &c. Cie. de Drus, l. 1, nem, 2, Dalla Caldea questa scienza passò nell' Egitto; e ben presto nella Fenicia, dove si adattarono le Osservazioni specolative agli usi della navigazione, mercè la quale i Fenici divennero, in breve, padroni del mare, e del commercio.

Costoro intraprendevano arditamente lunghi viaggi, perchè guidavano le loro navi, osservando sempre la stella, chiamata Orsa Minore, la quale, essendo la più vicina a quel punto fisso che si chiama polo . può meglio di tutte servire ai naviganti di guida. Gli altri popoli. meno esperti nell' Astronomia, osservavano, solamente nelle loro navigazioni, l'Orsa Maggiore : ma non potendo questa costellazione, lontana dal polo, regolare con sicurezza i grossi legni ne' lunghi viaggi, essi non si al-Iontanavano dalle spiagge; e se qualche tempesta gli spingeva in alto mare o in qualche lido incognito, era loro impossibile dall' osservazio-

vavano. Diog. Leert.

Lb. 1.

Arat.

Talete finalmente, avendo recata dalla Finicia nella Grecia la scienza degli astri, v' insegnò ai Greci a conoscere la costellazione dell'Orsa Minore, ed a servirsene nella navigazione . V' inseguò ancora la teoria del moto del Sole, e della Luna, con cui potè render ragione dell' accrescimento, e diminuzione de giorni ; stabili il numero dei medesinii nell' anno Solare; e spiegò non solo le cause delle ecclissi, ma anche l'arte di predirle, che mise in pratica, avendone predetta una che accadde poco dopo, lo che lo fece riguardare come l' oracolo del suo tempo, e gli ottenne il primo luogo tra i sette Savi della Grecia.

Talete ebbe per discepolo Anassi-Plin. 1. 7. cep. 56. mandro, a cui Plinio, e Diogene Laerzio attribuiscono l' invenzione della sfera, cioè, la figura del globo

Strab. L. 1. terrestre, ovvero ( come dice Strabone ) delle Carte Geografiche . Si dice aucora, che Anassimandro faces-

se in Sparta uno gnomone, per mezzo del quale osservò gli Equinozi, ed i Solstizj, e stabili, meglio di tutti quelli che lo precederono, l'obliquità dell' Ecclittica; lo che era necessario per dividersi il globo terrestre in cinque zone, e per distinguersi i climi, che insegnarono quindi a' Geografi la situazione di tutti i luoghi del Mondo.

I Greci , incoraggiti dalle istruzioni di Talete e d' Anassimandro . entrarono in alto mare; e veleggiando in diversi paesi lontani, vi for-L' Astronomia fu ben presto pre-

marono molte colonie.

miata de' vantaggi proccurati alla navigazione ; perocchè , avendo il commercio aperta la strada nel rimanente del Mondo ai Dotti della Grecia, questi acquistarono molte cognizioni nelle conferenze avute co' Sacerdoni dell' Egitto, che professavano particolarmente la scienza degli astri . Impararono anche molto dai Arinet. de ne del cielo conoscere dove si tro-" filosofi Pittagorici dell' Italia, i qua- calo lib. 2. li già avevano fatti grandi progressi cap. 13. in questa scienza; ed ebbero il coraggio di rovesciare le opinioni universalmente abbracciate riguardo all' ordine della natura, attribuendo una

perpetua quiete al Sole, ed il moto

alla terra.

Metone si distinse molto in Atene Alch p.199. collo studio dell' Astronomia, e col In Nic. la felice riuscita delle sue fatiche. Nel Par 5324 tempo della guerra del Peloponneso . mentre gli Ateniesi preparavano una flotta per passar nella Sicilia . Metone, prevedendone l'esito infelice, si fiuse pazzo, secondo alcuni Died Sicolo per non ingerirsene e per non parti- Liz F. 94se cogli altri cittadini. Fu egli, che per accordure l' anno Lunare col Solare , inventò il Numero Aureo , ch' è una rivoluzione di diciannove anni, dopo i quali le Lune ricadono ne' medesimi giorni; e questo pianeta incomincia di nuovo a fare lo stesso corso, col divario d' un' ora e d' alcuni mitor. I Greci profittarone similmente ael commercio, ch' ebbero

co' Draidi, i quali, fra le altre cose secondo Giulio Cesare (a), insegnavauo alla gioveniù , particolarmente il moto degli astri, e la grandezza del cielo e della terra , cioè , l' A-

stronomia, e la Geografia. Serab. 1. 20.

Quest' erudizione è nelle Gallie più Fee. 115. antica di quanto si crede . Strabone ci ha conservata la memoria d' una celcbre osservazione fatta da Pitea in Marsiglia più di due mila anni indietro, sopra la proporzione dell' ombra del Sole, e la lunghezza d' uno stile in tempo del solstizio. Se ci fossero cognite esattamente le circostanze di tal' osservazione, potremmo servircene per determinare se l'obliquità dell' Ecclitica è soggetta a qualche cangiameuto.

Pitea non si contentò di fare osservazioni nel suo paese . La sua

passione per l' Astronomia e per la Geografia gli fece girare l' Europa dalle colonne d' Ercole fin alle bocche del Tanai . Innoltratosi verso il Polo Artico per l' Oceano Occidentale, osservò, che a misura ch' egli andava più innanzi, più si andavano allungando i giorni verso il solstizio. In un certo clima la notte era lunga per sole tre ore : più oltre , per due sole; e finalmente nell' isola di Tule il Sole sorgeva dal mare quasi subito dono essere tramontato , rimanendo tutto il Tropico sopra l' Orizzonte dell' isola, come avviene ( secondo le moderne relazioni ) nell' Islanda , e nei paesi Settentrionali della Norvegia. Strabone, sostenendo che quei climi erano inabitabili, accusa di meuzogna Pitea , e di troppa credelità Eratostene, ed Ipparco, i quali, secondo la di lui relazione, avevano detto lo stesso dell' isola di Tule . Ma avendo le relazioni de' moderni navigatori pienamente giustificato Pitea, merita egli la gloria d'essere stato il primo, che avvicinatosi verso il polo giunse in paesi cre luti inabitabili, e distinse i climi mercè la differente durata delle notti , e de' giorni . Circa il tempo di Pitea, avendo i Greci gustato lo studio dell' Astronomia, molti grandi nomini fra loro vi si applicarono. Eudossio. dopo essere stato per qualche tempo discepolo di Platone, fu poco soddisfatto di ciò che s' insegnava intorno a questa materia in Atene. Passò quindi nell' Egitto per impararla da' veri fonti; e mercè una lettera di raccomandazione d' Agesilao , Re di Sparta, a Nettanebo, Re dell' Egitto, si fermò sedici mesi con quelli Astrono. mi per profittare delle loro conferenze . Al suo ritorno, compose molti libri d' Astronomia , fra gli altri , la Descrizione delle Costellazioni che Arato, poco dopo, tradusse in ver-

si, per ordine d' Antigono.

Aristotele, contemporaneo d' Eudossio e similmente discepolo di Platone, si servi dell' Astronomia per perfezionare la Fisica, e la Geograperfezionare la Fisica, e la Geogradiigot de fia . Colle osservazioni degli Astro-caletta 2. nomi, fissò la grandezza e la figura cap. 14. della terra, che conobbe essere sferica dalla rotondità dell' ombra che apparisce nel disco della Luna nell' ecclissi, e dalle ineguaglianze delle altezze Meridiane , differenti nell' avvicinarsi ai poli , e nell' allontanarsene . Callistene , che seguiva il Grande Alessandro, avendo trovate in Babilonia le Osservazioni Astronomiche dei Caldei, che abbracciavano lo spazio di mille-nove cento-tre auni . le

spedi ad Aristotele. I successori d' Alessaudro nell' Egitto colle loro liberalità allestarono in maniera i più celebri Astronomi, che Alessandria , capitale del loro regno, era divenuta, per così dire, la sede dell' Astronomia . Il famoso Conone vi fece molte osservazioni, che noi non abbiamo . Aristillo . e Timocari osservarono la declinazione delle stelle fisse; cognizione assoluta-

moru, de Mundi ac Terrarum magnitudine, de re: Car. de Beil. Gail., 6.

<sup>(</sup>a) Multa prateres de Syderibus arque corum num natura ... disputant , & juventuti tradunt ,

Prolem. Al- mente necessaria alla geografia , ed mug. 46. 7. alla navigazione . Eratostene fece quivi molte altre osservazioni sopra il So-Cleamed. le, per mezzo delle quali misurò la

circonferenza della terra. Ipparco, che dimorava parimente in Alessan-Av. G. C. dria, fu il primo, che gettò i fondamenti d'un' Astronomia Metodica , in occasione della scoperta d' una nuova stella fissa, numerando tntte quelle che già si conoscevano, affinchè si fosse potuto distinguere le ap-

parizioni delle nuove . Se ne contariorom. Al- vano allora mille-venti-due ; ed egli non solo fece la descrizione dei loro c.p. 7. moti intorno a' poli dell' Ecclittica. ma anche regolò la Teoria di quelli del Sole e della Luna.

I Romani, che aspiravano all' impero del Mondo, descrissero in vari tempi le parti principali della terra; opera, che presupponeva qualche cognizione degli astri . Scipione Affricano il Giovine, nel tempo della guerra Cartaginese, diede a Polibio navigli per andar a riconoscere le spiagge dell' Affrica, della Spagna, e delle

Gallie . Plin. 1. 7.

Pompeo manteneva corrispondenza cap. 30. con Possidonio a dotto Astronomo ed eccellente Geografo, che s'incaricò di misurare la circonferenza della terra coll' ajuto delle osservazioni celesti fatte in vari lnoghi sotto un Me-

Class. L. 1. ridiano medesimo , per ridarre in gradi le distanze misurate da' Romani a stadi, ed a miglia.

Per distinguersi la differenza de' climi, si osservava nei diversi luoghi la differenza delle lunghezze delle ombre , principalmente ne' tempi de' Sol-Pla. 1. 28. stizi , e degli Equinozi . A tal ogget-E. 92-74. Viene. l. 9. to, erano stati formati gnomoni, ed obelischi in vari paesi, come sappiacap. 4mo da Plinio e da Vitrnvio, che ci hanno conservate si tatte osservazioni. Gli obelischi maggiori erano nell' Egitto, alcuni de' quali furono trasportati in Roma per ordine di Giulio Cesare, e d'Augusto, non tanto per servirvi d'ornamento, quanto per aversi misure esatte deira proporzio-

ne delle ombre . Augusto ne fece col- Plia. L 36locare nel campo di Marte il più gran. cap. 10. de, alto cento-undici piedi oltre al piedistallo, col farne scavare un fondamento eguale in profondità all' altezza d'esso; dopo di che, fece segnarvi nel piede una linea Meridiana, divisa con lame di metallo incastrate in quadrati di marmo, le quali avessero dimostrato l'aumento, e la diminuzione delle ombre del mezzogiorno in tutte le stagioni. Perchè dipoi tal differenza si vedesse con più precisione, fece porre una palla nell' estremità superiore dell' obelisco, il quale sussiste tuttavia nel campo di Marte sepolto sotto le case fabbricate poscia in quel sito . Paragonandosi le ombre dell' obelico medesimo con quelle che si osservavano altrove, si conoscevano le

fezione della Geografia. Frattanto Augusto faceva fare an- Plin. 13. 3. che le descrizioni particolari di vari paesi, principalmente di quelli dell Italia, distinguendone le distanze a miglia lungo le spiagge, e nelle strade maestre, Finalmente, sotto questo Principe, fu dopo due secoli terminata sopra le memorie di Agrippa la descrizione del Mondo, e collocata

Latitudini tanto necessarie alla per-

in un gran portico fabbricato a tal effetto nel centro di Roma.

L' Itinerario, attribuito all' Imperatore Antonino, può riguardarsene come il compendio, essendo, in fatti, una raccolta delle distanze rilevate in tutta l' estensione dell' im-

pero Romano.

Sotto lo stesso savio Imperatore, l'Astronomia cominciò a prendere un nuovo aspetto. Tolommeo, che può chiamarsi il ristauratore di questa scienza, profittando de lumi di coloro che lo avevano preceduto, ed unendo colle sne osservazioni particolari quelle d'Ipparco, di Timocari, e de' Babilonesi, formò un corpo completo della scienza degli astri, che intitolò la Gran Composizione, la quale abbraccia la Teoria, e le Ta-

vole del moto del Sole, delia Luna, degli altri Piancii, e delle Stelle fisse. La Geografia, come vedremo in appresso, non è meno debitrice dell' Astronomia a questo felice

ingeguo.

Non essendo le opere grandi perfette ne' loro principi, non è maraviglia se si sono trovate molte cose degne d'essere riformate nella Geografia di Tolommeo. Passarono molti secoli prima che alcuno vi ponesse mano. Appena però che i Principi Arabi, i quali s'impadronirono dei paesi dove si coltivava particolarmente l'Astronomia e la Geografia, palesarono la loro intenzione di voler perfezionar queste scienze, si presentarono loro molte persone capaci di contribuire all'esecuzione del loro diseguo. Almamone, Califfo di Babilonia, fece allora tradurre dal Greco la Gran Composizione di Tolommeo, che in Arabo fu detta Almagesto. Per di lui ordine, si fecero anche molte osservazioni, mercè le quali si conobbe, che la declinazione del Sole era una terza parte di grado più piccola di ciò che aveva Tolomnico insegnato; e che il moto delle Stelle fisse non era così lento com'egli aveva creduto. Si misurarono altrest esattissimamente l'estensioni di molti paesi sotto un Meridiano medesimo, per determinare la grandezza d'un grado della circonferenza della terra.

Cosl l'Astronomia, e la Geografia si andarono perfezionando; ma l'arte della navigazione fece in più corto tempo maggiori progressi coll' ajuto della Bussola, di cui parlerò in ap-

presso .

Quasi nel tempo medesimo, in cui la Bussola incominció a porsi iu uso, l'esempio de' Califfi eccitò i Principi dell' Europa a procurare i progressi dell' Astronomia . L' Imperatore Federigo II, mal soffrendo che i Cristiani avessero di questa scienza meno cognizione che i Barbari , fece tradurre dall' Araba in lingua Latina l'Almagesto di Tolommeo, da cui Giovanni del Sagrobosco, Professore nell' Università di Parigi, prese la sua Opera sopra la Sfera comentata poscia dai più dotti Matematici dell' Europa.

Calvie. ad

Alfonso, Re di Castiglia, speso an, 1252, moltissimo per radunare i più dotti Astronomi. Molti, per di lui ordine, si applicarono a riformare l' Astronomia, e formarono sci nuove Tavole, dette dal di lui nome Altonsine. Non riusciron esse nel principio molto felici nell'ipotesi del moto delle Stelle fisse, che supposero troppo lento; ma corrette in progresso da Alfonso, sono state finalmente accresciute, e ridotte in forma più comoda, e più facile da vari Astronomi.

Questa Opera svegliò la curiosità dei Dotti dell' Enropa, i quali inventarono subito diversi strumenti per facilitare le osservazione degli astri . Calcolarono l'Efemeridi, e fecero altre Tavole per trovare in ogni tempo la declinazione de' pianeti, la quale . coll' ainto dell' osservazioni delle Altezze Meridiane, serve a rinventre le Latitudini sopra il mare e sopra la terra. Si cercò auche di facilitare il calcolo delle ecclissi coll' osservazione delle quali si fissano le

Longitudini .

Il frutto di questi studi astronomici fu la scoperta di molti paesi incogniti sin allora, de' quali si parlerà

in altro luogo.

La Francia altresl produsse uomini illustri nell' Astronomia, essendovi di tempo in tempo stati Principi grandi, che vi eccitarono con premi il genio della nazione. Carlo V, detto il Savio, fece tradurre in Francese molti libri di Matematica : e fondà due cattedre di questa scienza nel Collegio, detto di M. Gervasio in Parigi. Questa scienzavi fiorl principalmente nel seguente secolo, quando Francesco l. stabili due Lettori di Matematiche nel Collegio Reale, d'onde uscirono molti nomini dotti, che arricchirono il pubblico d' opere astronomiche, e matematiche, e formarono illustri allievi, i quali oscurarono colla loro fama quella degli stessi loro maestri.

Anche la Germania, ed il Nord dieden onn pochi eccellemit Astrozonis, fra quali Copernico specialmente si distinse ; mai flamoso Ticoue Brahe superò trutti quelli che lo precederono. Oltre alla l'eoria, alle
l'avole del Sole e della Luna, ed
a molte belle Osservazioni, formò
egli con tanta susterzia un unovo avosolo incritargli il tratolo, che alcuni gli hauno già dato, di Ristauratore dell' Astronomia.

Mentre Ticone faceva nella Danimara le sue Osservazioni, molti celebri Astronomi, chiamati in Roma dal Pontefice Gregorio XIII, si applicavano a correggere gli errori insensibilmente insensisi mel Calendario antico riguardo alla precessione de le nuove Lune y errori, che averebeno in roggero allo moto i ordinazione delle Petre Mobili, qualora non si fosse riformato il Calendario secondo le Osservazioni moderne dei moti del Sole de della Luna moti del Sole e della Luna moti del Sole e della Luna.

Nel secolo scorro, e nel nostro, si cono fatre molte muore scoperte, che hanno possa l'Astronomia in uno stato incomparabilimene più perfetto di quello in cui essa era quando s'incomincio ad insegnaria nell' Europa. Il celebre Galileo, profittando dell'inverzione de' cannocchiaili, fu il primo a vedere nel cielo core, che per lungo tempo erano state riputate incredibili. Cartesio fu anche uno di quell'i, che hanno perferioasta l'

Astronomia; il di libro de Priacipi della Piliosofa fa vedere, che non aveva egh studiato meno il moto degli astri che le altre parti della Fisica; ma si era più applicato a ragionare che ad osservate. Di Gassendo, versato maggiormente nelle pratiche astronomiche, abbiamo molte importautissime Osservazioui.

La fondazione dell' Accademia delle Scienze di Parigi può con giustizia riguardarsi come il mezzo, che ha maggiormeute contribuito ad onorare, ed a perfezionare la scienza degli astri, mercè l'emulazione ed il desiderio, eccitato nei Dotti, di sostenerne la gloria, e di distinguervisi. Il Re Luigi XIV, dopo avere fatto fabbricare in Parigi un Osservatorio d' un disegno, grandezza, e solidità ammirabili, suscitò negli Accademici la gara di corrispondere alle intenzioni avute da sua Macstà nel coffruire un così superbo edifizio: quindi tutti hanno procurato di contribuire al progresso dell' Astronomia. Non esaminerò minutamente nè l'importante fruito di tale stabilimento, ne le opere dotte uscite da quel corpo illustre, nè gli uomini jusigni che ne sono stati, e ne sono ruttavia i membri; i loro nomi, le loro virtù, ed i loro meriti sono cogniti a tutta l' Europa.

Da quanto si è detto sin qui sopra l'Astronomia si è senza dubbio rilevata la relatione essenziale di questa scienza colla Geografia, e colla Navigazione, delle quali convicu ora trattare. Il Signor Danville, Geografo del Re e uno stretto amico, ha voluto gentilmeute parteciparmi le sue memorie topra la Geografia, che per vertità, mi sono state di grau soccorio.

### ARTICOLO PRIMO.

#### GEOGRAFIA. D E L L A

§. I.

Geografi, i più distinti fra gli Antichi.

no contribuito, e tuttavia contribuiscono alla perfezione della Geografia. Omero, nei suoi poemi, descrivendo la guerra di Troja ed i viaggi d Ulisse, fa menzione d'un gran numero di popoli, di regioni, e di luo-Strat. L t. ghi; e dà a tal riguardo tante notizie, che Straboue lo reputa il pri-

L E conquiste, ed il commercio han-

mo, ed il più antico di tutti i Geografi.

pag. 2.

PHS- 514-

rec. Indie.

Non si può dubitare, che la Geografia non fosse stata coltivata auche in tempi più rimoti; oltre agli Autori de' quali rimangono a noi le opere, se ne vedono molti citati negli altri autichi libri. L'arte di descrivere la terra, o qualche regione particolare d'essa in Tavole, ed in Carte Geografiche è anche assai antica. Anassimandro, discepolo di Talete, che visse più di cinque cent'anni prima dell' Era Cristiana, aveva, come già si è osservato, composte più opere di tal genere.

· Le spedizioni d' Alessandro sin alle frontiere della Scizia, ed anche nell' India procurarono a' Greci molte precise notizie di regioni lontanissime . Questo Conquistatore aveva con se due Ingegneri, Diognete e Betone, incaricati di misurare tutte le sue Pia. I. 6. marce; e Plinio, e Strabone ci hau-Stud Litt. no conservate queste misure, come Arriquo ci ha lascinto il dettaglio della navigazione di Nearco e d' Onesicrito, che ricondussero la flotta d'

Alessandro dalle imboccature del fiume Indo a quelle dell' Eufrate e del Tigri .

Sidone poterono istruirsi esattamente di tutti i luoghi marittimi dove i Fenici andavano a trafficare, essendo stati questi soliti a giungere sin al mar Atlautico.

I Successori d' Alessandro nell' Oriente portarono il loro dominio, e le loro cognizioni più oltre di lui: e penetrarono fin alle imboccature del

Gange .

Tolommeo Evergete estese le sue Poyate Par conquiste sin dentro l' Abissinia, co- Therence me si rileva dall' Iscrizione del Tro- Tom. I. no d' Aduli riportata dal Solitario Cosmas.

Circa il medesimo tempo, Eratostene, Bibliotecario d' Alessandria, testtò di misurate la terra, paragonando la distanza tra Alessandria e Siene, situata sotto il Tropico del Granchio, colla differenza della latitudine delle medesime, ch' ei prese dall' on:bra Meridiana d' uno guomone innalzato in Alessandria nel solstizio di estate.

Dall' essere i Romani divenuti padroni del Mondo, e dall' avere essi avuto l' Occidente coll' Otiente sotto il loro dominio, la Geografia trasse grandi vantaggi. La maggior parte delle migliori opere Geografiche fu fatta in tempo dell' impero di Roma: le strade maestre, misurate in tutta l' estensione, poterono molto contribuire alla perfezione della Geografia : e gl' itinerari Romani, benchè sovente alterati e poco esatti, sono tuttavia di grand' ajuto nella formazione d' alcune Carte, e nelle ricerche dell' antica Geografia . L' Itinerario d' Antonino , cosl comunemen-I Greci , avendo soggettate Tiro e te chiamato perchè si presume forma-

desimi.

to sotto quest' Imperatore, si attribuisce dui Dotti al cosmografo Etico: abbiamo, iu oltre una specie di Tavola; o Marpo bislunga, detta Trodesiona, a motivo che si suppone essere estata fabbicata circa i tempi di Teodosio; è essa anche chiannta Tavola di Peunigero, cittudino riguardevole d' Augusta nella Germania; perché trovata nella di lui Biblioteca, e di là mandata ad Ortelio, celebre Geografo di quei tempi,

Quantunque la Geografia formi ma piccola parte della Storia Naturale di Plinio, ei ne parla frequentemente; e segue per ordinario il piano di Pomponio Mela, che ne tratta meno dettagliatmente, ma con

eleganza.

Strabone, e Tolommeo, che godono del primo posto fra i Geografi antichi, se lo disputano tra loro. La Geografia di Tolcameo è più estesa, abbraccia una gran parte della terra, e pare da per tutto egualmente circonstanziata; ma quest' estensione medesima la rende più sospetta essendo difficile ch' essa sia sempre esatta e corretta. Strabone riferisce una gran parte di ciò che scrive, come testimone oculare, avendo fatti molti viaggi sopra la faccia dei luoghi; ma è molto ristretto quando si riporta alle relazioni degli altri. La di lui Geografia è ornata di moltissime discussioni, e fatti storici; e nel trattarvisi dei diversi paesi, si parla dei grandi nomini che vi nacquero, e che possono rendergli sumabili. Strabone è Filosofo e Geografo; e dimostra sempre uua gran prudenza, giudizio, precisione, ed esattezza.

Tolommeo sottomise tutte le minute particolarità della sina Geografia a posizioni in Longitudine ed in Latitudine, ch' era la sola maniera di giungere a qualche cosa di stabile e di sicuro; ed Agatodamone, anche Alessandrino, le converti in carte Geografiche.

Dagli Antori sin qui citati possia-

mo tratre, come dalla vera sorgente, le notizie della Geografia antica. Se poi vi aggiungiamo la particolar destritione dei principali paesi della Grecia fatta da Pausauia, quella d'altri Autori meuo celebri delle spiagge e coste marittime, fra la altre quelle del Ponte Lusino fatta da Arriano e del mar-Eritreo, e la relazione delle città compilata da otto ciò che zimane delle Opere recorracine attiche.

Gli Autichi da me citati non trasscurarono certmiente di retarre dall' Astronomia tutti gli ajuti ch' essa può dare alla Geografia. Osservavano la differenza della Latitudine de' luophi per mezto della lungheza dell' Ombra Meridiana nel solistitio d' estate: deducevano la stessa differenza dall'osservazione della varia lungplezza de giorni inci diversi lunghi; e sapevano, che dal paragonarsi il mono situati cotto differenti Meridiani, risultava la cognizione di di differente Longiudine dei lunghi liquidifferente Longiudine dei lunghi liqui-

Ma se gli Antichi avevano la teoria di queste varie Osservationi, bisogna confessare, che la pratica da loro impiegata non era capace di condurg'i a quella precisione, a cui i Moderni sono arrivari per mezto de' cannocchieli, e della perfezione degli roclogi, il difetto di precinione melle Osservazioni degli Antichi è patente, se si riflette, che l'folommo, benche gran Cosmografo, e benche Alesandrino, s'inganno quasi d' una

quinta parte d' un grado nella La-

titudiue d' Alessandria, fissata nello scorso secolo, per ordine del Re,

dall' Accademia Reale de'le Scienze-Sebbene però l' arie di formare le Carte Geografiche non fosse anticamente perfetta come lo è presentemente, e l' uso di talli Carte non fosse nel tempo dei Romani ranto conume quanto lo è oggi, si deduce però da un monumento dell'antica

Gul-

Gallia, che i giovinetti s'istruivano nella Geografia coll'ispezione delle Carte stesse. Questo monumento è un Discorso Oratorio pronuuziato in Autuu ( nella Borgogna ) sotto il regno di Costanzo, in cui il Retore Eumene ta chiaramente comprendere, che nel Portico, ovvero nel vestibolo della scuola pubblica della detta città, si vedeva una descrizione della disposizione di tutre le terre e di tutti i mari, e vi si leggeva una narrazione distinta del corso de' fiumt e dei seni delle spiagge : Videat in illis por-

eicibus juventus & quotidie speciet omnes terras & cunda maria & guicquid invictissimi Principes urbium , genttum , nationum aut piecate restituunt, aue virtute devincune aue terrore. Si quidem illic ue ipse vidisti , credo instruenda pueritiæ causa, quo manifestius oculis discerentur quæ difficilius percipiuntur auditu , omnium , cum nominibus suis , locorum situs , spatta , intervalla descripta sunt , quicquid ubique fluminum orieur & conditur quacumque se littorum sinus flectunt , quo vel ambitu cingit Orbem , vel impetu irrumpit Oceanus .

II.

#### Terre conosciute dagli Antichi .

ra era cognita agli Anticht.

Nel nostro Occidente, l' Oceano Atlantico e le isole Britanniche servivano di limiti alle loro cognizioni.

Le isole Fortunate, oggi chiamate Caparie, erano riguardate come poste nel fondo dell' Oceano tra il Mezzodl e l'Occidente, lo che indusse To-Iommeo a prendere da esse la Longitudine dal Meridiano, nel che fu egli seguito da molti Geografi Orientali e Maomettaui, da' Francesi, e

dalla maggior parte de' Moderni. I Greci avevano qualche cognizio-

ne dell' Ibernia ( Irlanda), isola la più Occidentale fra le Britanniche, anche prima che i Romani fossero passati a conquistare l' Inghilterra. Imperfectissime erano le nozioni

degli Antichi intorno al Nord fiu all' Oceano Iperboreo, o Gelato, Benchè la Scandinavia fosse scoperta, pure questo paese, ed altri del medesimo continente si riputavano grandi isole.

E' difficile a determinarsi ciò che s' intendeva altre volte sotto il nome 4 d' ultima Tule: molti la credono l' Bell. Goth. Islanda; ma pare, che Procopio ne 4.2. 6. 15 faccia una parte del continente della Scandinavia .

> Non si dubita, che le cognizioni Rollin Stor. Ane. Tom. VII.

Giova sapersi qual parte della ter- degli Antichi riguardo alla Sarmazia, ed alla Scizia, non giungessero fin al mare il quale sembra oggi confinare colla Russia, e colla gran Tartaria nella parte del Nord, e dell' Oriente. La scoperta degli Autichi si fermava a' monti Rifei, la catena de' quali separa attualmente la Russia Europea dalla Siberia.

Si vede, che i medesimi erano anche alguanto iuformati dei Nord dell' Asia; molti de' loro Autori, come Strabone, Mela, e Plinio, immagina Strab. 1. 2. rono, che il mar-Caspio fosse un gol. Par. 121. fo dell' Oceano Iperboreo, da cui Pin. 1. 5. usciva per un luugo canale.

Se c'innoltriamo verso l' Oriente, pare che gli Antichi non conoscessero della Cina se non la frontiera Occidentale. Sembra, che Tolommeo avesse avute notizie, sebbene molto imperfette, di qualche parte della spiaggia Meridionale di quell' impero.

Le grandi isole dell' Asia, specialmente quelle del Giappone, furono loro incognite, ad eccezione della celebre Trapobane, la di cui scoperta, al dir di Plinio, fu una conseguenza della Pla. 1. 6. spedizione d' Alessandro nelle Indie. 649. 22. Riguardo all' estremità Meridionale dell'Affrica, sebbene molti credano, che in una lunga ed estraordinaria

navigazione si girasse intorno a quella

Paneg.

parte del Mondo, Tolommeo par che dica, esser' essa sfuggita alla cognizione degli Antichi. Ognuno sa, ch' è quasi tutta compresa nella Zona Torrida, riguardata dalla maggior parte degli Antichi come inabitabile nelle vicinanze della linea Equinoziale, dal che deriva, che Strabone, parlando dell' Etiopia, al di là di Meroe poco s' innoltra.

Tolommeo però, ed alcuni altri Arriani & innoltrarono le loro cognizioni lungo Marciani Herael, Pe la costa Orientale dell' Africa fin al di là dell' Equatore, ed alla grand' isola di Madagascar , la quale pare che descrivano sotto il nome di

Menuthias .

rul.

Era riscrvato ai Portoghesi fare . nel secolo decimo quinto, andando nelle Indie, la scoperta della maggior parte delle coste dell' Affrica che circondano il mare Atlantico, e specialmente del passaggio al Mezzogiorno del Capo, che fra tutti quelli dell' Affrica , si estende maggiormente nel mare. Dopo che fu scoperto questo passo, alcune altre nazioni Europee, guidate dalla speranza d'un lucroso commercio, percorsero il mare delle Indie che bagna le spiagge dell' Asia , ne scuoprirono tutte le isole , e penetrarono fin al Giappone .

Le conquiste, e gli stabilimenti de' Russi nel Settentrione dell' Asia procurarono ulteriori cognizioni intorno a quella parte del Mondo.

Finalmente tutti sanno, che circa la fine del secolo decimo-quinto da Cristoforo Colombo, sotto gli auspi-2j della Corona di Castiglia, fu scoperto un nuovo Mondo collocato all'

Occidente del nostro , ed oltre al mar Atlantico .

#### 6. III.

#### In che cosa i Geografi Moderni hanno superato gli Antichi.

Sarebbe un opporsi all' evidenza. non confessare, che la Geografia moderna superi molto l' autica. Si sa , che bisogna cercare nel cielo le misure della terra, e che la Geografia dipende dalle osservazioni astronomiche; or si può dubitare, che l' Astronomia non abbia fatto negli ultimi tempi uu estraordinario progresso? La sola invenzione de cannocchiali , ch' è molto fresca, vi ha infinitamente contribuito; e quest' invenzione è stata in pochi anni perfezionata non poco. Non è però maraviglia, che gli Antichi , malgrado l'ingegno e la penetrazione che loro si attribuisce, non fossero giunti ad avere le stesse cognizioni, atteso che non avevano gli stessi ajuti.

Manca però molto perchè la Geografia possa dirsi veramente perfezionata. Le scienze pratiche si avanzano poco. Bastano due, o tre grandi ingegni per migliorare in poco tenipo le teorie; ma la pratica cammi-

na con più lentezza, perchè dipende da troppe mani , per la maggior parte, mancanti della necessaria abilità. La Geografia, ch' esigerebbe operazioni infinite tutte esatte , è imperfetta in proporzione di tali infinite operazioni, e della necessità di tal' esattezza; quindi si può dire, che la descrizione del globo terrestre , benchè incominci alquanto a migliorare, è tuttavia assai confusa, e sconnessa.

Poco importerebbe rilevare gli errori delle Carte antiche, e di quelle di Tolommeo, nelle quali il mare-Mediterraneo ha una quarta parte d' estensione in Longitudine più di quella ch' esso abbia effettivamente. Si tratta delle Carte moderne, le quali, benchè ordinariamente sieno tanto migliori quanto son più moderne, hanno

tuttavia bisogno di molte correzioni . Il Sig. Sanson era riputato un buon Geografo; e le sue carre furono sempre molto stimate . Pure il Sig.

Deliide se n'è sovenne allontanato. Nimo creda , che questa sia , come suol diris , una gelosia di professione ; dopo il Sig. Sansone , la etera è molto cangiara , cioè , Osservazioni Astronomiche più etante , ed in maggior numero hanno prodotte cedera lo tresso delle Carte del Sig. Delisle ; ani dobbiamo desiderarlo per bene del pubblico.

L' unica maniera di far carte Geografiche con esattezza sarebbe di trovare colle osservazioni astronomiche la posizione di ciascun luogo, cioè, la latitudine e la longitudine. Ma essendo cosa difficilissima averle, vi si supplisce colle distanze itinerarie d' un luogo all' altro, che si trovano negli Autori ordinariamente inesatte, e contraddittorie. Quindi, allorchè i nostri più abili Geografi vollero formare le Carte dei paesi appartenenti ai Romani, e soprattutto dell' Italia, siccome avevano pochissime osservazioni Astronomiche, così si regolarono per la posizione dei luoghi secondo le distanze Itinerarie trovate nei libri degli Antichi.

Essendosi avute in appretto le posizioni di luoghi merc le Osservazioni Attronomiche, il Sig. Delisite en i è servito per riformare le Carte dell' Italia, e de' paesi vicini; ed ha trovato, che queste non solamente riuscivano assai differenti da quelle che già si avvano, ma che i luoghi si rimettevano esattamente fra cue alle che si può presumere , che seguendistanza fissate dagli Antichi, dal che si può presumere , che seguenmerchòrci buma Carte geografica dei luoghi, dei quali essi chòrco coguiisone.

Deve recar maraviglia l' uniformit delle posizioni fra le nostre Oservazioni Attronomiche, e quelle che
si vedono nelle distanze innerarie lascataci dagli Antichi ; le posizioni
dedotte dalle nostre distanze itinerarie dovashbero qualche volta riuscir
false.

Il Sig. Delisle osserva, che i Romani avevano a tal riguardo alcuni vantaggi, che noi non abbiamo. L' amore della pubblica utilità, ed anche della magnificenza ( giacahè essi ornavano tutti i luoghi di nuova conquista) gli aveva determinati a costruire strade maestre, che da Roma, centro dell'Italia, conducessero a tutte le città principali fin all'uno ed all' altro mare . N' erano simili in diverse provincie dell' impero; e ne rimangono anche oggi avauzi ammirabili per la costruzione e per la solidità. Tali strade erano perfettamente dritte, tagliandosi, per renderle tali , le montagne che s' incontravano, e disseccandovisi le paludi. Dopo ogni miglio, si vedeva un pezzo di marmo, col suo numero. Questa rettitudine delle lince , e queste divisioni in piccole parti riguardo alla lunghezza totale rendevano le misure

itinerarie molto sicure . L' esattezza delle misure degli Antichi fu giustificata da un' esperienza fatta dal Signor Cassini . La distanza da Narbona a Nimes, compresa pell' Opera della Meridiana, era di 67500 tesi di Parigi : Strabone fa la distanza medesima di miglia ottant' otto; or da ciò si può dedurre, che un miglio antico equivale a 767 tesi di Parigi . Siccome però il miglio costava di 5000 piedi, cosi ne risulta, che il piede antico equivaleva ad undici pollici, e ad un vigesimo-quinto di quello di Parigi. Debb' esso in conseguenza esser egual all'antico, ed essersi mantenuto senza cangiamento per un così lungo spazio di tempo .

II Signor Deliale ha delinate in una Carra I Italia e la Grecia in due maniere : I' una, secondo i migliori Geografi moderni ; l' altra, secondo le Osservazioni Astronomiche rigurado ai luoghi intorno ai quali egli ha potuto averne, e riguardo al rimanente secondo le misure degli Anti-chi, E' grande la differenza, che passa fra queste due Carte.

Nella seconda la Lombardia è molto ristretta dal Mezzodi al Settentrione: la Magna-Grecia accresciuta: il mare, che separa la Grecia dall' Italia , ristretto ; e quello fra l' Italia, l'Affrica, e la Grecia molto diminuito.

Queste ultime Osservazioni, prese interamente dalle Memorie dell' Accademia delle Scienze, hanno prolungato un poco troppo il presente Trattato; ma le ho credute degue della curiosità de' Lettori .

#### RTICOLO 11.

## DELLA NAVIGAZIONE.

L' Saminerò qui un sol articolo, cioè il cangiamento maraviglioso , che un' esperienza, che poteva sembrare poco importante, ha fatto nella navigazione; e la superiorità da noi acquistata in quest' arte sopra gli Antichi per un mezzo che appariva in se stesso piccolissima cosa; ognun comprende che voglio parlare della Bussola . Si chiama con questo nome una scatola, in cui è collocato un ago calamitato, che sempre gira verso i poli , qualora non soffra qualche declinazione in certi luoghi.

Si sa, che gli Antichi, i quali regolavano la loro navigazione, di giorno coll'ispezione del Sole, e di notte con quella delle stelle, più non potevano, quando il tempo diveniva grosso ed oscuro, conoscere verso dove canininavano; quindi, non osando allargarsi in mare, erano obbligati a costeggiare le spingge, e mai non potevano intraprendere lunghi viaggi.

Conoscendo essi una delle virtù della calamita, cioè, quella di tirare il ferro, sembra che con poca attenzione potessero anche conoscere l'altra cioè, quella di volgersi ai poli del Mondo, ed in conseguenza venire in cognizione della Bussola. Ma il Signore del Mondo, che dispone di tutto, teneva lor chiusi gli occhi sopra un effetto che pareva dover presentarsi ai medesimi da se stesso,

Non si sa precisamente ne l' Au- Memoir. de E' certo, che i Francesi adopravano Gayot de la calamita nella navigazione molto Province,

tempo prima degli altri popoli dell' Europa, come provano i molti Autori, che ne parlano da più di quattro-cento anni indietro. Per verità, tal' invenzione era allora molto imperfetta, perocchè altro non si faceva che porre l'ago in un vaso d'acqua, in cui, essendo esso tenuto a galla da un fuscello, girava verso il Nord. Questa è la maniera della Bussola, di cui si servono tuttavia i Cinesi, se se si vuol dar fede a certe Relazioni moderne.

I Naviganti , avendo conosciuta F importanza di tal' invenzione, fecero, nel principio del decimoquarto secolo , molte Osservazioni Astronomiche per assicurarsene; e verificarono, che in fatti, un ago calamitato, posto in equilibrio sopra un perno, girava da se stesso verso il polo, e che si poteva far uso di tal direzione dell' ago calamitato per conoscere qualunque regione del Mondo, e distinguere i Rombi (a) dei venti favorevoli alle rispettive navigazioni.

Per mezzo d' altre osservazioni, si comprese in appresso, che l' ago calamitato non indica sempre il vero Nord, ma declina un poco ora verso l' Oriente, ora verso l' Oc-

ci-

<sup>(</sup>a) Rombo à un termine di mure, cioè, una Fines, che rippresenta sopra la Bussola uno de'

trentadue venti, che servono alla condutta dei pavigli.

cidente, e talvolta cangia declinasione in vari trempi, e di n vari juoghi. Si icuopri anche la maniera di conoscere tano precisamente tal variazione mercè l'osservazione del Sole e delle ratelle, di poterzi con tutta sicurezza far uso della bussola per trovare qualunque regione del cielo, quand' anche il tempo era nuvoloso, purchè l'osservazione suddetta fosse stata poco prima rettificara da quella degli sarri.

Allora si svegliò la curiosità dei Dotti dell' Europa, che inventarono subito diverse specie di strumenti, e stesero Tavole e calcoli per facilitare l'osservazione delle stelle.

Non vi erano mai stati tanti vantaggi per riuscire nella navigazione.
Quindi i Pilott, avendo profitato di
tali scoperte in favore di quest arte, siputati dai nuovi soccorsi, attraversarono mari incogaiti; ed il
buon esito dei primi viasgi gl' incomonitati di maria di contra di consito dei primi viasgi gl' incomonitati di maria di contra di contravero mai Francesi vi. a.
Canazine, e di
canazine, e di
canazine, e di
canazine, e dei
canazine e di maria di

Queste scoperte furono i preludi di quella del Nuovo-Mondo. Cristoforo Colombo, fidando nelle sue cognizioni Astronomiche, e per quanto si dice , nelle memorie d' un Piloto Spagnuolo stato spinto da una tempesta in un' isola dell' Oceano Atlantico, intraprese ad attreversare quel mare. Ne fece la proposizione a vari Principi dell' Europa; ma questi, parte per essere impegnati in altre smprese, parte per non comprendere l'importanza di tale spedizione e la forza delle ragioni addotte dal Colombo, non gli diedero orecchio: quindi cederono la gloria della scoperta dell' America ai Re di Castiglia, che ne retrassero tesori immensi .

Rollin Stor. Ant. Tom. VII.

Sfera e della Geografia, sapeva, che navigando sempre verso l' Occidente circa sotto il medesimo parallelo, doveva finalmente scuoprire qualche spiaggia; ed in qualunque caso, essendo la terra rotonda come lo è, giungere pel più corto cammino all'

estremità delle Indie Orientali . Nei suoi viaggi da Lisbona alla Fernando Guinea, andaudo dal Settentrione la lite di verso il Mezzogiorno, si era assicu- Colomb. c. rato, che un grado della circonfe- 4 renza della terra contiene cinquanta-sei miglia e due terzi, uniformemente alla misura stabilita dagli Astronoms d' Almamone; ed aveva appre est. 6. so dai libri di Tolommeo, che navigandosi sempre verso l'Occidente, non corrono più di cent'-ottauta gradi dalle Canarie fiu alle prime terre dell' Asia . Parti adunque da queste cas. 17. isole colla prua voltata verso l'Occidente, sotto un medesimo parallelo; ma siccome interamente non si fidava della Bussola, così osservava sempre di giorno il Sole, e di notte le stelle. Questa precauzione impedl ch' ei deviasse; perocchè gli Storici dicono , che le osservazioni del cielo gli fecero conoscere nella sua Bussola una variazione ch'ei non aveva più scoperta, e lo regolarono

nel suo viaggio. Dopo due mesi, approdò alle iso- cer. 12. le Lucaje, d'onde passò successivamente in quelle d'Haiti, di Cuba, e di San Domingo; e da esse riporiò nella Spagna immense ricchezze. L' Astronomia, che lo aveva ajutato ad iscuoprire que ricchi paesi, gli servi anche per istabilirvisi . Nel suo secondo viaggio, la di lui flotta era ridotta all' estremità per mancanza di viveri; e gli abitanti della Giarraica negarono di somministrargliene. Colombo minacciò loro che avrebbe fatto oscurare la Luna in un giorno in cui sapeva che doveva accadere un' ecclissi; ed essendosi questa, in fatti, veduta, i Barbari, atterriti, gli somministrarono tutto ciò che gli bi-

I 3

Men-

Mentre il Colombo scuopriva la parte Meridionale del Nuovo-Mondo, i Francesi ne scuoprirono la Settentrionale, a cui diedero il nome di Nuova-Francia.

Vasp. Nav. Americo Vespucci prosegul le scoperte del Colombo, e diede il suo nome a tutto il Nuovo-Mondo, in appresso chiamato America. Nei suoi

> viaggi ei retrasse grandi ajuti dall' Astronomia.

Da un' altra parte, i Piloti del Re del Portogallo, che fin allora avevano costeggiata l' Affrica, oltrepassarono il Capo di Buona-Speranza; e si aprirono la strada nelle Indie Orientali, dove fecero grandi conquiste.

Ora si è mai dato in tutta la Storia un avvenimento che possa paragonarsi colla scoperta del Nuovo-Mondo? Ma perche non si fece prima? Perchè mancava la cognizione delle qualità della calamita, che sebben fa-

cile a scuoprirsi, era sfuggita alle ricerche d'infiniti Dotti, i quali avevano penetrati i più occulti, ed i più profondi misteri della natura; or è possibile non iscorgere in ciò la mano

di Dio?

Il Colombo, se non fosse tatto versato nell' Astronomia, non avrebbe mai persato ad una tal'impresa, e non vi asrebbe riuscito; la Provvidenza si compiace di nasconder si sue maraviglie sotto il veco dello operazioni degli uomini. Molto adunque importa ad uno Stato civilizzato porre in onore ed in credito lo studio delle science, che possono procurare, che hanno procurazo, e che

taggi considerabili.
Mi sia permesso di parlare di due
viaggi letterari che onorano il Re,
e tutta la Repubblica delle Lettere.

#### Viaggj nel Perù, e nel Nord intrapresi per ordine del Re.

Nell'anno 1672, il Signor Richer conservò nell'itola di Cajenna; che la curvatura della terra era quivi maggiore che nella Zona Temperata, dal che dedusse, che la figura della medesima doveve aestere d'una steroide piana verso i poli, non già pro-lungata, come si credeva, e come credono tuttavia molti Astronomi, giacche la lite non è ancora decisa.

Newton, ed Huyghens arrivarone colla loro teoria a fare in appresso la medesima deduzione . Il Re , nel 1735, mentre la Francia sosteneva una guerra, terminata poscia gloriosamente per essa; il Re, sempre occupato nella cura di far fiorire le scienze nel suo reguo, inviò nel Perù, e nel Settentrione alcuni Astronomi a determinare con certezza per mezzo d' esatte osservazioni la figura del globo terrestre. Nulla fu risparmiato così per supplirsi alle spese del loro viaggio, come per procurarsi loro tune le facilità capaci d'affrettarne il buon Carto.

Furono veduti in conseguenza partire, gli uni per andare ad esporsi agli ardenti calori della Zona-torrida, e gli altri correre col medesimo ardore incontro a tutti gli orrori dei ghiacei Settentrionali . Passò gran tempo prima che si fosse avuta notizia de' primi ; ma se ne sperarono lumi grandi . I secondi tornarono : ed i patimenti da essi sofferti , per dare alle loro operazioni tutta la perfezione di cui eran esse capaci, sembrano quasi incredibili. Dovettero eglino attraversare boschi immensi non mai battuti da alcuno : arrampicarsi sopra montagne d' altezze spaventevoli ingombrate d' alberi . che loro bisognò tagliare per farsi una strada: varcare impetuosi torrenti sopra barchette fragili guidate da un solo Lappone, e con un albero nel mezzo, i di cui rami servivano di vela: soffrire un freddo eccessivo in regioni lontane dal Sole: mutrirsi per lunghissimo tempo di cibi grossolani; e superare molte altre difficoltà, che sembravano rendere im- che vi si occuparono, si sarebbero possibile l'esecuzione del progetto loro affidato. La relazione di questo viaggio, letta nell' Accademia delle Scienze, fece desiderare che la medesima si pubblicasse colle stampe.

Si sarebbe qualche volta tentato di riguardare come inutili certe così che da esse risultano all' Astronopenose e scrupolose osservazioni che non hanno per oggetto se non di determinare la figura della terra; e gi XV. molti crederanno forse, che i Dotti,

potuti risparmiare tante fatiche sofferte, e scegliere un più legittimo oggetto alle spese da essi impiegatevi . Ma chi parla cosl , sa forse quanta relazione hanno queste osservazioni colla navigazione, ed i vantaggi mia? Questo avvenimento è un monumento di gloria pel regno di Lui-

#### ARTICOLO III.

Riflessioni sopra l' Astronomia.

On posso chindere l' Articolo dotte Memorie dell' Accademia delle dell' Astronomia, senza fare due ri- Scienze. flessioni, insieme cogl' Autori delle

#### PRIMA RIFLESSIONE,

Sopra i Satelliti di Giove.

G Li uomini, secondo ho detto, parlando della Geometria, riguardano come inutile, e disprezzano ciò che non intendono. Abbiamo una Luna per rischiararci in tempo di notte; che importa a noi f dicono costoro] se Giove ne ha quattro? (Le Lune ovvero i Satelliti di Giove sono lo stesso ) A che servono tante penose osservazioni, tanti faticosi calcoli per conoscerne esattamente il corso? Non per questo saremo più illuminati; e la natura, che ha collocati quei piccoli astri cosl lontani degli occhi nostri, pare che non gli abbia fatti per noi .

Secondo un ragionamento cosl plausibile, sarebbe convenuto tralasciare d' osservargli col Telescopio, di studiargli con un'attenzione particolare; ma per tal negligenza quanto avrebbe perduto il pubblico!

ve, posto in uso per la prima volta dall' Accademia Reale delle Scieuze, fu trovato tanto esatto, che si giudicò di potersi con tal mezzo correggere la Geografia, e formare Carte veridiche per uso della navigazione, al che non si era potuto mai giungere, atteso che, per fissare le Longitudini di molti luoghi lontani, non si aveva altra scorta che l'ecclissi della Luna, e queste anche non esatte. L'ecclissi a noi vicine, che si osservano, per lo più, una o due volte l' anno, sono molto più rare di quelle de' Satelliti di Giove, le quali accadono almeno di due in due giorni , quantunque non sieno tutte visibili in un medesimo luogo, così per non esser sempre Giove sopra il nostro Orizzonte, come perchè l' aria nuvolosa ne impedisce spesso le osservazioni .

Essendo tal' intrapresa di affa-Il metodo di stabilire le Longitu- ticarsi per la perfezione della Geodini dei luoghi della terra per mez- grafia in una maniera nuova e più 20 dell' ecclissi de' Satelliti di Gio- perfetta di quella ch' era stata fin allora immaginata, essendo, dico, uniforme alle intenzioni del Re, nell' istituzione dell'Accademia delle Scienaze, questa ordini che si sceglieisero soggetti capaci d'eseguirla in diversi luoghi secondo le istruzioni che loro sarebbero state date; e che questi si spedissero opportumamente in paesi loutani. La storia di sali viaggi si legge negli Atti dell' Accademia delle Scienze, ed è, per quanto sembra, uno degli avvenimenti del regno di Luigi XIV, che gli farà il maggior onore nei secoli savvenire.

La M. S., informata delle ostervaicioni fatte dai Signori dell' Accadeomia delle Scienze inviati per 100 orodine in varj inposit fiori del regno, tordino che si formate una Carta estattissima di tutta la Francia. Questtissima di tutta la Francia. Questcitia vana per la macanza allora deegli orologi penduli, e dei grandi caugli orologi penduli, e dei grandi cauranno la vita ad un nocchiali, e oi quali si scuorono le rabile di invigati, ca

ecclissi de' Satelliti di Giove; mezzo il più sicuro per istabilire la differenza de' Meridiani.

Quand' anche in tutta l' Astronomia non si rinvenisse altra utilità che quella che si retrae dai Satelliti suddetti , basterebbe sempre questa a giustificare i calcoli immensi , le assidue e scrupolose osservazioni, i moltiplici industriosi strumenti , e l' edifizio magnifico innalzato espressamente per l'uso d'essa . Basta avere una leggiera notizia de' principi della Geografia e della Navigazione, per comprendere, che dopo d'essersi conosciute le quattro Lune di Giove. queste sono state molto più utili a tali scienze che la stessa nostra Luna: che le medesime servono e serviranno sempre a formare Carte marittime più perfette delle antiche; e secondo tutte le apparenze, salveranno la vita ad un numero conside-

#### RIFLESSIONE SECONDA

Sopra lo spettacolo maraviglioso che ci presenta l' ASTRONOMIA.

Astronomia , quando anche non fosse assolutamente necessaria alla Geografia ed alla Navigazione , pure dovrebbe interessare la comune curiosità , atteso il grandioso spettacolo che persenta . Per darne un'idea , riferirò semplicemente ciò che gli Astronomi hauno insegnato intorno alla grandezza d'akuni di que'glio che si aggirano al di topra di noi.

Gli astri si dividono in pianeti,

ed in stelle fisse. I pianti che secondo la voce Greca significano erranti 3 sono con chiamati per anon esser tempre egualmente lontani nè fra loro, nè riguardo alle stelle fisse, meutre queste sono sempre tra esse in una ditanta medesima. I pianeti non hanton veruna luce in se stessi, ma si rendono visibili al reflesso di quella del Sole. Gli Astronomi banano ot-

servato nei medesimi nn moto proprio, oltre a quello ch'era loro comune col resto del cielo: shanocalcolato questo moto; e dal tempo, che ciascuno d'essi impiegava in una rivoluzione, ne hanno dedotta ragionevolmente l'elevazione, e la distanza.

LA LUNA, fra tutti i pianeti la più vicina alla terra, n'è presso a sessanta volte più piccola.

It. Solt not è un corpo della medesima specie nè della terra , nè degli altri pianeti , nè solido come quelli: ma è un vasto Oceano di luce , che ha l' ebollizione perpetua , e l' effusione continua ; ed è la sorgente della luce , che i pianeti , dopo d' averla ricevuta da esto , si comunicano reciprocamente.

LA TERRA è un milione di volte. più piccola del globo del Sole ; e loatana da esso trenta tre milioni di leghe. Questo pianeta, dopo tanti sccoli, nulla è diminuito; il di lui diametro è oggi eguale alle osservazioni le più antiche ; e la luce u' è ricca evivace quanto lo era del primo tempo.

GIOVE è cinque volte più lontano dal Sole che noi , cioè , cento-sesta cinque milioni di leghe , e si aggira sopra se stesso nel corso di dieci ore.

Saturno gira in trent' anni intorno al Sole, e n' è lontano il doppio più di Giove; in conseguenza dieci volte più di noi, cioè, tre-cento trenta-milioni di leghe.

LE STELLE FISSE, riguardo alla terra, sono in tanta lontananza, che non potremmo comprenderla. Sequendosi le Optervazioni d'Huyghens, la distanza da noi alla stella la più vicina è, riguardo a quella del Sole, come uno a venti sette mila-sei censere di nove-cento-docid: milioni di sanara della terra dalle stella devesere di nove-cento-docid: milioni di consentanza di noi dal Sole, la quale, come si è detto, è di trenta-tre milioni di lecho di dal Sole, la quale, come si è detto, è di trenta-tre milioni di lecho.

Il medesimo Huyghens giudica, e si è verificato coll' esperienza, che una palla di cannone scorra nel breve spazio d'un secondo ( cioè d'una sessantesima parte d' un minuto ) circa cento tesi . Or supposto ch' cssa corresse sempre colla stessa velocità, secondo tal calcolo, per giungere al Sole le bisognerebbero quasi venti-cinqu' anni ; e per giungere alla stella fissa la più viciua alla terra , venti-sette-mila-sei-cento-sessantaquattro volte venti cinqu' anni, cioè, sei-cento-novanta-mila-sei-cento : or che converrà credere delle stelle fisse iufinitamente più lontane?

Queste sono innumerabili: gli A- alla mente umana, sono nella Sagrastronomi in altri tempi ne contavano Scritura, con uno stile particolare mille-venti-due; ma dopo l'uso dei di Dio espresse in una sola parola, cannocchiali astronomici, se ne scuo- & Stellas; dopo esservisi riferita la

prono milioni che sfuggono agli occhi. Tutte risplendono della propria luce; anzi souo tutte una sorgente di luce inesausta, come quella del Sole. In fatti, se la ricevessero dal Sole, la medesima vi giungerebbe molto indebolita dopo uu così enorme tragitto: rifletterebbe in noi molto più indebolita da una così gran distanza; e sarebbe impossibile, che dopo aver sofferta una reflessione, e corso per due volte lo spazio di oca 012000000 milioni di leghe, conservasse la forza e la vivacità, che vediamo nelle stelle fisse . E' adunque cosa costante, ch'esse risplendono da se stesse; ed in una parola, sono

tauti Soli . Ma quì non si tratta se non dell' estensione, e della lontananza di questi vasti corpi . Se i medesimi si riunissero , qual occhio o qual' idea potrebbe reggere a tal vista? Il globo solare, un milione di volte maggiore della terra, è lontano da noi trentatre-milioni di leghe ; Saturno quasi quattro mila volte maggiore e dieci volse più del Sole da noi lontano! Non si può fare paragone fra i piancii e le stelle fisse . Tutto l' immenso spazio, che comprende il nostro Sole ed i nostri pianeti, non è se non una piccola particella dell' Universo . Or tanto sono gli spazi simili quante sono le stelle fisse ; qual' è adunque l' immensità di tutto il firmamento, che contiene tutti i differenti corpi suddetti! Si può solamente pensarvi , e fissarvi per pochi momenti la vista senza timanerne confusi, turbati, ed atterriti ? Quest' è un abisso, in cui si perdono i pensieri. Quale sarà adunque la graudezza, la potenza, l'immensità di chi formò con una sola parola corpe di così esterminata grandezza, e gli spazi che gli compreudono ! I utre queste maraviglie , incomprensibili alla mente umana, sono nella Sagra-Scrittura, con uno stile particolare di Dio espresse in una sola parola,

creatione del Sole e della Luna, vi si soggiunge: fice anche te Stette. Or si richiede altro che il libro del Firmamento scritto a caratteri di luce per rendere inescusabili l'incredulità, o l'ingratitudine degli uomini?

Non ha forse ragione il Profeta d' esclamare, pieno d' un' ammirazione religiosa: 1 Cieli predicano la gloria di Dio; ed il Firmamento pubblica le maraviglie della di lui-potenza?

# CONCLUSIONE

### DITUTTA L' OPERA.

Dopo aver fatta, per così dire, la rassegna di tutti gli Stati, e di tutti i regai dell' Universo, e da vere esaminate tutte le più importanti conse a eacadute in moli secoli, prima d'abbandari questo trande spettacolo, riculo principila sotto un medesimo punto di vista, per poter così prosegnio riculo principilo giudicio riculifico giudicio.

Dall'una parte, si presentano Principi , Guerrieri , e Couquistatori : dall' altra Magistrati , Politici , e Legislatori; e fra gli uni, e gli altri Dotti in ogni materia, i quali, attese l' utilità, la bellezza, o la sublimità delle loro cognizioni acquistarono una gloria immortale . Questi tre stati abbracciano , a mio giudizio , quanto l' umana grandezza ha di più luminoso, e di più atto a conciliarsi la stima, e l' ammirazione. Io riguardo qui il Mondo sotto il miglior asperto, alloutanandone per un momento tutti i vizi e tutti i disordini . che ne turbano la bellezza e l' economia.

Vedo Regi, e Principi, sauj ne l'oc consigli), giusti uel governo de' popoli , intrepidi nelle battaglie, e moderati e clementi nelle vittorie; far replicate conquiste, fondar vani imperi, conciliari il amore delle nationi vittore, o dei ropori sudditioni del propori sudditioni del propori sudditioni del propori sudditioni del concentrationi del consistenti del propori sudditioni del concentrationi del consistenti del propori sudditioni del concentrationi del consistenti del proporti del consistenti del proporti del consistenti del cons

citi , che innalzarono il valore e la scienza militare al più alto grado di perfezioue : Politici d' un' abilità estrema nell' arte del governo : Legislatori famosi, le leggi e le istituzioni dei quali tuttavia ci sorprendono, e ci sembrauo quasi incredibili, tanto esse appariscono superiori all' umano talento: Ministri infinitamente rispettabili, atteso il loro amore pel pubblico bene : Giudici illuminati, incorrotti, e superiori a tutto ciò che può tentare l' umana capidigia; finalmente cittadini interamente consecrati alla loro patria, che con nobile e geueroso disinteresse arrivarono a disprezzare le ricchezze, e fin a stimare e ad amare la povertà. Se mi volgo alle arti ed alle scienze, qual maraviglia mi desta ancora la moltitudine dei preziosi lavori pervenuti fin a noi , nei quali brillano equalmente, secondo la differenza delle materie , la destrezza delle mani , la ricchezza dell' invenzione, le grazie dello sule, la solidità del gindizio, la profondità del sapere !

Quest' è il grande spettacolo, che la Storia, depositaria fecle degli avvenimenti acceduti, ci bu sin qui presentato, e sopra cui dobbiamo ora pronunziare. Possiamo forse non sittimare qualità così rare, axioni così luminose, seutimenti così nobili? Ri-chiamiamoci alla memoria le massime di Morale sparse ne' libri de' l'i-closofo, tano pure de uniformi alla

retta ragione, tanto sublimi, e capaci talvolta di far arrossire i Cristiani: uomini cosl illuminati non meri-

tano forse il nome di Savi? Il giusto Giudice di tutte le cose, sccondo cui dobbiamo regolare i nostri giudizi, nega loro un tal titolo, come osserva il Sign, du Guet iu molte sue Opere, ed ho io altro-Pral. 113. ve già riferito : Il Signore ( dice il

yers. 2.

Real Profeta ) ha abbassati gli occhi dall' altezza de' cieli sopra i figli degli uomini per vedere se alcuno di loro aveva intelletto . Il Mondo è picno di persone abili nelle scienze , e nelle arti: molti sono Filosofi, Oratori , Politici : molti Legislatori , Interpreti delle Leggi, Ministri della Giustizia: molti Consiglieri, uomint dotati di rara sapienza; e le loro risposte sono considerate come decisioni dalle quali non è lecito allontanarsi . Contuttociò , fra tante persone intelligenti agli occhi umani, Dio non trova se non fanciulli, ed insensati : Omnes declinaverunt . , Tut-, ti si sono alloutanati dal dritto .. cammino : Non est qui faciat bonum . non est usque ad unum. Non si ve-, de un solo che operi hene . Tut-

Ma che manca a questi pretesi Savi? -- Il timore di Dio, senza il quale non si dà vera sapienza, Ut videat si est intelligens , aut requirens Deum: la cognizione della loro miseria, della loro corruttela, e del bisogno che hanno d' un Riparatore, e d' un Mediatore. Tutto in loro è stimato, eccettuatene la pietà, e la Religione. Ignorano essi il fine, e l'uso di tutto: camminano alla cieca senza conoscere la meta del loro viaggio: non sanno ciò che sono, o ciò che diverranno: or può darsi pazzia più solenne, 'e più evidente di questa? Oh quanto i pensieri di Dio sono Iontani da quelli degli uomini ! II Mondo è popolato di Re, di Legislatori, di Filosofi, di Dotti in ogni scienza: il Mondo è l'oggetto del-

» ti sono censurati senza eccezione, "

lodi; pure Dio non vi scorge se non disordine e corruzione : Corrupta est ter- Gia. 6. 11. ra coram Deo. Non già che le qualità . le cognizioni, e le massime, delle quali parlo, non fossero stimabili : esse erano un dono di Dio da cui deriva ogni bene, ed ogni luce; mai Gentili ne pervertivano tutta la natura coll' abuso che ne facevano, riguardando se stessi come il principio ed il fine. Parlo cosl dei più savi e dei più regolati fra loro , le virtù dei quali erano oscurate dalla superbia. e dall' ingratitudine , ovvero da ambidne questi vizi .

Ho dimostrato , che certi secoli pieni d'esempj illustri, cosl in Atche come in Roma, presentano nella storia un bello e grande spettacolo; ma nel medesimo tempo se ne vede un altro, che disonorava la nobiltà del primo, e ne macchiava la bellezza, voglio dire, l'idolatria divenuta universale nel Mondo. La terra, ricoperta di tenebre, era immersa in una stupida e crassa ignoranza; in un sol paese, ed anche angustissimo, si conosceva il vero Dio: Notus in Judia Ps, 75. 1. Deus, Per tutto altrove le pocche erano mute a di lui riguardo, ed i cantici nelle feste degl' Idolatri ad altro non servivano che ad invitare alle colpe, delle quali il nemico del genere umano aveva fatto un dovere: In pr.c. Ad. 14. 15. teritis generationibus dimisit omnes gentes ingredi vias suas. Dio lasciava. che tutti i popoli errassero, ciascuno a suo capriccio: che si formassero delle creature i loro Dei : che adorassero le loro passioni : che si dessero in preda alle più vergognose d' esse : che ignorassero il loro principio, ed il loro fine; che vivessero nell' inganno, si pascessero di favole, e credessero tutto senz' discerni-

mento, o pulla credessero. Pare, che l'uomo, vivendo in mez-20 alle maraviglie della natura, e ricolmato di tanti benefizi di Dio, non avesse dovuto nè scordarsene. nè ricordarsene senza adorarlo e senle nostre maraviglie, e delle nostre za essergli fedele. Pure, quantunque

circondato dalla luce la più risplendente, egli si regolò come un cieco, divenne sordo alle voci che gli predicavano la maestà e la santità del Creatore . Adorò tutto fuorchè Dio: prestò i suoi omaggi al Sole, ed alle stelle che pubblicavano la divinità. Il legno ed il marmo, sotto mille figure inventate da una sregolata immaginazione, diventarono i di lui Dii: in una parola, le false Religioni avevano ingombrata tutta la terra; e se si trovava taluno meno stolto degli altri, non era però nè men ingrato, nè men empio. Socrate, accusato d' essersi spiegato con troppa chiarezza, non arrivò forse a negare in pubblico ciò che credeva in privato? Quindi si può rilevare di quanto ajuto fosse stata la ragione agli nomini.

guida . Ecco il frutto principale, che dobbiamo retrarre dallo studio della Storia Profana, in ciascuna linea, per così dire, della quale vediamo qual fu il genere umano per tanti secoli, e quali saremmo noi stessi, se una misericordia particolare non ci avesse fatto conoscere il Salvatore, e liberati da un abisso che inghiotti tutti i nostri antenati : Misericordia Domini Jeren. The quia non sumus consumpti; misericor- 3. 23. dia del tutto gratuita, che in niuna maniera abbiamo potuto meritare da noi medesimi, e per cui siamo debitori d'un eterno omaggio di gratitudine alla grazia di Gesù Cristo : In Ephes. 1, 6. laudem gloria gratia Christi .

finattanto ch' essi non ebbero altra

Fine del Tomo Settimo , ed ultimo .

# TAVOLA CRONOLOGICA

# AVVISO.

A A Cronologia è la cognizione dei tempi . insegna a quali anni si riferiscono gli avvenimenti riportati dalla Storia. Gli anni, che servono a misurare la durata del tempo, sono Solari o Lunari.

L' anno Solare è il tempo fra l' un equinozio, e l'altro consimile che segue immediatamente, per ragion d' esempio, dall' equinozio della primavera fin a quello della primavera seguente, e che si estende per 365 giorni, sei ore, e quarantano-

ve minuti.

L' anno Lunare costa di dodici mesi Lunari, ciascuno di venti-nove giorai, dodici ore, e quarantaquattro minuti, che sono in tutti 354 giorni , otto ore , e quarant' otto minuti.

Questi due anni si chiamano l'uno e l'altro astronomici per distinguersi da quello usato dai popoli,

e chiamato Civile, o Politico. Quantupque tutte le nazioni non

si sieno accordati nella maniera di determinare i loro anni, regulandesi le une secondo il moto del Sole, e le altre secondo quello della Luna; pure nella Crorologia si fa uso comupemente dezli anni Solari . Sembra a primo colpo d' occhio, che siccome gh anni Lunari sono più brevi dei So ari, così questa ineguaglianza do-

vrebbe produrre qualch' errore nei calcoli cronologici. Ma si dee riflettere, che i popoli, i quali si servivano degli anni Lunari, v' intercalavano qualche numero di giorni per combinargli coi Solari, lo che fa che gli uni corrispondano agli altri. o almeno, se corre qualche differenza, si può trascurarla quando non si tratti se non di segnare l' anno di qualche fitto accaduto.

La Cronologia ha certi tempi distinti da grandi accidenti, ai quali si

riferisce tutto il rimanente . Ouesti tempi si chiamano Epoche, dalla voce Greca E eigh, che significa fermarsi, perchè in esse si fa pausa per esaminare, come da un luogo di riposo, tutto ciò ch' è accaduto innanzi o dopo, evitandosi così gli anacronismi, cioè, gli errori che confondono i tempi.

La scelta degli accidenti, che devono servire d'Epoche, è arbitraria; e chi studia la storia, da se stesso può stabilire quelli che crede i più opportuni al piano che si sarà form.to.

Incominciandosi a contare gli anni dal tempo d'un accidente rimarchevole, la num:razione ed il progresso dei medes mi si chama Era . Quindi sono quasi tante le Ere quante foto le différenti nazioni; ma le iprincipali, e le più in tuf fono quella del Mondo, quella di Genò Cristo, quella delle Olimpiadi, e quella di Roma. Avrei desiderato di fervirmi di tutte e quattro nelle mie Tavoie Cronologi, he; ma mi sono limitato alle più celebri, cicè, a quelle del Mondo, e di Cest Cristo.

Si sa, che le Olimpiadi ebbero principio dai giuochi Olimpici che si celebravano nei Peloponneso, nelle vicinanza d' Olimpia. Questi giuochi divennero tanto solenni, che la Grecia ne formò l' Epoca per calcolare gli anni. Sotto il nome d' Olimpiade s' intendono quattro anni finiti, quanti appunto ne passavano tra gli uni e gli altri giuochi. La prima, di cut si servono i Cronologisti, incomincia , secondo Usserio , dall' estate dell' anno del Mondo 3228, 776 prima di Gesù Cristo . Quando s' indica per mezzo delle Olimpiadi il tempo di qualche avvenimento, si dice nel primo, nel secondo, nel terzo, o nel quarro anno della tale o della tal'altra Olimpiade, lo che saputosi, è facile trovare l'anno del Mondo, corrispondente . Nella sressa guisa, quando si sa l'anno del Mondo, si può facilmente trovare quello dell' Otimpiade.

Secondo Varione, Roma fa fabbricata nell' anno del Mondo 3251, 753 prima di Gerù Cristo; e secondo Catone, lo fa due andi più tardi. Or lo nella mia Storia Romana, esguirò l' opinione del secondo. Gli anni di ri Efpora si chiamano indifferentemente anni di Roma, o anni della fondazione di Roma.

Il Periodo Giuliano è pure un' Era famosa nella Cronologia, e ce e sarviano principalmente per contare gli anni prima di Gesù Cristo. Spiegherò in poche parole in che consisce questo Periodo, e gual uso

si deve farne; ma mi conviene dare preventivamente un' idea de' are Culi de' quali è esso composto.

Sonto il nome di Ciclo s' intende la rivoluzione d'un certo numero d' anni.

Il Cirlo Solare è un periodo di ventoti' anni, che comprende tutte le variazioni che accadono ae giorni di Domenica, e negli altri giorni della settimana; ciè vuol dire, che ogni ventott' anni le sette prime lenere dell' A fapeto, che distinguono nel Calendario i giorni della serrimana e che si chiamano Lettere Domenicali, tornano nel primo loro ordini. Per intender questo, bisogna osservare, che se l'anno avesse sole cinquanta due settimane, nou accaderebbe alcun cangiamento nell' ordine delle Lettere Domenicali; ma perchè ha un giorno di più, e due quando è bisestile, nascono tali variazioni, che si trovano totte comprese nello spazio dei ventort' angi, dei quali è composto il Cicio Solare.

Il Ciclo Lunare, detto anche Namero d'Oro, è la rivoluzione di dicianno y anni, in fine de' quali la Luna si trova, colla sola differenza d'
un' ora e merza in circa, nel medesimo punto col Sole, e ricominetà le
sue Lunazioni coll' ordine stesso di
prima. Debbiamo l' invenzione di
questo Ciclo a Metone, famoso Assronomo Ateniese; e d'esso si faceva
uso al Calendario per denotare i
giorni del Novilunio prima dell' invenzione delle Epatre.

Oltre ai detti due Cicli, la Cronologia ne ammetteva un terzo, chiamato Indicone, Questa è una rivoluzione di quindici anni, il primo dei quali si dice prima Indicione, il fecondo Indizione seconda, e così successivamente fin al decimo quinto, dopo il quale, s' incomincia di nuovo a calcolare la prima Indizione. Si crede comunemente, che la prima Indizinne avesse avuto principio tre anni prima deila nascita di Gosù Cristo.

Se si moltiplicano i tre Cicli, cioè, 18 19 e 15, l' uno per l'altro, si avrà il prodotto di 7980, ch' è quel-

lo che si chiama il Periodo Giuliano. Una delle proprierà di questo Periodo è di dare i tre Cicli caratteristici d' ogni anno, cioè, l' anno corrente di ciascuno d' essi . Per ragion d' esempio, sapendosi, che l' Era volgare incomincia nel 4714 del Periodo Giuliano, se si dividerà questo numero per vent' otto, e quello, che rimarrà (a) dopo la divsione, indicherà il Ciclo Solare dell' anno; si avranno nella stessa guisa il Ciclo Lunare, e l'Indizione. E' chiaro, che i tre numeri, ch' esprimeranno i tre Cicli, non possono trovarsi nel medesimo ordine in alcun anno del Periodo Giuliano: e lo stesso si deve dire de' Cicli degli altri anni.

Rifalendosi da questo Periodo al primo anno d' esso, cioè, a quello d' onde incominciano i tre Cicli che lo compongono, si troverà, che il medesimo precede di sette cento dieci anni la Creazione del Mondo, supponendosi, che la Creazione preceda l'Era volgare di soli 4004 anni.

Questo Periodo si chiama Giuliano, perchè è adatato agli and il Giulio Casre, e fii inventato dallo Scaligero per conciliare i diversi sistemi dei Cronologisti intorno all'epoca della creazione del Mondo. Alcuri credono, che non bisogna calcolare fin a Gesù Cristo più di 4004 anni; altri danno a questo spazio maggior'

[a] Dico ciò che rimane, e non il quotiente, come hanno fatto alcuni Autori; imperocchè il quotiente esprime quanti Cicli sono passari dopo il principio del Pe-

est así.ne., ed aumentano il numero degu anni che lo mitura. Or queste variazioni s, ariscono quando si fa sso del periodo Giuliano, perche tutti contrengono intorno all'anno in cui esso incominciò, e niuno nega che il primo anno dell' Era volgare cada nel 4714 di tal periodo. Quindi si hanno in esso due punti fissi, che riunscono tutti il sistemi, ed accordano tutti il cronologsti.

E' facile a trovarsi l' anno del Periodo Giuliano corrispondente a qualunque anno dell' Era del Mondo. Giacchè il principio di tal Periodo precede quist' Era di 710 anni, ne segue, che aggiungendosi si fatto numero all' anno proposto dell' Era del Mondo, si avrà l'anno del periodo che gli corrisponde. Per esempio, si sa, che la battaglia d' Arbella segul nell' anno del Mondo 3673: or se a questo numero se ne aggiungono 710 se ne avranno 4384, ch' è il numero esprimente l' anno del Periodo in cui si deve porre la battaglia d' Arbella .

Mi resta a dire una parola sopra il metodo da me seguito nelle mie Tavole Carnelogiche. Mi era proposto nel principio di fare tante colonne quante storie s' incontrano nel mio libro di popoli contemporanei, e segnar gli uni accanto agli altri affinchè in un colpo d' occhio si vedessero tutti gli avvenimenti seguiti in ciascun anno. Ma oltre che io non aveva spazio bastante per formare tante colonne, restavano troppi voti, che avrebbero allungate oltremodo le tavole, ed ingrossito il tomo già troppo voluminoso [b], Ho adunque separati i Cartaginesi ed i Siracesani,

tiodo; eciò che rimane dopo la divisione fa conoscere l'anno del Ciclo che corre. (b) Non militando nella presente editione del sesso ch' è il 4, grande manta dandone una cronologia particolare. Le storie di questi due popoli hanno molta relazione l' una all' altra, e di rado l' hanno a quelle della altre razioni delle quali si parla nell' opera. Già si è veduto, che sin qui non mi sono impegnato in esam Creonlogici; nè ora mi v' impegnerò, ma seguitò ordinariamente Usserio, che ho scelto per mia guida in questa materia.

quella di cui parla il Sig. Rollin era il 11, si è sumare bene porre la cronologia secondo il primo di lui piano, talcuè abbiano sotto l'occhio tutta insieme, una coll'indicazione degli anni, la serie dei grandi avpenimenti delle diverse nazioni riportati nella Storia. Si sono separati solimente e riportati in ultimo per ovivata re ai troppo biavchi, quelli relativi al Ponto, alla Carpadocia ed alla Partia; popoli dei queli si decono poste coste quasi nella pia della Storia medesima.

| Au. del M. ASSIRIA                                                                                            | EGITTO                                                                                       | GRECIA An. av. G. C.                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1800 Nembrot, fondatore del<br>primo impero degli Assiri.<br>Nino, figlio di Nem-<br>brot.                    |                                                                                              | 2204                                                                    |
| Semiramide regna per 42. anni . Ninia . La Storia dei Successo-                                               |                                                                                              |                                                                         |
| ri di Ninia per trenta ge-<br>nerazioni, ad eccezione di<br>quelle di Ful e di Sarda-<br>napalo, è incognita. |                                                                                              |                                                                         |
| 1816                                                                                                          | Menes, ovvero Mesraim,<br>primo Re dell' Egitto .<br>Busiride .<br>Ossimandia .<br>Uccorro . | 2188                                                                    |
|                                                                                                               | Meris .                                                                                      |                                                                         |
| 1915                                                                                                          |                                                                                              | Fondazione del regno 2089<br>di Sicione.                                |
| 1920                                                                                                          | I Re Pastori invadono l'<br>Egitto inferiore, e regna-<br>no per 160. anni.                  | 2084                                                                    |
| 2084                                                                                                          | Abramo va nell' Egitto,<br>dove Sara corre un gran<br>pericolo da un Re Pastore.             | f92e                                                                    |
| 2148                                                                                                          |                                                                                              | Fondazione del regno d' 1856<br>Argo. Diluvio d' Ogige nell'<br>Attica. |
| 1179                                                                                                          | Termoside discaccia i Re<br>Pastori, e regna nell' E-<br>gitto inferiore.                    | 1825                                                                    |
| 2176                                                                                                          | Giuseppe, condotto nell'<br>Egitto, è venduto a Pu-<br>tifar.                                | 1728                                                                    |
| 1298                                                                                                          | Giacobbe va nell' Egitto,<br>con tutta la sua famiglia.                                      | 1706                                                                    |
| 1427                                                                                                          | Ramesses Miamum inco-<br>mincia a reguare nell' Egit-                                        | 1577                                                                    |
| 1448                                                                                                          | to, e perseguita gl'Israeliti.<br>Cecrope conduce una co-<br>lonia dall' Egitto, e fonda     | Cecrope fonda il regno d' 1556<br>Atene, e stabilisce l' Areo-          |
| 1488                                                                                                          | il regno d' Atene.                                                                           | pago. Sotto Cranao, successo. 1516 re di Cecrope, vi è il di-           |
| -                                                                                                             |                                                                                              | luvio di Deucalione .<br>Fondazione del regno di                        |
|                                                                                                               |                                                                                              | Sparta; Lelego n'è il pri-                                              |
| 1494                                                                                                          | Amenofi, primogenito di                                                                      | 1510                                                                    |
| Rollin Stor. Ant. Ton                                                                                         | VII. Tay, Cron.                                                                              | SAS.                                                                    |

### TAVOLA CRONOLOGICA.

# An. del M. ASSIRIA

#### EGITTO.

### GRECIA An. av. G. C.

2513

Ramesses , gli succede . Gl' Israeliti escono dall' Egitto, ed Amenofi è sommerso nel mar Rosso . Sesostri, di lui figlio e successore, divide l'Egitto in trenta Nomadi, rende tributaria l' Etiopia, sottomette l' Asia e gli Sciti fin al Tanai, e tornato nell' Egitto, si uccide, dopo un regno di trenta tre anni.

3530

Dango, fratello di Seso. 1474 stri, esce dall' Egitto, passa nel Peloponneso, e s'impadronisce d' Argo .

2547

Ferone succede a Sesostri .

1457

1491

1628

Perseo, quinto successore di Danao , uccide a caso il suo avo, abbandona Argo, e va a fondare il regno di Micene. Sisifo , figlio d' Eolo , s' 1376 impadronisce di Corinto .

2710 2720

Gli Eraclidi discacciano 1294 da Corinto i discendenti di Egeo, figlio di Pandione 1284 Re dell' Artica . Sotto il di lui regno si pone la spedi-

1800

Protes . Sotto il di lui segno , Paride ed Elena , nel loro viaggio di Troja, sono spinti dalla tempesta nell' Egitto.

zione degli Argonauti. Gli Eraclidi occupano il 1204 Peloponneso, ma poco dopo sono costretti ad uscirne .

Rampsinito . Cheops .

ticolarmente .

I Greci prendono Tro- 1184

Chefrem . 2820 Micerino .

Asichi . I sei regni di questi Principi durano per 170 anni, ma è difficile stabilire per quanto ciascuno regni par-

Gli Eraclidi rientrano 1104 nel Peloponneso, ed oc-

2900

cupano Sparta, dove re-

| An. del M. ASSIRIA | EGITTO                                                                 | GRECIA An. av. G. C.                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1934               |                                                                        | gnano insieme i due fra-<br>telli Euristene, e Procle.<br>Si stabiliscono gli Ar-1070<br>conti in Atene, e n'è il |
|                    |                                                                        | primo Medonte, figlio di<br>Codro.                                                                                |
| 1949               |                                                                        | Cadmo fabbrica Tebe, e 1055<br>ne fa la sua residenza.                                                            |
| 2993               | Faraone dà la sua figlia                                               | me in an one residents :                                                                                          |
|                    | in moglie a Salomone.                                                  | 1013                                                                                                              |
| 3016               | Sesac , chiamato anche                                                 |                                                                                                                   |
|                    | Sesonchide; presso di lui si<br>rifugia Geroboamo.                     | 978                                                                                                               |
| 3033               | Sesae marcia contro Ge-<br>rusalemme, e soggioga tut-<br>ta la Giudea. | 971                                                                                                               |
| 3003               | Zara fa la gnerra ad Aza,<br>Re di Giuda.                              | 941                                                                                                               |
|                    | Anisi. Sabaco, Re dell'<br>Etiopia, s' impadronisce                    |                                                                                                                   |
|                    | dell' Egitto, vi regna per                                             |                                                                                                                   |
|                    | 50. anni, quindi si ritira,<br>e rinunzia il regno allo                |                                                                                                                   |
|                    | stesso Anisi                                                           | . ^ \                                                                                                             |

| 3120                       | Licurgo . 884                |
|----------------------------|------------------------------|
| 3160                       | Omero . Esiodo fiorisce 844  |
|                            | circa lo stesso tempo.       |
| 3310                       | Carano fonda il regno 794    |
|                            | della Macedonia.             |
| 3118                       | Principio dell'Era comu- 776 |
|                            | ne delle Olimpiadi .         |
| 3233 Ful, Re di Ninive, si | 771                          |

3233 Ful, Re di Ninive, si pente dopo la predicazione di Giona. 3237 Sardanepalo, ultimo Re del primo impero degli Assiri, dopo venti anni di segno, si brucia nel sue palazzo.

## TAVOLA CRONOLOGICA.

# An. del M. BABILONIA

#### NINIVE

# MEDIA

3257 Belesis , o Nabonasar , chiamato nella Scrittura Baladan .

Teglasfalasar nell' anno e s' impadronisce della Si- Re. ria e d'una parte del re-

gno di Giuda.

tà .

Arbace esercita l'autoriottavo del suo regno soc- tà sovrana sopra i Medi, corre Acar Re di Giuda, senza prendere il titolo di

3262

3268 Merodac-Baladan spedisce i suoi Ambasciatori al Re Ezechia per congratularsi della di lui sanità; non si sa altro dei Re di Babilonia .

> Salmanarae nell' ottavo anno del suo regno occupa la Samaria, e ne conduce il popolo in cattivi-

328a 3285

3260

1286 3287

Senacherib, nel quinto anno del suo regno, fa guerra ad Ezechia, Re di Giuda.

Un Angelo fa perire il di lui esercito sotto Gerusalemme; ei torna in Ninive, ed è ucciso dai suoi figli .

Assaradone .

Dejoce si fa dichiarare Re dei Medi .

3294 3296 3298

3319

EGITTO

GRECIA An. av. G. C.

747

| CE P HH                                                                                                                                                                       |     |             |                                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gli Eraclidi regnano nel-<br>la Lidia per 505 anni.<br>Argone, primo Sovra-<br>no, regna nell' anno 2781,<br>ma i di lui Successori fin<br>a Candaule sono poco co-<br>gniti. |     |             | Prima guerra fra i Mes-<br>seni e gli Spartani, che<br>dura per 20 anni. | 743 |
|                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                          |     |
| Candaule .                                                                                                                                                                    |     |             |                                                                          | 733 |
|                                                                                                                                                                               | -   |             |                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                               |     | ī           | Architeco famoso poeta.                                                  | 724 |
|                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                               |     | per 14. an- |                                                                          | 719 |
| or mails outsul.                                                                                                                                                              | ni. |             |                                                                          | 718 |
| Gige uccide Candaule, e<br>regna in di lui vece.                                                                                                                              |     |             |                                                                          | ,   |
| regus su an aut voca                                                                                                                                                          |     |             |                                                                          | 717 |
|                                                                                                                                                                               |     |             |                                                                          |     |

710

Taraca regna per 18. anni. Anarchia di due anni. Dodici dei Principali occupano il regno, e ne governano, ciascuno una parte con egual' autorità. 7c6 685

Seconda guerra tra i 684 Messeni e gli Spartani, che dura per 14 anni

### NINVE

MEDIA

2222 3324

Assaradone riunisce l'imero di Babilonia con quello di Ninive.

3327

Assaradone trasporta nell' Assiria gli avanzi degli Israeliti: fa prigioniero Manasse; e lo conduce in Ba-

3334

3335 Saosduchino, o Nabucodonosor I. Nel 3347 duodecimo anno del suo regno, batte Fraurie Re dei Medi, e s' impadronisce d' Echatana. Fa assediare Betulia da

Oloferne . 3356 Morte di Nabucodonosor . Saraco, detto anche Chinoladano, gli succede.

3369

3373

Nabopolassar congiura contro Saraco e si rende padrone di Babilonia.

Distruzione di Ninive . Babilonia resta la sola capitale dell' impero degli Assiri .

3385

3388

Nabopolassar prende Nabucedonoser suo figlio per compagno nel Trono, e lo spedisce con un esercito a riacquistare i paesi toltigli da Necao.

3398 Nabucodonosor prende Gerusalemme . e trasporta in Babilonia molti Ebrei tra i quali si trova Daniele .

bilonia.

Morte di Dejece .

Fraorie perisce sotto Ninive con una parte de' suoi . Ciassare , di lui figlio , gli succede; e nel secondo anno del suo regno, batte gli Assiri, ed assalisce Ninive: ma è costretto ad abbandonarne l' assedio per opporsi agli Sciti ch' entrano nei suoi Stati.

Ciassare riunisce le sue forze con quelle di Nabopolassar, prende Ninive, la rovina, ed uccide Saraco .

Aliatte prosegue l'assedio di Mileto incominciato già da sei anni indietro dal suo padre; e dopo altri sei, fa un Trattato di pace cogli assediati. Sotto il di lui regno fanno guerra i Medi, ed i Lidi, che finisce col matrimonio di Ciassare con Arienide figlia d' Aliatte.

#### An. del M. BABILONIA

# MEDIA

Quì incomincia la loro cattività di Babilonia.

Nabopolassar muore . Nabucodonosor II. gli succede .

3400

Primo sogno spiegato da Daniele.

3404

Astiage, figlio di Ciassare, dà la sua figlia in moglie a Cambise, Re della Persia.

I Luogotenenti di Nabucodonosor saccheggiano la Giudea, bloccano Gerusalemme, e danno morte al Re Gioachimo

Circa la fine dell' anno stesso, Nabucodonosor passa in Gerusalemme, se n' impadronisce, e ne crea Re Sedecia in vece di Geconia, che conduce seco in cattività.

Nascita di Ciro.

3400

3410 3471

Ciassare muore ; ed Astiage , di lui figlio, gli succede, e regna per 35. anni .

3416 Nabucodonosor rovina Gerusalemme: e tornato nei suoi Stati, fa gettare i tre si tratilene per tre anni. giovinetti Ebrei nella fornace.

Ciro va per la prima volta nella Meconduce Schecia prigioniero in Babilonia; dia per visitare astiage, suo avo; e vi

3430

3432 Nabucodonosor s' impadronisce di Tiro dopo un assedio di 13 anni, e marcia contro l' Egitto.

3434 Secondo sogno di Nabucadonosor spiegato da Daniele .

3435 Nabucodonosor è trasformato in bruto per sett' anni, dopo i quali, regna per un altro anno. La di lui Corona passa

L.I-

**EGITTO** 

GRECIA Au. av. G. C.

|          |         |                                       |                              |         |                                                                                                                                             | 605 |
|----------|---------|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          |         |                                       |                              |         | Solone. Circa questo tempo vi- vevano i sette Savi della Grecia, Alceo che diede il suo nome al verso Al- caico, e Saffo poetessa fa- mosa. | 604 |
|          |         | *                                     |                              |         |                                                                                                                                             | 601 |
|          |         | Psammis<br>anni .                     | re gna                       | per sei |                                                                                                                                             | 500 |
|          |         |                                       |                              |         |                                                                                                                                             | 599 |
|          |         |                                       |                              |         |                                                                                                                                             |     |
|          |         |                                       |                              |         |                                                                                                                                             |     |
|          |         |                                       |                              |         |                                                                                                                                             |     |
|          |         |                                       |                              |         |                                                                                                                                             |     |
|          |         |                                       |                              |         |                                                                                                                                             |     |
|          |         |                                       |                              |         |                                                                                                                                             | 595 |
|          |         | 4                                     |                              |         |                                                                                                                                             |     |
|          |         | Aprio ne                              |                              |         |                                                                                                                                             | 594 |
|          |         | fa lega contro il co                  | Re di<br>ol Re d<br>onsiglio | Giuda , |                                                                                                                                             | 593 |
|          |         | feta Gerem                            | ia .                         |         |                                                                                                                                             | 588 |
|          |         |                                       |                              |         |                                                                                                                                             |     |
|          |         | Infelice :<br>prio nella<br>Ribellion | Libia.<br>ie d' An           |         |                                                                                                                                             | 574 |
|          |         | Nabucode<br>te l'Egitte               | nosor 8                      |         |                                                                                                                                             | 572 |
| 4.1      | 12      | Amasi nel                             |                              |         | O. 24 F 18 4 -                                                                                                                              |     |
|          |         | gno .                                 |                              |         | Di chaine                                                                                                                                   | 570 |
|          | 4 L* -0 | Morte d'<br>no 25 del                 |                              |         | ****                                                                                                                                        | 569 |
| · iv - c |         | Amasi                                 |                              |         | DA.                                                                                                                                         |     |

#### An. del M. BABILONIA

MEDIA

da Evilmerodach , suo figlio , che regna per due anni .

3440

3443

3445

3448

3444 Neriglissor arma contro il Re de' Medi , e chiama Creso in suo ajuto .

Morte d' Astiage . Gli succede Ciassare, cognito nella Scrittura per Dario Medo . Cire torna nella Media per ajutare il

3447

suo zio nella guerra contro i Babilonesi. Spedizione di Ciro contro il Re d'Ar-Ciassare, e Ciro disfanno i Babilonesi in una battaglia in cui perisce Neriglis-

Laborossarcod regna per soli nove mesi.

Labiniso detto Baldassare dalla Scrit-

3456

tura.

Circa questo tempo si può collocare il matrimonio di Cire colla figlia di Ciassare suo zio .

3460

3464

3466 Labinito perisce nella presa di Babi-Ionia. Con lui termina l'impero di Babilonia, che si riunisce con quello dei Medi. 3468

Ciro s' impadronisce di Babilonia .

Morte di Ciassere .

EGITTO

GRECIA An. av. G. C.

mente dopo di lui.

Tespi riforma la Trage- 564

Circa questo tempo viveva Pintagora . Creso :

Esopo viveva sotto que-

\$62

sto Principe, ed era nel-la di lui Corte insieme con Splone .

Simonide, poeta famoso. 560

Pisistrate si fa Signore 559 d' Atege .

Creso fugge Ciro.

557 556

555

Battaglia di Timbrea tra Creso e Ciro, seguita dal-la presa di Sardi fatta dalle stesso Ciro . Fine del regno di Lidia 548

Ipponace autore de' ver- 546 Eracliro, Capo della Set-ta che porta il di lui nome.

Nascita d' Eschilo poeta. 540 Cresifonte, ovvero Cher-sifrone Architetto, celebre particolarmente per la fab-brica del tempio di Diana d' Efeso . 538

gno del Grande Alessandro , cioè , per 206 anni .

An. del M. PERSIA Dopo la morte di Ciassare e di Cambise, Ciro, che succede nei loro Stati , unisce l' impero dei Medi, dei Babilonesi, e dei Persi , e ne forma un solo, sotto il nome d' impero Perso , che dura per 206 anni. 3468 Ciro nel primo anno del suo regno permette agli Ebrei di tornare nella Giu-Visione di Daniele intorno alla successione dei Re della Persia. 3475 Ciro muore in un viaggio fatto nella Persia, dopo aver regnato per 7 anni solo, o per 30, incominciandosi a contargli da quando usci dalla Persia con un esercito per andare in soccorso di Ciassare .

Cambise, che gli succede 4 anni, dopo attacca l'Egitto, e lo riunisce coll' impero Perso . 3478

3480 . Infelice spedizione di Cambise contro gli Etiopi. 3481 Cambise fa morire Meroe,

che gli era nel tempo stesso sorella e moglie. **EGITTO** 

GRECIA An. av. G. C.

529

534

Morte di Pisistrato , a 518 cui succede Ippia di lui figlio.

Psammenito regna per soli sei mesi. Dopo la di lui morte, l' Egitto passa sotto il dominio dei Persi, e vi rimane fin al re-

524

DEDCEA

| <b>a</b> p. a | ci M FERSIA                                                                                                                                            | GRECIA | Au. av. G. C. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| ,             | Circa questo tempo Orete, uno dei<br>Satrapi di Cambise, resosi padrone di                                                                             |        |               |
| 5             | Samo, fa morire Policrate, che n'era                                                                                                                   |        |               |
| ٠. (          | Morte di Cambise. Il Mago Smerdi,<br>the si era fatto Re prima della di lui                                                                            |        | 522           |
|               | norte, gli succede, e regna per soli<br>7 mesi.                                                                                                        |        |               |
| 3483<br>3485  | Editto di Dario in favore degli Ebrei,                                                                                                                 | •      | 511<br>519    |
|               | con cui si rinnuova quello di Ciro. Si<br>crede, che poco dopo la pubblicazione<br>di quest' Edino, accadesse ciò che si<br>narra nella Storia d'Euer. |        |               |
| 3488          | Babilonia si ribella contro Dario, ed<br>è rimessa in dovere dopo un assedio di                                                                        |        | 516           |

CARTAGINE An. av. G. C.

Cartagine fu fondata nell' anno del Mondo 3158, 846 prima di Gesù-Cristo.

Primo Trattato fra i Car- 503 taginesi, ed i Romani.

Pare, che anche per l'ad-

An. del M. PERSIA E GRECIA

La Storia dei Greci, e quella dei Persi si trovano quindi in appresso

confuse insieme; onde si è stimato bene non sepa-

3501 I Persi assediano la capitale dell' isola di Nas-

· so; ma dopo sei mesi,

| sono costretti a ritirarsi.                                                                   |                                                                         | dietro i Cartaginesi fosse-<br>ro entrati nella Sicilia,<br>giacchè ne possedevano u-<br>na parte; non si sa però<br>precisamente in qual tem-<br>po. |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3502 Aristagora, Governato-                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                       | 502        |
| re di Mileto, si ribella<br>contro Dario, e tira al suo                                       |                                                                         |                                                                                                                                                       |            |
| partito gli Ateniesi e gli                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                       |            |
| Jonj .<br>3504 Gli Jonj s' impadronisco-                                                      | O 10 ···                                                                |                                                                                                                                                       | 500        |
| no di Sardi, e l'incendia-                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                       | 300        |
| 3507 I Persi gli disfanno in<br>un combattimento navale,<br>e dipoi s' impadroniscono         |                                                                         |                                                                                                                                                       | 497        |
| di Mileto .  Eschilo .                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                       |            |
| 3510 Dario spedisce Gobria,<br>suo genero, con un eser-<br>cito per attaccare la Gre-<br>cia. |                                                                         |                                                                                                                                                       | 494        |
| Anacreonte.  3513 Dario toglie il comando a Gobria, e lo a Dati, e ad Artoferne.              |                                                                         |                                                                                                                                                       | 491        |
| 3514 Battaglia di Maratona.<br>3515 Milziade perisce infelice-                                |                                                                         |                                                                                                                                                       | 490<br>489 |
| mente.<br>3519 Morte di Dario Istaspe,                                                        | La fondazione di Sira-                                                  |                                                                                                                                                       | 485        |
| a cui succede Serse, di<br>lui figlio.                                                        | cusa si pone nell'anno del<br>Mondo 3295, 709 prima<br>di Gesti Cristo. |                                                                                                                                                       | 405        |
| 3520 Eredote .                                                                                | Principio di Gelone.                                                    | I Cartaginesi si collega-                                                                                                                             | 484        |
| 3523                                                                                          |                                                                         | no con Serse.  Amileare attacca i Greei della Sicilia, ma è bat- tuto da Gelone.                                                                      | 481        |
| 3524 Partenza di Serse per at-<br>taccare i Greci.                                            |                                                                         | tuto da Grione.                                                                                                                                       | 480        |
|                                                                                               |                                                                         | PER-                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                               |                                                                         | (Approved by                                                                                                                                          | Goog       |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                       |            |

| 1                                                                                                                                                                                          | AVOLA CRONOLOGICA.                                             | 159              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| An. del M. PERSIA E GREC                                                                                                                                                                   | CIA SIRACUSA                                                   | CARTAGINE An. av | . G. C. |
| Battaglia delle Termo-<br>pili, nella quale perisce<br>Ltonida Re di Sparta, con-<br>temporanea al combatti-                                                                               |                                                                |                  |         |
| mento navale presso Ar-<br>temisia.  Nascita d' Euripide.  Battaglia di Salamina, e precipitosa fuga di Serse                                                                              |                                                                |                  |         |
| nella Persia.  3525 Battaglia di Platea; e nel medesimo giorno com- battimento marittimo pres- so Micale colla disfatta dei Persi.                                                         | Gelone è eletto Re di<br>Siracusa, e regna per 5,<br>o 6 anni. |                  | 479     |
| 3526 Gli Ateniesi ristaurano<br>le loro mura rovinate da<br>Serse malgrado le opposi-<br>zioni degli Spartani.                                                                             |                                                                |                  | 478     |
| 3528 Il comando degli eser-<br>citi, di cui godevano gli<br>Spartani dopo la battaglia<br>delle Termopili, passa a-<br>gli Ateniesi.<br>Circa quest' epoca fio-<br>risce il poeta Pindaro. |                                                                |                  | 476     |
| 3530 Pausania, Genarale de-<br>gli Spartani, accusato d'<br>intelligenza con Serse, è<br>fatto morire.                                                                                     |                                                                |                  | 474     |
| 3531 Temissocle, Generale de-<br>gli Ateniesi, accusato d'<br>avere avuta parte nella co-<br>spirazione di Pausania, si                                                                    |                                                                |                  | 473     |
| rifugia presso Admeto, Re<br>dei Molossi.<br>Circa questo tempo fio-<br>riscono Sofosle, ed Euri-<br>pide.                                                                                 |                                                                |                  | -       |
| 3532 Serse è ucciso da Arta-<br>bano, Capitano delle sue<br>guardie.<br>Artaserse, soprannomi-<br>nato Longimano, gli suc-<br>cede. Temistocle si ritira                                   | Jerone I regua per 11<br>anni .                                |                  | 471     |
| presso lui nel primo anno<br>del di lui regno .<br>3533 Cimone accetta il coman-                                                                                                           |                                                                |                  | 471     |
| do delle armi in Atene;<br>e nell'anno seguente bat-                                                                                                                                       |                                                                | PER-             |         |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |         |

PER-

| 160                                                                                                                                        | AVOLA CRONOLOGICA.                                                               |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| An. del M. PERSIA E GREC                                                                                                                   | IA SIRACUSA                                                                      | CARTAGINE An. av. G. C. |
| te i Persi, e s' impadro-<br>nisce della loro flotta pres-<br>so l' Eurimedonte.<br>Tucidide Storico pasce.                                |                                                                                  |                         |
| 3534 Gran terremoto in Spar-<br>ta sotto Archidamo, e se-<br>dizione degl'Iloti.<br>Nascita di Socrate.                                    |                                                                                  | 470                     |
| 3535 Principi di Pericle . Fidia, Architetto, e Scul-<br>tore .                                                                            |                                                                                  | - 469                   |
| Discordie fra gli Atenie-<br>si, e gli Spartani per aver<br>questi ultimi licenziate le mi-<br>lizie dei primi, dopo aver-                 |                                                                                  |                         |
| so contro i Messeni, e gl'                                                                                                                 |                                                                                  |                         |
| Iloti. Qualche tempo do-<br>po, in occasione d'alcune<br>dispute, Cimone è bandi-<br>to coll' Ostracismo.                                  |                                                                                  | •                       |
| 3537 Esdra Ottiene da Arta-<br>serse la permissione di tor-                                                                                |                                                                                  | 467                     |
| nare in Gerusalemme, con<br>quelli che vogliono seguir-<br>lo.                                                                             |                                                                                  |                         |
| 3538 Temissocle si uccide in Maguesia.                                                                                                     |                                                                                  | 466                     |
| 3540 Erodico di Sicilia, Ca-<br>po della Setta de' Medici<br>detta Διαπτικά. Ippocrate di<br>lui discepolo.                                |                                                                                  | 464                     |
| 3543                                                                                                                                       | Trasibolo è discacciato                                                          | 461                     |
| 3544 Ribellione degli Egizj<br>contro Artaserse, sostenu-<br>ta dagli Ateniesi.                                                            | dai suoi sudditi.  I Siracusani godono del-<br>la loro libertà per 60 an-<br>ni. | 460                     |
| 3545 Esercito dei Persi bat-<br>tuto nell' Egitto .                                                                                        |                                                                                  | 459                     |
| 3548 Gli Egizi e gli Ate-<br>niesi sono anch' eglino<br>battuti: quindi l' Egitto<br>torna sotto Artaserse; e<br>gli Ateniesi, condotti da |                                                                                  | 456                     |
| Dinaro, si ritirano in Biblo,<br>dove sostengono l'assedio<br>per un anno.<br>Battaglia di Tanagro nel-                                    |                                                                                  |                         |
| la Beozia, in cui gli Ate-                                                                                                                 |                                                                                  |                         |
| niesi battono gli Spartani                                                                                                                 |                                                                                  | PER-                    |

| TAVOI                                                                                                                                   | A /CRONOLOGI | CA.       | 161           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| An. del M. PERSIA E GRECIA                                                                                                              | SIRACUSA     | CARTAGINE | An. av. G. C. |
| andati in soccorso dei Te-<br>bani.                                                                                                     |              |           |               |
| 3550 Neemis ottiene da Ar-<br>taserse la permissione di<br>tornare in Gerusalemme.                                                      |              |           | 454           |
| 3554 Nascita di Senofonte.  Cimone, richiamato do- po 5 anni, riconcilia Ate- ne e Sparta, e conclude tra loro una lega d'altri 5 anni. |              |           | 450           |
| 3555 Fine della guerra tra i<br>Greci ed i Perri , in-<br>cominciata da 51 anni pri-<br>ma.<br>Morte di Cimone .                        |              |           | 449           |
| 3558 Gi Spartani fanno una tregua di 30 anni cogli Ateniesi, ma questi presto la infrangono.  Empedocle, Filosofo Pittagorico.          |              |           | 446           |
| Mirone , Scultore Ate-                                                                                                                  |              |           |               |
| 3564 Pericle fa guerra ai Sa-<br>mi, e s' impadronisce del-<br>la capitale della loro iso-                                              |              |           | 44*           |
| la dopo o mesi d'assedio.  Zeusi Pittore, discepo- lo d' Apollodoro, e riva- le di Parrasio.  Aristofane, Poeta comi- co.               |              |           | \             |
| 3568 Nascita d' Isocrate.<br>Guerra tra Corinto, e                                                                                      |              |           | 436           |
| Corcira. Gli Ateniesi difen-<br>dono quest' ultima; e Po-<br>tidea si dichiara in favor<br>di Corinto. Alcibiade in-                    |              |           |               |
| comincia a figurare in que-                                                                                                             |              | •         |               |

sta guerra, che dà luogo a quella del Peloponneso. Scopa Architetto, e Scultore. 3573 Principio della guerra del Peloponneso che dura per 27 anni. 3574 L' Attica è afflitta da

una terribil pestilenza . Ip-pocrate si distingue , assi-Rollin Stor. Ant. Tom. VII. Tay. Cren.

PER-M

431

| 162 T                                                                                                                      | AVOLA                   | CRONOLO                                         | GICA.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| An. del M. PERSIA E GREC                                                                                                   | CIA S                   | IRACUSA                                         |                | CARTAGINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | An. av. G. C  | *  |
| stendo agli ammalati.<br>3575 Morte di <i>Pericle</i> .<br>3576 I Lacedemoni assediano                                     |                         |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42            |    |
| Platea. Platone, Capo dell'Ac- cademia Antica.                                                                             |                         |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |    |
| 3579 Morte d' Artaserse . Ser-<br>se, di lui figlio, gli suc-<br>cede, e regua per 45 gior-                                |                         |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42            | 5  |
| ni. Sogdiano uccide Serse, si fa riconoscer Re, e re-                                                                      |                         |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |    |
| gna per 6 mesi. 3580 Occo, o Dario Noto, uc- cide Sogdiano, e gli suc-                                                     |                         |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42            | 4  |
| Gli Ateniesi sotto Nicia,<br>prendono Citera.                                                                              |                         |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150           |    |
| Tucidide è condannato<br>all'esilio per aver lascia-<br>to prendere Antipoli.                                              |                         |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |    |
| Polignotto si rende fa-<br>moso per la pittura fatta<br>nel Pecile d' Atene, rap-                                          |                         |                                                 | ÷              | . 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |    |
| presentante la guerra di<br>Troja.<br>3583 Pace conchiusa da Nicia                                                         |                         |                                                 |                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | _  |
| 3583 Pace conchiusa da Nicia<br>fra gli Ateniesi, e gli Spar-<br>tani, 10 anni dopo il prin-<br>cipio della guerra del Pe- |                         |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |    |
| loponneso; ed infranta nell'<br>anno seguente per una fur-<br>beria d' Alcibiade.                                          |                         |                                                 | -              | i =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - A 15 3c     |    |
| 3584 L'esilio d'Iperbolo pone fine all'Ostracismo.                                                                         |                         |                                                 | 9              | and the second of the second o | 42            |    |
| 3588 Alcibiade impegna gli A-<br>teniesi a soccorrere gli E-<br>gestini contro i Siracu-<br>sani.                          |                         |                                                 | 3              | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 0  |
| 3589 Alcibiade, uño dei Ca-<br>pi dell'esercito spedito nel-<br>la Sicilia, è richiamato in                                | Segestani<br>cusa sotio | niesi, ajutati<br>, assediano S<br>, la condott | Sira-<br>a di  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41<br>7 7 7 1 | 5  |
| Atene per giustificarsi. Ei<br>si ritira in Sparta, ed è<br>condannato, anche assen-<br>te.                                | ed i Sirac              | a dopo due<br>tretti a ritira<br>cusani gl'inse | arsi,<br>egui- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.5191        | ţ. |
| 3590 Pisutne, Governatore della Stria, si ribella contro Dario. Gli Egizi lo imi-                                          | зсоно, е                | gli disfanno                                    | (              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.41         | 4  |
| tano, e si scelgono per                                                                                                    |                         |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DER.          |    |

#### TAVOLA CRONOLOGICA. 163 An. del M. PERSIA E GRECIA SIRACUSA CARTAGINE An. av. G. C. loro Re Amirico, che regna per 6 auni. I Cartaginesi condotti da 412 3593 Annibale, spediscono soc-corsi ai Segestani contro i Siracusani . Alcibiade, per sottrarsi Principio di Dionisio Se-411 all' invidia degli Spartani, niore . ricorre a Tisaferne, Satrapo del Re di Persia. Gli Spartani, colla mediazione di Tisaferne, concludono una lega col Re di Persia. 3595 Alcibiade è richiamato in Atene . Il di lui ritorno Annibate, ed Imilcone so- 409 no spediti nella Sicilia per fa annullare i Quattrocenconquistarla; e nella prito, ai quali era stata conma campagua assediano ferita la suprema auto-Agrigento. rità . Dario dà a Ciro, suo fi-407 glio minore, il governo di tutta l' Asia Minore. 3598 Lisandro , Generale degli Dionisio, dopo aver fat-Spartani , disfà gli Atenieto deporre gli antichi Magistrati di Siracusa, è fatsi presso d'Efeso; quiadi Alcibiade è deposto , e si to Capo dei nuovi; e ponominano dieci altri Geneco dopo , Generalissimo rali in di lui vece. degli eserciti. 3599 Callicratida accetta il co-405 mando in vece di Lisandro a cui è tolto ; ma è ucciso in un combattimento navale presso le Arginose. Lisandro, ristabilito Generale, riporta sopra gli Ateniesi una vittoria presso Ægos-potamos . Conone, che comanda agli Ateniesi, dopo la rotta, si ritira presso Evagora, Re di Cipro. La guerra dei Cartagi-3600 Lisandro s' impadronisce

Ribellione dei Siracusani contro Dionisio a motivo della presa di Gela fatta dai Cartaginesi, seguita da un Trattato di pa-Fine della guerra del ce tra i Siracusani, ed i Cartaginesi, colla condizione che Siracusa rimansuccede il suo figlio Arsaga sotto Dionisio , che se

M 2

d' Atene, vi cangia il go-

ta Arconti, chiamati anche Tiranni .

Morte di Dario Noto. Gli

verno, e vi stabilisce tren-

Peloponneso .

PER-

nesi nella Sicilia termina con un Trattato di pace

coi Siracusani.

| 104                                                                                                                                                                   | AVOLA CRONOLOGICA                                                                                                                          | •                                                   |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|
| An. del M. PERSIA E GREC                                                                                                                                              | IA SIRACUSA                                                                                                                                | CARTAGINE                                           | An. av. G | . c |
| ce, che prende il nome di<br>Artaserse Maemone.<br>Ciro il Giovine vuol far<br>perire Artaserse, suo fra-<br>tello; ma scoperta la tra-<br>ma, è rimandato nelle pro- | ne fa Tiranno.<br>Nuove turbolenze in Si-<br>racusa contro <i>Dionisio</i> , ch'<br>ei seda.                                               |                                                     |           |     |
| vincie del suo governo.                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
| 3601 Conferenza di Ciro il<br>Giovine, e di Lisandro in                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                     |           | 40  |
| Sardi.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                     | 1500      |     |
| Trasibolo discaccia i Ti-<br>ranni da Atene, e vi ri-                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
| stabilisce la libertà.                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
| 3602 Ciro il Giovine si pre-                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                     |           | 402 |
| para a fare la guerra con-<br>tra Artaserse, suo fratello.                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
| 3603 Celebre ritirata dei dieci                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                     |           | 401 |
| mila, dopo la morte di Cire<br>il Giovine in Cunassa.                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
| Morte di Socrate .                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
| 3604 Gli Spartani dichiarano                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                     |           | 400 |
| la guerra a Tisaferne ed a<br>Farnabazo.                                                                                                                              |                                                                                                                                            | . 30                                                |           |     |
| 3605                                                                                                                                                                  | Dionisio si prepara per                                                                                                                    |                                                     |           | 399 |
|                                                                                                                                                                       | dichiarar di nuovo la guer-<br>ra ai Cartaginesi.                                                                                          |                                                     |           |     |
| 3606 Principio d' Aminta, Re                                                                                                                                          | la al Caltaginesi.                                                                                                                         |                                                     |           | 398 |
| di Macedonia e padre di<br>Filippo .                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                     | ***       |     |
| 3607 Agesilao, eletto Re di<br>Sparta, nell'anno seguen-<br>te, passa nell'Affrica per<br>soccorrere i Greci.                                                         | Strage dei Cartaginesi<br>nella Sicilia, e dichiara-<br>zione di guerra fatta da<br>Dionisio per mezzo d' un<br>Araldo spedito in Cartagi- | Imilcone passa<br>cilia con un eserci<br>Dionisie . |           | 397 |
| 3609 Lisandro, entrato in bri-                                                                                                                                        | ne .                                                                                                                                       |                                                     | 4.        | 201 |
| ga con Agesilao , vuol can-                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                     |           | 395 |
| giar l'ordine della succes-<br>sione nel Trono.                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
| L' esercito di Tisaferne è                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
| rotto da Agesilao presso<br>Sardi.                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
| 3610 Tebe, Argo, e Corin-                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
| to si collegano contro Spar-                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                     |           | 394 |
| Atene, poco dopo, entra                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
| nella lega . Agesilao è ri-                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
| chiamato dagli Efori in                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
| L' armata maritrima de-                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                     | PER-      |     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                     |           |     |

| An. del M. PERSIA E GRECIA                                                                                                                     | SIRACUSA                                                                                                                                                                         | CARTAGINE An. av. | G. C. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| gli Spartani è battuta vi-<br>cino a Cnido da Farnaba-<br>to e da Conone Ateniese,<br>che comandano a quella                                   |                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| de' Persi e dei Greci;<br>e quasi nel medesimo tem-                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| po Agesilao disfa i Te-<br>bani nei piani di Coro-<br>nea.  Conone ristabilisce le mu-                                                         |                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| ra d'Atene.<br>3615                                                                                                                            | Dionisio s' impadronisce<br>di Reggio per capitolazio-<br>ne; ma nell'anno seguen-<br>te, infrange il Trattato,<br>e se ne pone iu possesso<br>a forza per una seconda<br>volta. |                   | 389   |
| 3617 Pace vergognosa dei<br>Greci coi Persi conchiu-<br>sa per mezzo d' Ansalcida                                                              |                                                                                                                                                                                  |                   | 387   |
| Spartano.  3618 Ariante attacca Evago- ra Re di Cipro, ne ripor- ta una segnalata vittoria, ed assedia Salamina, con cui conchiude un trattato |                                                                                                                                                                                  |                   | 386   |
| 3620 Spedizione d' Artaserse<br>contro i Cadusiani.                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   | 384   |
| Nascita d' Aristotele . 3621 Gli Spartani dichiarano la guerra alla città d' O- linto . Nascita di Filippo Re di                               |                                                                                                                                                                                  |                   | 383   |
| Macedonia .<br>3632 Febida , conducendo in                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                   | 582   |
| Olinto una parte dell' e-<br>sercito degli Spartani, s'                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| impadronisce della citta-<br>della di Tebe.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                   | -     |
| Nascita di Demostene.  3626 Pelopida, alla testa de- gli altri esuli, uccide i Tiranni di Tebe, e ripi-                                        |                                                                                                                                                                                  |                   | 478   |
| glia la cittadella.                                                                                                                            | . 70                                                                                                                                                                             |                   |       |
| 3627 Artaserse Mnemone intra-<br>prende a ridurre l'Egitto,                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                   | 377   |
| che si era sottratto al suo                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| dominio, ed impiega più                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | PER-              |       |

PER-

| 103                                                     |                                                       | •                                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| An. del M. PERSIA E GREC                                | CIA SIRACUSA                                          | CARTAGINE As. as                                                                                              | . G. C. |
| di due anni per preparar-                               |                                                       |                                                                                                               |         |
| . si alla guerra.                                       |                                                       |                                                                                                               |         |
| 3629 Aminia, Re di Macedo-                              |                                                       |                                                                                                               | 375     |
| nia, muore, e gli succe-                                |                                                       |                                                                                                               |         |
| de Alessandro suo figlio,<br>che regna per un solo an-  |                                                       |                                                                                                               |         |
| no. Dopo di lui Perdicca                                |                                                       |                                                                                                               |         |
| vi regna per 14.                                        |                                                       |                                                                                                               |         |
| 3630 Morte d' Evogora, Re                               |                                                       |                                                                                                               | 374     |
| di Cipro, a cui succede                                 |                                                       | - d                                                                                                           |         |
| Nicocle suo figlio .                                    | Morte di Dionisio Senio-                              |                                                                                                               |         |
| 3632                                                    | re, a cui succede il figlio                           |                                                                                                               | 372     |
|                                                         | Dionisio il Giovine che                               |                                                                                                               |         |
|                                                         | chiama nella sua Corte                                |                                                                                                               |         |
|                                                         | Plainne .                                             |                                                                                                               |         |
|                                                         | Dione , esiliato per or-                              |                                                                                                               |         |
|                                                         | dine di Dionisio, si ritira                           |                                                                                                               |         |
| 3634 Battaglia di Leuttri, in                           | nel Peloponneso.                                      |                                                                                                               |         |
| cui i Tebani comandati da                               |                                                       |                                                                                                               | 370     |
| Pelopida , ed Epaminonda                                |                                                       |                                                                                                               |         |
| rompono gli Spartani.                                   |                                                       |                                                                                                               |         |
| 3635 Pelopida marcia contro                             |                                                       | e de la companya de | 369     |
| Alessandro Tiranno di Fe-<br>res: passa nella Macedo-   |                                                       |                                                                                                               |         |
| nia per terminare le diffe-                             |                                                       |                                                                                                               |         |
| renze tra Perdicca, e To-                               |                                                       |                                                                                                               |         |
| tommeo figlio d' Aminia :                               | -                                                     |                                                                                                               |         |
| conduce Filippo in Tebe;                                |                                                       |                                                                                                               |         |
| ed è ucciso in una batta-<br>glia contro il Tiranno di  |                                                       |                                                                                                               |         |
| Feres.                                                  |                                                       | 4 1 10                                                                                                        |         |
| 3641 Battaglia di Mantinea .                            |                                                       |                                                                                                               | 363     |
| Epaminonda perisce dopo                                 |                                                       |                                                                                                               | 3-3     |
| d'ayere assicurata la vit-                              |                                                       |                                                                                                               |         |
| toria .<br>3642 Gli Spartani soccorrono                 |                                                       |                                                                                                               | 1       |
| Tacco Re d' Egitto contro                               |                                                       |                                                                                                               | 362     |
| Ariaserse .                                             |                                                       |                                                                                                               |         |
| Morte d' Artaserse Mne-                                 |                                                       |                                                                                                               |         |
| mone, a cui succede Occo.                               | B                                                     |                                                                                                               |         |
| 3043                                                    | Dionisio dà la sua sorel-<br>la già moglie di Dione a |                                                                                                               | 361     |
|                                                         | Timocrate; quindi Dione lo                            |                                                                                                               |         |
|                                                         | attacca.                                              | -74                                                                                                           |         |
| 3644 Filippo, Re di Macedo-                             | Dione obbliga Dionisio                                |                                                                                                               | 360     |
| nia, fa una pace fraudo-                                | ad abbandonar Siracusa.                               |                                                                                                               |         |
| lenta cogli Ateniesi.<br>3646 Guerra degli Allcati con- | Ei fa vela verso l'Italia.  Celippo fa assassinare    |                                                                                                               | 0       |
| Joaco Guerra degn Arican con-                           | outspo sa assassinare                                 | PER-                                                                                                          | 358     |
|                                                         |                                                       | 7 1715                                                                                                        |         |

| TAI                                                                                                                      | OLA CRONOLOGICA.                                                                                | 167                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| la. del M. PERSIA E GRECIA                                                                                               | A SIRACUSA                                                                                      | CARTAGINE An. av.                                                                                               | G. C. |
| tro Atene, per 3 anni. Filippo prende Anfipoli.                                                                          | Dione, s' impadronisce di<br>Siracusa, e vi regna per<br>13 mesi.                               |                                                                                                                 |       |
| 647                                                                                                                      | Ipparino, fratello di Dio-<br>nisio, discaccia Calippo, e<br>vi si stabilisce per 1. an-<br>ni. |                                                                                                                 | 357   |
| 648 Artabazo si ribella con-<br>tro Occo.<br>Nasce Alessandro.                                                           | ш.                                                                                              |                                                                                                                 | 350   |
| 649 Demostene incoraggisce<br>gli Ateniesi spaventati dai<br>preparativi di guerra del<br>Re di Persia.<br>Guerra Sacra. |                                                                                                 |                                                                                                                 | 355   |
| 650 Morte di Mausolo Re di<br>Caria                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                 | 354   |
| 651 Filippo s' impadronisce<br>di Metone,                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                 | 353   |
| 652 Artemisia , vedova di<br>Mausolo , s' impadronisce<br>di Rodi .<br>Filippo tenta inutilmen-                          |                                                                                                 | · &                                                                                                             | 352   |
| te d'occupare le Termo-<br>pili.                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                 |       |
| 6)3 Felice spedizione d' Occo<br>contro la Fenicia, contro<br>Cipro, e dipoi contro l'<br>Egitto.                        |                                                                                                 | 4                                                                                                               | 351   |
| 654 Nettanebo, ultimo Re<br>della stirpe Egizia, si ri-<br>tira nell' Etiopia per sem-<br>pre.                           | Dionisio ascende di nuo-<br>vo sopra il Trono.                                                  | Secondo Trattato di pa-<br>ce tra i Romani ed i Car-<br>taginesi.                                               | 350   |
| 656 Morte di Platone .                                                                                                   | I Siracusani chiamano Ti-<br>moleonse in loro soccorso.                                         | I Cartaginesi fanno un<br>nuovo tentativo per impa-<br>dronirsi della Sicilia; ma<br>sono battuti da Timoleonte | 348   |
| •                                                                                                                        |                                                                                                 | spedito dai Corinti in soc-<br>corso dei Siracusani.<br>Annone forma il disegno<br>d' impadronirsi della sun    |       |
| 657 Filippo entra nella guer-                                                                                            | Dionisio è costretto da                                                                         | patria .                                                                                                        | 347   |
| ra sacra, e si dichiara in<br>favor dei Tebani contro i                                                                  | Timoleonte ad arrendersi, ed a ritirarsi in Corinto.                                            |                                                                                                                 |       |
| Focensi.  558 Filippo s' impadronisce delle Termopili, e della Focide; e si fa porre nel                                 | Timoleonte distrugge la<br>tirannia in Siracusa, e vi<br>ristabilisce la libertà.               |                                                                                                                 | 346   |
| numero degli Antitioni.                                                                                                  |                                                                                                 | PIR-                                                                                                            |       |

PER-

| . LIM DEBCA P CDPCIA                                                                                                                                             | CIBACTIC: | CARTACHE            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| An. del M. PERSIA E GRECIA                                                                                                                                       | SIRACUSA  | CARTAGINE A         | a. av. G. C. |
| 3605 Gli Ateniesi spediscono 500000001; da Po- cione, alle città di Perin- to e di Bisanzio assedia- te da Filippo, ch' è ob- bligato ad abbandonare l' impresa. |           | *                   | 339          |
| 3666 Filippo, dichiarato Ca-<br>pitano Generale dei Gre-<br>ci nel consiglio degli An-<br>fittioni, si rende padrone<br>d'Elatea.                                |           |                     | 338          |
| Battaglia di Cheronea,<br>in cui Filippo disfà gli A-<br>teniesi, ed i Tebani.                                                                                   |           |                     |              |
| Ad Occo, Re di Persia<br>avvelenato da Bagoa, suc-<br>cede Arsete di lui figlio,                                                                                 |           |                     |              |
| che regna per soli 3. anni.<br>3667 Filippo si fa dichiarare<br>Generale de' Greci: nell'                                                                        |           |                     | 337          |
| anno stesso ripudia Olim-<br>pia sua moglie; ed Ales-<br>sandro, di lei figlio, la<br>conduce nell'Epiro, d' on-<br>de passa nell'Illirico.                      |           |                     | ± ,          |
| 3668 Morte di Filippo . Ales-<br>sandro gli succede, in età<br>di 20 anni .                                                                                      |           |                     | 336          |
| Arsete, Rc di Persia, è assassinato da Bagoa, e gli succede Dario Codoman-                                                                                       |           |                     |              |
| 3669 Alessandro prende e di-<br>strugge Tebe, e si fa di-                                                                                                        |           |                     | 335          |
| chiarar Capitan Generale<br>de' Greci.                                                                                                                           |           |                     | .1           |
| 3670 Partenza d' Alessandro<br>per la Persia.  Battaglia del Granico,<br>seguita dall'acquisto dell'<br>Asia-Minore.                                             |           |                     | 334          |
| 3671 Alessandro s'inferma in<br>Tarso per essersi bagna-<br>to nel fiume Ciduo; ma<br>in pochi giorni guari-                                                     |           |                     | 333          |
| Battaglia d'Isso.  Alessandro dopo 7 mesi                                                                                                                        |           | Ambasceria di       | Tire : 221   |
| d' assedio prende Tiro.                                                                                                                                          |           | Cartagine per chice |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                | TAVOLA         | CRONOLOGICA. |                      |          | 169        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------|------------|-------|
| An del M. PERSIA E GRE                                                                                                                                                                                                                         | CIA            | SIRACUSA     | CART                 | GINE     | Au. av.    | G. C. |
| Apelle, Aristide, e Pri<br>togene Contemporanei.  Alessandro va in Gere<br>salemme, s' impadronise<br>di Gaza, e quindi di tu<br>to l'Egitto; dopo di che<br>va al tempio di Giove An<br>mone; ed al suo ritorno<br>fa labbricare la città d'A | 1-<br>ce<br>t- |              | juto cor<br>Grande . | atro Ale | ssandro il |       |
| lessandria.  3673 Battaglia d' Arbella, presa delle città d' Arbel la, di Babilonia, di St sa, e di Persepoli.                                                                                                                                 | 1-             |              |                      |          |            | . 331 |
| 3674 Dario è arrestato, en assassinato; con lui finisc                                                                                                                                                                                         | e              |              |                      |          |            | 330   |
| l'impero dei Persi, che<br>duro per 206 anni, inco                                                                                                                                                                                             |                |              |                      |          |            |       |
| Ciro il Grande.  Gli Spartani si ribella  no contro i Macedoni                                                                                                                                                                                 | la<br>a-       |              |                      |          |            |       |
| Antipatro gli disfà in un<br>buttaglia in cui è ucciso A<br>gide loro Re.                                                                                                                                                                      | !-             |              |                      |          |            |       |
| Talestri, Regina delle A<br>mazzoni, visita Alessandro<br>Filota, e Patmenione<br>di lui padre, creduti re<br>di cospirazione contro A<br>lessandro, sono fatti morire                                                                         | :i<br>:-       |              |                      |          |            | :     |
| 3675 Besso è consegnato al<br>Alessandro, e poco dop-<br>rimandato in Echatana pe<br>esservi ucciso.                                                                                                                                           | 0              | ~            |                      |          |            | 329   |
| Alessandro, soggiogati Sogdiani ed i Battriani Ebbrica una città sopra i Jussarte, e la chiama Ales sandria.                                                                                                                                   | iÎ             |              |                      |          |            |       |
| Ambasceria degli Sciti au<br>Alessandro, che gli vince<br>Lisippo Scultore.                                                                                                                                                                    | •              |              |                      |          |            |       |
| 3676 Alessandro s' impadro<br>nisce della Rocca d' Osso<br>Clito è ucciso da Ales<br>sandro in un banchetto is                                                                                                                                 | ) -<br>r -     |              |                      |          |            | 328   |
| Maracanda . Morte di Cal<br>listene .                                                                                                                                                                                                          |                |              |                      |          |            |       |

Alessandro sposa Rossa-Bolin Stor. Ant. Tom. VII. Tay, Cron.

listene .

PER-

| 170                                               | TAVO  | LA CRONOLOGI | CA.   |            |          |
|---------------------------------------------------|-------|--------------|-------|------------|----------|
| An. del M. PERSIA E G                             | RECIA | SIRACUSA     | CARTA | GINE An. E | r. G. C. |
| ne, figlia d'Ossiarce.                            |       |              |       |            |          |
| 3677 Alessandro eutra n                           | elle  |              |       |            | 327      |
| Indie, e batte Poro                               | nel   |              |       |            | 3-1      |
| passaggio dell' Idaspe.                           |       |              |       |            |          |
| 3678 Alessandro torna indie                       | tro,  | •            |       |            | 310      |
| prende Ossidrache, e                              | cor-  |              |       |            | -        |
| re rischio di perderla vi                         |       |              |       |            |          |
| 3679 Alessandro sposa Stati                       | ira,  |              |       | . '        | 325      |
| figlia di Dario,                                  |       |              |       |            | -        |
| Arpalo , Governatore<br>Babilonia , fa sollevarne |       |              |       |            |          |
| abitanti .                                        | 6     |              |       |            |          |
| Demostene è esiliato                              | per   |              |       |            |          |
| essersi lasciato sedurre                          |       |              |       | - '        |          |
| Arpalo .                                          |       |              |       |            |          |
| 3680 Morte d' Efestione .                         |       |              |       |            | 324      |
| Menandro , Autore de                              | ella  |              |       |            |          |
| nuova comedia.<br>3681 Alessandro muore in        | D.    |              |       |            |          |
| bilonia, in età di 12                             |       |              |       |            | 323      |
| ni, e 8 mesi. Arideo,                             |       |              |       |            |          |
| lui fratello naturale, è                          | 52-   |              |       |            |          |
| lutato Re : e Perdicea                            | . è   |              |       |            |          |
| fatto Reggente.                                   |       |              |       |            |          |
| 1 Generali se ne divi                             |       |              |       |            |          |
| no le provincie, e s'                             |       |              |       |            |          |
| ni dei Lagidi nell' Egit                          | an-   |              |       |            |          |
| Gli Ateniesi inducono                             |       |              |       |            |          |
| altri popoli a congiurar                          |       |              |       |            | ,        |
| loro, richiamano Demo                             |       |              |       |            |          |
| ne dall' esilio.                                  |       |              |       |            |          |
| 3681 Antipatro, assediato                         |       |              |       |            | 322      |
| Lamia, si arrende;                                | ma    |              |       |            |          |
| d' Atene.                                         | sce   |              |       |            |          |
| Morte di Demostene                                |       |              |       |            |          |
| 3683 Perdicea dà la Cappa                         |       |              |       |            |          |
| cia ad Eumene .                                   | 40-   |              |       |            | 323      |
| Tolommeo, Crasero, 2                              | 1n-   |              |       |            |          |
| sipatro , ed Antigono                             | si    |              |       |            |          |
| collegano contro Perdio                           | ca,   |              |       |            |          |
| ed Eumene .                                       |       |              |       |            |          |
| Morte di Cratero.                                 |       |              |       |            |          |
| Morte di Perdicea,                                | 2     |              |       |            |          |
| eni succede nella Regg                            | cu-   |              |       |            |          |
| 3684 Eumene , battuto da A                        | fn-   |              |       |            |          |
| sigono, è assediato nel                           | ca-   |              |       |            | 310      |
| stello di Nora.                                   |       |              |       |            |          |
|                                                   |       |              |       | DEG        | 1        |

bilisce il governo Democratico. Nell' anno medesimo prende Salamina, e tutta l' isola di Cipro. Demetrio Falereo si ri-

|     | 172      | IAY                                            | OLA CHONOLOGICA |           |               |
|-----|----------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| Au. | del M.   | PERSIA E GRECIA                                | "SIRACUSA"      | CARTAGINE | An. av. G. C. |
|     | fugia ir | Tebe . Gli Atenie-                             |                 |           |               |
|     |          | ovesciano le statue,                           |                 |           |               |
|     |          | ondaniano a morte.                             |                 | a .       | 1.0           |
|     |          | gono e Demetrio                                |                 |           |               |
|     | prendo   | no il titolo di Re;                            |                 |           |               |
|     | e gli a  | ltri Principi ne se-                           |                 |           | . 1.4         |
|     | guono    | l' esempio .                                   | •               |           |               |
| 369 |          | gono vuol togliere                             |                 |           | 1 305         |
|     | l' Egit  | to a Tolommeo, ma                              |                 |           | 4             |
|     |          | isce il disegno . To-                          |                 |           |               |
|     |          | l' astronomo stabi-                            |                 |           |               |
|     | lisce il | principio del regno                            |                 |           |               |
|     |          | ommeo Re d'Egitto                              |                 |           |               |
|     |          | 7 di Novembre di                               |                 |           |               |
|     | quest'.  |                                                |                 |           |               |
| 379 |          | errio Poliorcere asse-                         |                 | *         | 304           |
|     |          | di; ma dopo un                                 |                 | (         |               |
|     |          | ogene pittore è in                             |                 |           |               |
|     |          | nentre questa è as-                            |                 |           | i i           |
|     | sediata  |                                                |                 |           |               |
| 370 |          | diotti fabbricano il                           |                 |           | 303           |
| 3,  |          | elebre Colosso.                                |                 |           | 303           |
|     |          | erio Poliorcere è di-                          |                 | 12        |               |
|     | chiarat  | o capo di tutti i                              |                 |           |               |
|     | Greci.   | -                                              |                 |           |               |
| 370 | 72 Tolo  | mmeo , Seleuco , Cas-                          |                 | ,         | 302           |
|     |          | e Lisimaco si col-                             |                 |           |               |
|     |          | contro Antigono e                              |                 |           |               |
|     | Demetr   |                                                |                 |           |               |
| 370 | 3 Batt   | aglia d' Isso colla                            |                 |           | 301           |
|     | distatta | d' Antigono . L'                               |                 | •         | - (           |
|     |          | d' Alessandro si                               |                 | :         |               |
|     |          | fra' quattro Principi.<br>silao Capo dell' Ac- |                 |           |               |
|     |          | a Media.                                       |                 |           |               |
|     |          | ni formati dalla di-                           |                 |           |               |
|     |          | di quello dell' im-                            |                 |           |               |
|     |          | * Alessandro sono                              |                 |           |               |
|     |          | te uniti , ch' è im-                           |                 |           |               |
|     |          | le separargli; quin-                           |                 |           |               |
|     |          | orranno in una co-                             |                 |           |               |
|     | lonna ,  | osservandosi lo                                |                 |           |               |
|     |          | istema che si è os-                            |                 |           |               |
|     |          | nella Storia.                                  |                 |           |               |
| 370 |          | ano nell' Egitto To-                           |                 |           | 300           |
|     |          | Sorero, nella Siria                            |                 |           | 1.4           |
|     |          | Nicatore, nella Ma-                            |                 |           |               |
|     |          | Lisimaco . uella                               |                 |           |               |
|     | D.mila   | Addiniaco +                                    |                 |           | SUC.          |
|     |          |                                                |                 |           | 500           |

leuco va nella Macedonia per porsene in possesso, vi è assassinato da Cerauno; ed Antioco, di lui figlio, gli succede nel re-

suc.

|     | 174                                                |                                                                                                                              | PAVOLA                  | CRO               | OLOGIC                               | Α.                                                    |          |           |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
|     | An, del M.                                         | SUC. D' ALESS.                                                                                                               |                         | SIRACI            | JSA                                  | CARTAGH                                               | NE An.   | av. G. C. |
|     | Seleuco ,<br>esilia q<br>nella Sa<br>Atene         | la Siria.  no uccide i figli di , e d' Arsinot; ed  uesta Principessa  amotracia.  ripiglia la sua  orma di governo.         | Una<br>prende<br>mento. | legione<br>Reggio | Romana<br>a tradi-                   |                                                       |          | 280       |
|     | Pirro<br>istanza<br>la guer<br>riporta<br>una pres | , Re d' Epiro, ad<br>dei Tarantini, fa<br>ra ai Romani, e<br>due battaglie, l'<br>so Eraclea in quest'<br>' altra nell' anno |                         |                   |                                      | u                                                     |          | )+E       |
|     | cedonia:<br>ca, ed                                 | li invadono la Ma-<br>: Cerauno gli attac-<br>è ucciso; e Me-<br>di lui fratello,                                            |                         |                   |                                      |                                                       |          | 2,79      |
|     | lia .<br>Sosteni<br>dalla N                        | conquista la Sici- e discaccia i Galli flacedonia, n'è e, e la governa                                                       |                         |                   |                                      |                                                       |          | 728       |
|     | d' Egitt                                           | meo Filadelfo, Re<br>to fa tradurre la<br>crittura in lingua                                                                 |                         |                   |                                      | I Cartagine<br>no soccorsi ai<br>tro <i>Pirro</i> sot | Romani e | :011-     |
| :   |                                                    | muore, Antigono                                                                                                              |                         |                   |                                      | te di Magone                                          | •        | 276       |
|     |                                                    | i fa Re della Ma-<br>. Antioco Re di                                                                                         |                         |                   |                                      |                                                       |          |           |
|     | Siria gli<br>accomod<br>il matrin                  | si oppone, e si<br>la l'affare mercè<br>nonio d'Antigono                                                                     |                         |                   |                                      |                                                       |          | •         |
|     |                                                    | figlia di Stra-                                                                                                              |                         |                   |                                      |                                                       |          |           |
|     | da questi<br>il nome                               | di Seleuco.<br>o disfà i Galli, e<br>' azione acquista<br>di Sotero.                                                         | tengono                 | il gove           | midoro ot-<br>no supre-<br>Siracusa. |                                                       |          | 175       |
| 3   | lia, ed è                                          | ritorna nell' Ita-<br>e vinto dai Roma-<br>sa nella Macedo-                                                                  |                         |                   |                                      |                                                       |          | 374       |
|     | Tolomi<br>disce A                                  | meo Filadelfo spe-<br>imbasciatori per<br>l'amicizia dei                                                                     |                         |                   |                                      |                                                       |          | ,         |
|     | Romani .                                           |                                                                                                                              |                         |                   |                                      |                                                       |          |           |
| - 3 |                                                    | assedia Atene sen-                                                                                                           |                         |                   |                                      |                                                       |          | 272       |
|     | 22 prend                                           | lerla; nell' anno                                                                                                            |                         |                   |                                      |                                                       | STITE OF | ,         |

SUC.

| Т                                                                                                                                                                                               | AVOLA CRONOLOGICA.                                                                                    | 175                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An. del M. SUC. D' ALES.                                                                                                                                                                        | SIRACUSA                                                                                              | CARTAGINE An. av. G. C.                                                                                                |
| seguente, assedia Argo,<br>e vi è ucciso.                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                        |
| 3736 Antigono Gonata s' im-<br>padronisce d' Atene col-<br>legata cogli Spartani con-<br>tro d' esso.                                                                                           | Jerone è dichiarato Re.                                                                               | 268                                                                                                                    |
| 3739 Abantida uccide Clinia<br>Governatore d' Sicione, e<br>se ne fa Tiranno.<br>Maga, Governatore del-<br>la Cirenaica, si ribella<br>contro Tolommeo Fila-<br>delfo.                          |                                                                                                       | 265                                                                                                                    |
| 3741 Filetero, Re di Perga-<br>mo, muore; e gli succe-<br>de Eumene, di lui nipote.                                                                                                             | Appio Claudio soccorre<br>i Mamertini contro i Car-<br>taginesi, e Jerone si col-<br>lega coi Romani. | Principio della prima 263<br>guerra Punica, che dura<br>per 24 anni.                                                   |
| 3743 Antioco Sotero fa pro-<br>clamare il suo figlio Re;<br>e poco dopo muore.<br>Beroso Storico.                                                                                               | ,                                                                                                     | I Romani assediano i 261<br>Cartaginesi in Agrigento,<br>e dopo sette mesi pren-<br>dono la piazza.                    |
| 3745                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Battaglia navale tra i 159<br>Romani ed i Cartaginesi<br>presso Milo                                                   |
| 3746 Convenzione fra Maga,<br>e Tolommeo Filadelfo,                                                                                                                                             |                                                                                                       | 258                                                                                                                    |
| 3749 Guerra fra Antioco e Filadelfo.                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Battaglia navale presso 255<br>Ecnome.                                                                                 |
| 3750                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Regolo fatto prigionie- 254<br>so uell' Affrica . Santippo<br>soccorre i Cartaginesi.                                  |
| 375º Arato, figlio di Clinia,<br>libera Sicione, la fa col-<br>legare cogli Achei, e n' è<br>creato Generale.                                                                                   |                                                                                                       | 852                                                                                                                    |
| 3754 Arsace si ribella con-<br>tro Agasocle Goveratore di<br>Ansioco nella Partia, d'<br>onde ha principio il regno<br>dei Parti. Teodoro Gover-<br>natore della Battiana se<br>ne dichiara Re. |                                                                                                       | 150                                                                                                                    |
| 3755 Pace fra Antioco, e Tolommes sotto la condi- zione, che Antioco ripudj Laodict, e sposi Berenice figlia di Tolommo.                                                                        |                                                                                                       | Regolo va în Roma a 249<br>proporre il cambio dei<br>prigionicri, torna in Car-<br>tagine, e muore fra' tor-<br>menti. |
| 3756 Agide, Re di Sparta,<br>vuole ristabilire le leggi-                                                                                                                                        |                                                                                                       | I Romani assediano Li- 248<br>libeo.                                                                                   |
| di Licurgo . Leonida , che                                                                                                                                                                      |                                                                                                       | SUC. ·                                                                                                                 |

An. del M. SUC. D' ALES.

SIRACUSA

CARTAGINE An. av. G. C.

gli si oppone, è deposto,

e gli è sostituito Cleombroto, suo genero. 3757 Tolomineo Filadelfo muore, e gli succede il figlio

Tolommeo Evergere . Apollonio di Rodi Poeta.

3758 Antioco Teo , Re di Siria, è avvelenato da Laodice sua moglie, che gli fa dichiarare per successore il suo figlio Seleuco

Callinico . Berenice , ed un suo figlio son fatti morire da Laodice .

Tolommeo Evergete, fratello di Berenice , per vendicarae la morte, s' impadronisce d'una gran parte della Siria.

3760 Smirne e Magnesia si collegano per soccorrere il Re di Siria contro Tolommeo Evergete .

Arato prende la cittadella di Corinto .

Leonida è ristabilito in Sparta, Cleombroto esiliato, ed Agide privato di vita .

Antigono Gonata muore, e gli succede il suo figlio Demetrio .

Seleuco, Re di Siria, entra in briga con Antioco Jerace suo fratello, il quale rimane superiore in una battaglia data nelle vicinanze d' Aucira.

3763 Morte d' Eumene Re di Pergamo, a cni succede Aualo suo cugino . Tendoro, Re dei Bat-

triani, muore, e lascia il regno ad un suo figlio, chiamato anche Teodoro. Erasostene di Cirene Bi-

bliotecario di Tolommeo Evergese .

Jerone soccorre i Car-

taginesi contro gli stranie-

ri mercenari.

247

Sconfitta dei Cartaginesi presso le isole Egadi, dopo la quale si

dà fine con un Trattato alla prima guerra Punica. Guerra di Libia contro gli stranieri mercenarj,

che dura per tre anni e 230 quattro mesi .

| TAVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRONOLOGICA. | 177                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| An del M. SUC. D'ALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIRACUSA     | CARTAGINE An. av. G.                                                                                                          | c. |
| 3767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | I Cartaginesi cedono la 2:<br>Sardegna ai Romani, e si<br>obbligano a pagar loro<br>1200 talenti.                             | 37 |
| 3771 Giuseppe, nipote del<br>Sommo Sacerdote Onia,<br>7 Ambasciatore a Tolommeo<br>Fergete.                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                               | 33 |
| 3772 Morte di Demetrio Re<br>della Macedonia, a cui<br>succede Antigono, tutore<br>di Filippo di lui figlio.<br>Politicio di Sicione Scul-<br>tore.                                                                                                                                                                                                                   |              | 23                                                                                                                            | 12 |
| 3774 Seleuco, Re della Siria,<br>fatto prigioniero da Arsace<br>Re dei Parti.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 23                                                                                                                            | 0  |
| 3776 Cleomene batte gli Achei, ed Arato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 'Amilcare è ucciso nelle 22 Spagne, e gli succede Astaubele suo genero. Annibale, cercato da Astaubale suo 210, vi è spedito. | .8 |
| 3778 Seleuce Calinice , Re della Siria , muore tra i Parti d' una caduta da cavallo , e Seleuco Ceramo suo figlio gl'inuccede.  Antico Ireare è ucciso dai masuadieri nell' uscire dall' Egistich Arisippo , Taran distà Argo, ed in reggio del del del del del del del Megalopoli , a lacciare la tirannia , ed a fare entra- re la sua città nella lega degli Achej |              | 32                                                                                                                            | 6  |
| 3779 I Romani comunica no ai<br>Greci, per mezzo d' un'<br>ambasciata, un Trattato<br>conchiuso coi popoli dell'<br>Illirico I Corinti decre-<br>tano, che i Romani sie-                                                                                                                                                                                              |              | 22                                                                                                                            | 5  |
| no ammessi ai giuochi<br>Istmici; e gli Atentesi ac-<br>cordano loro la cittadinan-                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                               |    |
| za d' Atene.  Antigono, Re di Mace-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Y-                                                                                                                            |    |
| donia, è chiamato, mercè Rollin Stor. Ant. Tom. VII. To                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ay. Cron. O  | st'c.                                                                                                                         |    |

### An. del M. SUC. D' ALESS,

i maneggj d' Arato, in soccorso degli Achei con-

tro gli Spartani. 3781 Cleomene, Re di Sparta, s'impadronisce di Me-

galopoli, Battaglia di Selasia, e presa di Sparta fatta da

Antigono.

Morte di Seleuco Cerauno, a cui succede Antioco

il Grande di lui fratello. 3782 Il Colosso di Rodi è rovesciato da un terremoto.

3733 Morte di Tolommeo Evergete, a cui succede Tolommeo Filopatore.

Gli Etolj battono in Caffin gli Achei

3784 Antioco sottomette Molone, ed Alessandro, che si erano ribellati due anti prima, l'uno nella Media, e l'altro nella Persia.

> Antigono, Re di Macedonia, muore, e gli succede Filippo, figlio di

Demetrio.

Cleomene, Re di Sparta,
muore nell' Egitto; e gli
Spartani nominano, in di
lui vece, Agesipoli e Li-

Guerra degli alleati in favore degli Achei contro gli Etoli.

3785 Ermia Primo Ministro d' Antioco fatto morire da questo Principe.

3787 Battaglia di Rafia fra Tolommeo Re d' Egitto, ed Antioco Re di Siria.

Pace tra Filippo Re di Macedonia e gli Achei dall' una parte, e gli Etolj dall' altra, con cui si da SIRACUSA

CARTAGINE As. sv. G. C.

333

111

119

Annibale e fatto Generale dell' esercito.

Jerone offre al Console Tiberio Sempronio ajuti contro i Cartaginesi . Assedio di Sagunto. Principio della seconda guerra Punica che dura

per 7 anni.

Annibale passa nell' Italia, e vince le battaglie
del Tesino, e della Trebbia.

| An.          | del M. SUC. D' ALES.                                  | SIRACU |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|
|              | fine alla guerra degli Al-<br>leati.                  |        |
| <b>37</b> 88 | Antioco assedia in Sar-<br>di il ribelle Acheo, e do- |        |

po due anni gli è dato a tradimento nelle mani per opera d' un Candiotto. Lega d' Annibale con Filippo Re della Macedo-

1789 Filippo è considerabilmente danneggiato dai Romani nell' assedio d' Apollonia.

3790 Carneade Capo della

vere le provincie che ave-

vano scosso il giogo della

mani, nella quale entrano

Aualo Re di Pergamo, e

Nuova Accademia. 3792 Antioco riduce in do-

Siria . 3793 Lega degli Etoli coi RoSA

CARTAGINE An. av. G. C.

Battaglia del Trasimeno. 216 Annibale inganna Fabio nei passi angusti di Cassilino . Gn. Scipione disfa i Cartaginesi nella Spagna.

Morte di Jerone, a cui Battaglia di Canne . An- 215 succede Jeronimo di lui nibate si ritira in Capua.

nipote. Questo abbandona i Romani, e si collega con Annibale : ma poco dopo . è assassinato; turbolenze in Siracusa dopo la di lui

morte.

Marcello prende Siracusa dopo tre anni d'assedio.

Asdrubale è battuto nelle Spagne dai due Scipioni .

I due Scipioni sono uc- 211

cisi nella Spagna. I Romani assediano Ca-Annibale va ad asse- 210

diar Roma; e poco tempo dopo, i Romani prendono Capua. Asdrubale entra nell' 205 Italia, ed è disfatto dal

Console Levio, con cii si era unito l' altro Console Nerone .

Scipione sottomette tut- 205 ta la Spagna; e nell'anno seguente è fatto Console, e passa nell' Affrica.

204

212

poco dopo gli Spartani.

3798 Battaglia di Mantinea, in cui Filopemene disfà ed uccide Macanida, a cui è sostituito Nabide .

3799

3800 Pace tra Filippo ed i Romani, in cui sono compresi tutti gli Alleati. In quest' anno si pone la nascita di Polibio. Morte di Tolommeo Filopatore Re dell' Egitto .

a cui succede Tolommeo

0 2

| An. del M. SUC. D' ALES.                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Epifane, în età di cînque                                                                                                |  |
| 3801 Lega fra Filippo Re del-<br>la Macedonia, ed Antioco<br>Re della Siria contro il Re<br>dell' Egitto.                |  |
| 3802 Filippo è battuto dai Ro-<br>diotti in mare verso l'isola<br>di Scio. Si può riferire<br>all' anno seguente la cru- |  |
| deltà da esso praticata con-<br>tro questi popoli .<br>38c3 Filippo assedia, e pren-<br>de Abido .                       |  |
| 38c4 I Romani dichiarano la<br>guerra a Filippo, e ne in-                                                                |  |
| caricano Publio Sulpizior,<br>il quale riporta una se-                                                                   |  |
| il quale riporta una se-<br>gnalata vittoria presso il                                                                   |  |
| borgo d' Ottoloffa nella<br>Macedonia                                                                                    |  |
| 3805 Villico succede a Sul-<br>picio nel comando dell'                                                                   |  |
| esercito contro Filippo:                                                                                                 |  |
| e nell' anno seguente Vil-<br>lico è rimpiazzato da Fla-                                                                 |  |
| minio .                                                                                                                  |  |
| 3806 Antioco, Re della Siria,<br>sottomette la Palestina, e                                                              |  |
| la Cele-Siria                                                                                                            |  |
| Gli Achei si dichiarano<br>in favore dei Romani con-                                                                     |  |
| tro Filippo .                                                                                                            |  |
| 3807 Conferenza tra Filippo<br>ed il Console Flaminino.                                                                  |  |
| Nabide, Re di Sparta,                                                                                                    |  |
| si dichiara in favore dei<br>Romani, come fanno i po-                                                                    |  |
| poli della Beozia.                                                                                                       |  |
| Morte d' Attalo Re di<br>Pergamo, a cui succede                                                                          |  |
| Eumene.                                                                                                                  |  |
| Completa vittoria ripor-                                                                                                 |  |
| tata da' Romani presso Ci-<br>noscefalo contro Filippo-                                                                  |  |
| 3808 Trattato di pace tra                                                                                                |  |
|                                                                                                                          |  |

Pilippo , ed i Romani , con

SIRACUSA

CARTAGINE An. av. G. C ..

Annibale è richiamato in 202 soccorso della sua patria.

Conferenza tra Annibale 201 ed iusigne vittoria ripor-tata dai Romani . Pace fra i Cartaginesi 200 ed i Romani , con cui ter-

mina la seconda guerra Punica .

Dal fine della seconda guerra Punica fin al principio della terza passano so anni .

199

108

197

106

#### An. del M. SUC. D' ALES,

SIRACUSA

CARTAGINE An. av. G. C.

Ambasciata spedita dai Romani ad Antioco il Graude per assicurarsi della verità, o della falsità dei lamenti di questo

Cospirazione di Scopa nell' Etolia contro Tolommeo Epifane scoperta, e gastigata.

3809 Flaminino fa la guerra a Nabide Tiranno dell' Egitto.

3810

3813 Filopemene riporta un considerabil vantaggio sopra Nabide presso Sparta: Gli Etolj vogliono impadronirsi per astuzia e per tradimento di Demetriade, di Calcide, e di Sparta i.

Nabide è uccito, e Filopmace fa entrare Sparta nella lega degli Achei. Antico passa nella Grecia per soccorrere gli Etoll; i Romani gli dichiarano la guerra, e lo battono presso le Termopili. 3814 Battaglia di Magnesia

seguita da un Trattato, che pacifica dopo due anni i Romani ed Anticco. Nascita del Filosofo Panezio.

3815 Il Console Fulvio costringe gli Etolj a sortomettersi ai Romani; e Manlio, di lni collega, soggioga i Galli nell' Asia. In quest' anno si devono porre i maltratta-

195

Annibale, Pretore in 194
Cartagine, regola la giustizia e le pubbliche rendite; e dopo due anni,
si ritira presso Antioco,
e lo consiglia ad entrare armato nell' Italia.
Conferenza d' Annibale 195

e di Scipione in Efeso .

|      | 102                                                                                         | ****     | 0110110 | 22001011 | •                                              |                           |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| Au.  | del M. SUC. D'ALES.                                                                         |          | SIRACU  | JSA      | CARTAGINE                                      | An. av. C                 | . C |
| u.   | menti degli esuli di Spa<br>ta contro i loro concitt<br>dini.                               | r-<br>a- |         | •        |                                                |                           |     |
| 3816 | 5                                                                                           |          | 1       |          | Annibale si<br>Creta per non<br>segnato ai Ron | esser con-                | 188 |
| 3817 | Antioco il Grande è u<br>ciso nel tempio di Gio<br>Belo; e Seleuco Filopato<br>gli succede. | ve       |         |          | •                                              |                           | 18; |
| 3820 | ,                                                                                           |          |         |          | Annibale fugg<br>ta , e si rif<br>Bitinia.     |                           | ₩8. |
| 3821 | Filopemene è fatto pr<br>gioniero, ed ucciso o<br>Dinocrate.                                |          |         |          |                                                |                           | 18  |
| 3822 |                                                                                             |          |         |          | Morte d' Ani                                   | ibale .                   | 181 |
| 382  | Demetrio, figlio di F<br>lippo Re della Macedonia                                           | 3,       |         |          | I Romani des<br>Affrica per gi                 | utano nell'<br>udicare la | 18  |
|      | accusato ingiustamente d                                                                    | a        |         |          | controversia fra                               |                           |     |
|      | Persed suo fratello, è fa                                                                   |          |         |          | ed i Cartagines                                | il .                      |     |
|      | to uccidere per ordine d                                                                    | el       |         |          |                                                |                           |     |
|      | padre .                                                                                     |          |         |          |                                                |                           | _   |
| 3824 |                                                                                             |          |         |          |                                                |                           | 180 |
|      | re; e gli succede Tolon                                                                     | 7-       |         |          |                                                |                           |     |
|      | meo Pilometore.                                                                             |          |         |          |                                                |                           |     |
| 382  |                                                                                             | eo       |         |          |                                                |                           | 175 |
|      | gli succede.                                                                                |          |         |          |                                                |                           |     |
| 3829 |                                                                                             |          |         |          |                                                |                           | 175 |
|      | velenato da Eliodoro,                                                                       |          |         |          |                                                |                           |     |
|      | gli succede Antioco Ep                                                                      | d-       |         |          |                                                | b.                        |     |
|      | fane .                                                                                      |          |         |          |                                                |                           |     |
| 383  | Antioco Epifane fa d                                                                        | e-       |         |          |                                                |                           | 174 |
|      | porre Onia, Sommo S                                                                         | a-       |         |          |                                                |                           |     |
|      | cerdote di Gerusalemm                                                                       |          |         |          |                                                |                           |     |
|      | e gli sostituisce Giasone                                                                   |          |         |          |                                                |                           |     |
| 383  |                                                                                             | c        |         |          |                                                |                           | 171 |
|      | Tolommeo Filometore .                                                                       |          |         | _        | . 7                                            |                           |     |
|      | I Romani dichiarano                                                                         |          |         | _        | •                                              |                           |     |
|      | guerra a Perseo, il qua                                                                     |          |         |          |                                                |                           |     |
|      | riporta qualche vantagg                                                                     |          |         |          |                                                |                           |     |
|      | in un combattimento pre                                                                     | s-       |         |          |                                                |                           |     |
|      | so il fiume Peneo.                                                                          |          |         |          |                                                |                           |     |
| 383  | Antioco Epifane Occup                                                                       | pa       |         |          |                                                |                           | 37  |
|      | tutto l' Egitto, e s' incan                                                                 |          |         |          |                                                |                           |     |
|      | mina verso Gerusalemm                                                                       |          |         |          |                                                |                           |     |
|      | dove commette crudel                                                                        | tá       |         |          |                                                |                           |     |
|      | inudite.                                                                                    |          |         |          |                                                |                           |     |
| 383  |                                                                                             |          |         |          |                                                |                           | 16  |
|      | ce di Filometore prigioni                                                                   | e-       |         |          |                                                | 4-7-                      |     |
|      |                                                                                             |          |         |          |                                                | SUC.                      |     |
|      |                                                                                             |          |         |          |                                                |                           |     |

ro d' Antioco , eleggono per loro Re Tolommeo Evergere di lui fratello.

Nell' anno stesso Filometore è rilasciato, e si unisce con suo fratello; unione, che obbliga Antioco a ricominciare la

3836 Paolo Emilio , incaricato della guerra contro Perseo , riporta in Pidna una vittoria, che fa terminare il regno della Macedonia, lo che accade soli venti anni dopo essere il medesimo stato ridotto in provincia Romana.

Il Pretore Anicio in trenta giorni sottomette l' Illirico.

Popilio, Ambasciatore Romano nell' Egitto , obbliga Antioco ad uscirne, e ad accomodarsi coi due di lui fratelli.

Antioco volge il suo sdegno contro gli Ebrei, e spedisce Apollonio in Gesusalemme.

Nell' anno stesso vuole obbligare tutti i popoli, con un ordine, ad abbracciare la sua Religione, dal che deriva una crudel persecuzione con-tro gli Ebrei.

3837 Antioco va in persona iu Gerusalemme per fare eseguire i suoi ordini.

In quest' occasione segue il martirio dei Maccabei; e la morte d' Eleazzaro.

Paolo Emilio permette che si saccheggino le città dell' Epiro, che avevano seguito il partito di Perseo. Gli Achei, caduti in sospetto d' averlo favorito,

168

167

#### An. del M. SUC. D' ALES.

#### SIRACUSA

#### CARTAGINE An. av. G. C.

vanto in Roma per render conto delle loro azioni.

Il Senato gli relega in diversi borghi dell' Italia, d' onde i medesimi non escono se non dopo 17 anni; Polibio era fra quel-

li andati in Roma. 3838 Prusia, Re della Bitinia, va in Roma; ed Eumene, Re di Pergamo, uca ha permissione d'entrar-

> Morte di Matatia, a cui Giuda di lui figlio succede, e riporta molte vittorie sopra i Generali d' Antioco.

3840 Antioco Epifane è rispinto da Elimaide, dove si era proposto d'incendiare il tempio; e marcia contro la Giudea, coll'idea d'esterminare gli Ebrei; ma percosso per istrada dalla mano di Dio, muore tormenareo dai dolori, ed ha per successore Antioco

Eupatore suo figlio .
3841 Antioco Eupatore marcia
contro Gerusalemme; ma
poco dopo, è costretto a
tornare nella Siria per discacciare Filippo da Antiochia, che ne aveva occu-

pata la capitale.

Differenze fra Filometore
Re dell' Egitto, e Fiscone
di lui fratello, che durano per 5 anni.

Ottavio, Ambasciatore Romano nella Siria, è assassinato.

Demetrio Sotero, figlio di Seleuco Filopatore, fugge da Roma, passa nella Siria, necide Antioco Eupatore, e si impadronisce del Trono. 166

164

163

162

| TAVO                                                                                                                                                                            | LA CRONOLOGICA |                                                                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| An. del M. SUC. D' ALES.                                                                                                                                                        | SIRACUSA       | ,                                                                                                                                                 | ~~    |
|                                                                                                                                                                                 | SINACUSA       | CARTAGINE An. av.                                                                                                                                 | G. C. |
| 3843 Morte di Giuda Mac-                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                   | 161   |
| 3844 . Demetrio è riconosciuto<br>dai Romani per Re della<br>Siria.                                                                                                             |                |                                                                                                                                                   | 160   |
| 3845 Morte d' Eumene Re di<br>Pergamo, a cui succede<br>Attalo Filometore.                                                                                                      |                | × .                                                                                                                                               | 159   |
| 3848 Guerra tra Atralo e<br>Prusia.                                                                                                                                             |                | Secondo ambasciata spedita dai Romani nell' Af-<br>frica per fare nuove ricer-<br>che fra le differenze di<br>Massinissa, e dei Carta-<br>ginesi. | 156   |
| 3857 Alessando Bala si vanta<br>figlio d' Antioco Epsfane,<br>e vuol farsi riconoscere<br>per Re della Siria.                                                                   |                |                                                                                                                                                   | 153   |
| 385a Adrisco d'Adramitto<br>si fa chiamare figlio di<br>Persco, e pretende di farsi<br>dichiarar Re della Mace-<br>donia; ma è vinto, preso,<br>e mandato in Roma da<br>Mustlo. |                |                                                                                                                                                   | 152   |
| 1854 Ucciso Demeirio Sotero in una battaglia contro A- Itsuandro Bala, questo ri- mane padrone del regno della Siria.                                                           |                |                                                                                                                                                   | 750   |
| 9855                                                                                                                                                                            |                | Principio della terza<br>guerra Punica, che dura                                                                                                  | 149   |
| 1856 La Macedonia è ridotta<br>in provincia Romana.                                                                                                                             |                | per circa quattro anni.<br>Cartagine è assediata<br>dai Romani.                                                                                   | 148   |
| 857 Turbolenze formate da Dieo, e da Critolao nell' Acaja, dove i Commis- sarj Romani sono mal- trattati.                                                                       |                | -m ···ougui                                                                                                                                       | 147   |
| 3858 Metello passa nell' Acaja,<br>e vi riporta diversi vantaggi<br>sopra gli Achei; e Mum-                                                                                     |                | Scipione il Giovine fatto<br>Console, ed ha il comando<br>dell' esercito che assedia                                                              | 146   |

Cartagine .

mio che gli succede, do-

po una segnalata vittoria presso Leucopetra, s' impadronisce di Corinto, e la rovina interamente. La Grecia è ridotta in provincia Romana sotto

Rollin Stor. Ant. Tom. VII. Tay, Cron.

Downer Gorgle

An. del M. SUC. D' ALES.

il nome d' Acaja.

3859 Demetrio Nicatore, figlio di Demetrio Sotero, disfà Alessandro Bala, e sale sopra il Trono.

Tolommeo Filometore Re dell' Egitto muore; e Tolommeo Fiscone di lui fratello gli succede. SIRACUSA

CARTAGINE An. av. G. C.

Scipione s' impadronisce 145 di Cartagine, e la fa demolire.

#### Au. del M. SUCCESSORI D' ALESSANDRO.

An av. G. C.

Demetrio Euchero, quarto figlio di Grippo, è fatto Re di Damasco, mercè l' 90 aiuto di Latiro . 3015 Alessandro uccide Cleopatra sua madre .

3916 Eusebio, vinto da Filippo e da Demetrio, si ritira fra i Parti, i quali, due

anni dopo, lo ristabiliscono sopra il Trono. Latiro è richiamato.

Alessandro è discacciato, e muore poco tempo dopo.

84. Demetrio è preso dai Parti. Antioco Dionisio, figlio di Grippo, è fatto Re di Damasco, ed ucciso nell' anno seguente.

I popoli della Siria scelgono per loro Sovrano Tigrame Re d' Ampenia, che vi regna per 14 anni.

Eusebio si rifugia nella Cilicia. Latiro distrugge Tebe d' Egitto, dove si erano rifugiati i ribelli da esso già vinti.

Latiro muore; e Silla fa creare Re d' Egitto Alessandro II, figlio d' Alessandro I.

Morte di Nicomede Re della Bitinia; ed il di lui reguo, come auche la Cirenaica, sono ridotte in provincie Romane. 60

Tigrane richiama Magdalo, già suo Vicerè nella Siria. Antioco l' Asiatico occupa alcuni luoghi nella Siria, e vi regna per 4 anni.

Pompeo discaccia Antioco l' Asiatico dai di lui Stati, e riduce la Siria in provincia Romana. Alessandro è discacciato dall' Egitto; e gli è softituito Tolommeo Aulese figlio naturale di Latiro .

3946 I Romani depongono Tolommeo, Re di Cipro: e s'impadroniscono dell' isola . Cotone regola tal' impresa .

Tolommeo Aulese fugge dall' Egitto, e Berenice, di lui figlia primogenita, n' è dichiarata Regina.

3949 Gabinio, ed Anionio ristabiliscono Eulete nei di lui Stati.

Tolommeo Aulere muore, e lascia i suoi Stati al suo primogenito ed alla sua primogenita, ch'è la famosa Cleopatra,

3956 Formo ed Achilla, Tutori del giovane Principe, discacciano Cleoparra dall'

Il Re d' Egitto muore; e Cesare colloca sopra quel Tropo Cleopatra, e Totommeo di lei piccolo fratello.

3961 Cleopatra avvelena il suo fratello, e si dichiara in favore dei Triumviri Romani.

3963 Cleopatra va in Tarso, innamora Antonio, e lo conduce seco in Alessandria. 1705 Antonio soggioga l' Armenia, e ne presenta il Re a Cleopatra, - 33 Incoronazione di Cleopatra, e di tutti i di lei figli.

Dissensioni fra Cesare ed Antonio: Cleopatra segue quest' ultimo; ed egli ripudia Ottavia in Atene .

Cleopatra fuggo dopo la battaglia d' Atio , ed è seguita da Antonio, il quale abbandona in tal guisa la vittoria a Cesare . 3974 Antonio muore fra le braccia di Cleopatra .

Cesare s' impadronisce d' Alessandria: Clopatra si dà la morte: e l' Egitto diventa provincia Romana.

41

| An. del M. PONTO                                                                                                                                                         | CAPPADOCIA                                                                     | PARTIA An. av. C                                      | G. C. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 3597 Questo regno fu fonda-<br>to da Dario figlio d' Ista-                                                                                                               |                                                                                |                                                       | 407   |
| spe; nel 3490; ed Arta-<br>bazo ne fu il primo Re;<br>ma quelli, che regnarono                                                                                           |                                                                                |                                                       |       |
| dopo di lui fin a Mitrida-<br>te I, sono poco noti nel-<br>la Storia.                                                                                                    | 1                                                                              |                                                       |       |
| 3600 Mitridate I è riguardato come il fondatore di que-                                                                                                                  |                                                                                |                                                       | 404   |
| 3641 Ariobarzane regna per                                                                                                                                               | A grant of the                                                                 |                                                       | 366   |
| 27 anni.<br>3644                                                                                                                                                         | Ariarate I, primo Redella Cappadocia, regna<br>insieme con Oloferne, suo       |                                                       | 36●   |
| 3666 Mitridate II regua per                                                                                                                                              | fratello.                                                                      |                                                       | 338   |
| 15 anni.<br>3668                                                                                                                                                         | Ariarate II , è spoglia-                                                       |                                                       | 336   |
| 3000                                                                                                                                                                     | to de' suoi Stati da Per-<br>dicca, che gli sostituisce                        |                                                       | **    |
| 3669                                                                                                                                                                     | Ariarate III, è Re della<br>Cappadocia dopo la mor-<br>te di Perdicca e di Eu- |                                                       | 315   |
| 3702 Mitridate III regna per                                                                                                                                             | mene .                                                                         |                                                       | 302   |
| 36 anni, e dopo di lui re-<br>guano per 100 anni tre al-<br>tri Sovrani, l' ultimo dei<br>quali è <i>Mitridate</i> IV, bi-<br>savolo di <i>Mitridate</i> il Gran-<br>de. |                                                                                |                                                       |       |
| 3720                                                                                                                                                                     | Ariamnes .                                                                     |                                                       | 184   |
| 3754                                                                                                                                                                     | Ariarate IV .                                                                  | Arsace I, foudatore del                               | 250   |
| 4.0                                                                                                                                                                      |                                                                                | Arsace II, fratello del primo.  Priapazio.  Franzi l. |       |
| 3820 Farnace, figlio di Mi-                                                                                                                                              |                                                                                | France 1.                                             | 185   |
| 3840                                                                                                                                                                     |                                                                                | Mitridate I.                                          | 164   |
| 3842                                                                                                                                                                     | Ariarate VI, sopranno-<br>minato Filopatore.                                   |                                                       | 161   |
| 3866 Mitridate V , sopranno-<br>minato Evergete .                                                                                                                        | -                                                                              |                                                       | 140   |
| 3875                                                                                                                                                                     | · Ariarate VII.                                                                | Frante II.                                            | 113   |

| A  | n. del M.               | PONTO                                                           | CAPPADOCIA                                                                                                                          | PARTIA As. av.                                                                   | c c   |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3  | 876                     |                                                                 | Artabano ha ben presto<br>per successore Mitridate,                                                                                 |                                                                                  | 127   |
| 3  | 881 Mitrida             | e VI, sopranno-                                                 | che regna per 40 anni.                                                                                                              |                                                                                  | . 121 |
|    | minato il               | Grande .                                                        | 4                                                                                                                                   | 4.0                                                                              |       |
| 31 | 905                     |                                                                 | Ariarate VIII, è ucciso<br>da Mitridate, che pone<br>sopra il di lui trono il suo                                                   | 0 000                                                                            | .09   |
|    | •                       |                                                                 | figlio. Poco dopo Aria-<br>rate IX s' impadronisce del-<br>la Cappadocia; ma il figlio                                              | 1 :                                                                              |       |
|    |                         |                                                                 | di Mitridate subito dopo<br>la morte di questo Re,                                                                                  |                                                                                  |       |
| 39 | )14                     |                                                                 | silla passa nella Cappa-<br>docia, discaccia il figlio                                                                              |                                                                                  | 90    |
|    |                         |                                                                 | di Mitridate , e vi stabili-                                                                                                        |                                                                                  |       |
| 35 | Principi<br>Mitridate . | o della guerra di                                               | sce Ariobartane I.<br>Tigrane Re dell' Arme-<br>nia, discaccia Ariobartane<br>dalla Cappadocia, e vi<br>stabilisce il figlio di Mi- | A Mnaschires succede Si-<br>notrace, ed il loro regno<br>dura per quasi 20 anni. | 89    |
| 39 | un giorno t             | fa morire in<br>tutti i Romani ch'                              | tridate.                                                                                                                            |                                                                                  | 88    |
|    | Archelae<br>Generali ,  | l' Asia-Minore.  , uno dei di lui prende Atene, ior parte delle |                                                                                                                                     |                                                                                  |       |
|    | altre città             | Greche.                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                  |       |
| 39 | re la guera             | ncaricato di fa-<br>ra a Mitridate,                             |                                                                                                                                     |                                                                                  | 87    |
| 30 |                         | prende Atene.<br>ince i Generali                                |                                                                                                                                     |                                                                                  | \$6   |
| -  | di Mitrida              | e presso Che-                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                  |       |
|    | Orcomene                | poco dopo in                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                  |       |
| 39 |                         | Silla e Mitri-                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                  | 84    |
| 39 | proprio fig             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                  | 83    |
|    |                         | guerra di que-                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                  |       |
|    | mani, che               | dura per 3 an-                                                  |                                                                                                                                     | · · ·                                                                            |       |
| 39 | ni.                     |                                                                 | Address of anything                                                                                                                 |                                                                                  |       |
| 39 |                         |                                                                 | Ariobarzane riacquista la Cappadocia: Tigrane glie la ritoglie: Pompeo ristabilisce Ariobarzane; e que-                             |                                                                                  | 78    |
|    |                         |                                                                 | sto, e dopo di esso il di                                                                                                           | PON-                                                                             |       |
|    |                         |                                                                 |                                                                                                                                     | ron-                                                                             |       |

Mitridate muore; e Parnace, di lui figlio, eletto Re dall' esercito, si sostomette ai Romani.

3948

3950

54

Mitridate, primogenito

Infelice spedizione di Crasso contra i Parti. PON-

Orode .

#### PONTO

#### CAPPADOCIA

## An. del M.

#### PARTIA An. av. G. C.

3962

Ariarate V.

Ventidio, Generale Ro-mano, vince i Parti, e ripara l'ingiuria softerta dalla sua nazione nella bat-

taglia di Carres.

3973

Marc' Antonio discaccia Ariarate dalla Cappadocia, 31

Ariatat dania cappadocia,
e vi stabilisce Archelao.
Alla morte di questo
Principe, accaduta nell'anno del Mondo 4022, la
Cappadocia è ridotta in
provincia Romana.

FINE.



# TAVOLA DEL SETTIMO VOLUME.

TO

17

10

21

25

27

ívi

ivi

LIBRO VIGESIMOSESTO.

DELLE

SCIENZE SUPERIORI. DELLA FILOSOFIA. Pag. 2

PARTE PRIMA.

Cap. I. Storia de' Filosofi della Setta Jonica , fin alla sua divisione in molti rami.

Cap. II. Divisione della Filosofia Jonica in differenti Sette . Art. I. Della Sessa Cirenaica . Art. II. Della Sena Megarese .

Art. III. Delle Sene Eliaca, ed Eretrica .

Art. IV. Delle tre Sette Accademiche . ivi

. I. Dell' Accademia Ansica . 6. II. Dell' Accademia Media . III. Dell' Accademia Nuova.

Art. V. De' Peripatetici . Art. VI. Della Setta de' Cinici . Art. VII. Della Sena degli Stoici.

Cap. III. Storia de' Filosofi della Setsa Isalica .

Art. I. Art. II. Divisione della Setta Italica in

mattro Sette. 6. I. Sena d' Braclino .

6. II. Seita de Democrito . 43 6. III. Setta degli Scettici , o Pirro-

Rollin Stor. Ant. Tom. VII.

nisti . 6. IV. Sena Epicurea . Rifiessione generale sopra le Filosofi .

PARTE II.

STORIA

DELLA FILOSOFIA.

INTRODUZIONE . Cap. I. Opinione degli Antichi Filoso-

fi intorno alla Dialettica . Cap. II. Opinione degli Antichi soft intorno alla Morale .

Art. I. Opinioni degli Antichi Filosofi intorno alla Suprema Felicità dell'

uomo . 6. I. Opinioni d' Epicuro intorno al Sommo Bene .

§. II. Opinioni degli Stoici intorno al Sommo Bene . 6. III. Opinioni de' Peripatetici intorno

al Sommo Bene . Art. II. Opinioni degli Antichi Filosofi intorno alle Virtu , ed ai Dove-

ri della Vita . Art. III. Della Giurisprudenta . 72 Cap. III. Opinione degli Antichi Filo-

sofi intorno alla Metafisica , ed alla Fisica . Art. I. Dell' Esistenza e degli Astribu-

ii della Divinità . 6. I. Dell' Esistenza della Divinità. 79 6. Il. Della Natura della Divinità . 6. III. Se la Divinità presiede al go-

| verno del Mondo, e se ha cura de-                                                | Dell' Ariemetica e dell' Algebra. 11   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| gli U mini in particolare? 86                                                    |                                        |
| at. II. Della formazione del Mondo. 88<br>. I. Sisiema degli Stoici intorno alla | Della Statica . 12                     |
| formazione del Mondo . ivi                                                       |                                        |
| . II. Sistema degli Epicurei intorno<br>alla formazione del Mondo . 90           | CAPITOLO II.                           |
| . III. Pensiero bellissimo di Platone                                            | Dell' Astronomia . 12                  |
| sopra la formazione del Mondo. 92                                                |                                        |
| Art. III. Della Natura dell' Anima. 93                                           |                                        |
| Art. IV. Degli effecti della Natura. 95                                          | sono più distinti . iv                 |
|                                                                                  | 6. II. Terre conosciute dagli Anti     |
| CAPITOLO IV.                                                                     | chi. 12                                |
| . I. Della Medicina . 100                                                        |                                        |
|                                                                                  | ni abbiano superati gli Antichi. 130   |
| . III. Della Chimica . III                                                       |                                        |
| . IV. Dell' Anosomia 112                                                         |                                        |
|                                                                                  | Art. III. Riflessioni sopra l' Astrono |
| LIBRO VIGESIMOSETTIMO.                                                           | mia. I3                                |
| posin summer maire                                                               | I. RIFLES. Sopra i Satelliti di Gio    |
| DELLE MATEMATICHE.                                                               | re. iv                                 |
|                                                                                  | II. RIFLES. Sopra lo Spettacolo ma     |

Fine della Tavola del Settimo Volume.

138

# TAVOLA GENERALE

### DELLE MATERIE

CONTENUTE

NELLA

### STORIA ANTICA:

Il numero Romano indica il Tomo, il numero arabico indica la pagina del medesimo Tomo.

A Abansida si arroga la tirannia in Si-cione, IV. 163. Abante Re d' Argo , II. 25. Abaris , Preta Greco , VI. 194. Abelox , Spagnuolo , di lui tradimento .

Abido , città dell' Asia , assediata da Filippo , IV. 68. Fine tragica della medesima, 269.

Abradate, Re della Susiana, al servizio di Ciro, I. 228. L' ucciso nella battaglia di Timbrea, 287.

Abramo passa nell' Egitto insieme con Sara, L. 53. La Scrittura lo pone molto vicino a Nembrod per qual ragione , 225. Abrocoma, uno dei Generali dell' arma-

ta d' Artaserse Mnemone, marcia contra Ciro il Giovine, II. 339. Abutite, Governatore di Susa per Dario,

si arrende ad Alessandro, 111, 358, E' mantenuto nel suo governo, ivi. Acoja così chiamata da Acheo, II. 32.

Vedi Achei . Acarnani , popoli della Grecia ; loro corag-210 , IV. 230.

Acarnani , commedia d' Aristofane ; estratto di quest' opera, III. 84-

Acaz. Re di Giuda, si fa vassallo e tributario di Teglatfalasar, I. 236. 237. Accademia . Tre differenti Accademie , . Rollin Stor. Ant. Tom. VII. Tav.

VII. 11. L' Antica , ivi . La Media , 17. la Nuova, 19.

Accademia fondata in Alessandria sorto il nome di Museo , IV. 103.

Accademie stabilite nell' Europa nell' ultimo secolo . VII. 100, Elogi dell' Accademia delle Scienze, 101. 132. Di quel-Li delle Iscrizioni e Belle Lettere . Vi. 45. Acciajo . Descrizione di questo metallo .

VI. 33. Accio . Vedi Attio .

Achei , stabiliti da Acheo nel Peloponneso, Ii. 32. Fondazione della loro Repubblica, IV. 162. Loro governo 163. Città, che compongono nel principio la lega Achea, ivi . Vi si aggiungono in appresso molte altre città , 164. 170. Capl che resero tanto florida questa Repubblica, 238. 246.

Gli Achei entrano in guerra con Isparta, IV. 185. Dopo molti svantuggi chiamano Antigono in loro soccorso, 188. Essendo in guerra cogli Etoli, ricorrono a Filippo, 217. Si dichiarano contro questo Principe in favore de' Romani, 285. Abbracciano il partito del Romani contro Antioco, 3tg. Esercitano un crudel trattamento riguardo a molti Spartani, 346. Sottomettono i Messenj, 364. Spediscono in Roma alcuni Deputati a motivo di Sparta . 167. CalCaliforatida, uno dei Deputati, gli tradisce, ivi.

GT Achel il determinano a dividere coi Romani I pericoli della guera contro Cerseo, V. 71. Si rendono coppeti to the pericoli della guera contro Cerseo, V. 71. Si rendono coppeti to che ne ricevono, 213. Turbolenza nell' Acaja, 216. Gil Achel dichiarano la guerra agli Spartani, iri. Miliratano I Deputati di Roma, 127. Inducono Tecto, 118. Sono difficati da Metello, 130. In seguito da Mummio, 130. L' Acasia è ridotta in provincia Romana, 131. Colemna, fratello di Serre, II. 131. Non canada controlle di Contr

Achemene, fratello di Serse, Il. 121, Achtemende, fratello d' Artaserse Memone, marcia-alla testa dell' armata che questo Principe spedisce contra l' Egito, Il. 180. Rimane ucciso in un com. battimento, ivi.

Acheo, figlio di Xuto, londatore d' Atene, II. 322

Achro, cuşino di Scieuco, ha il maneggio degli affari dell' Egitto, IV. 201. Vendica la morte di questo Principe, 101. Riffuta la corona, e la conserva ad Antioco il Grande, riv. Di lui fedeltà verso questo Principe, riv. Ribellione d' Achro contra Antioco, solo, Di lui potenza, riv. E' tradito, abbandonato ad Antioco, e privato di vita, 114.

Adulla, Tutore di Tolommeo, V. 140.
Assassina Pompeo, 141, E' ucciso, 145.
Acicorio , Capo dei Galli, fa un' irruzione nella Macedonia, 110, Vi perisce, ivi.
Acilio (Marnio). E' intericuto di free
la guerra nella Grecia ad Anticoo, 10.

320. Disfà questo Principe presso le Termopili, 322. Sottomette gli Étoli, 323. Acitto giovine Romano : stratagemma di

cul si serve per fare uscire Perseo dal di lui asilo, V. 95. Acori, Re dell' Egitto, II. 389.

Acqua dolce. In qual guisa era conservata in Alessandria, V. 345. Acradina, rione della clità di Siracusa;

descrizione del medesimo, II. 273.
Acrisio, Re d'Argo, II. 26.

Acrotare, figlio di Areo Re di Sparta, IV. 138. Valore di questo giovine Princi, pe, 140.

Aca, conservata nel governo della Caria dopo la morte d' Idrico suo matito, III. 305.

Abdolonimo è posto suo malgrado sopra il ttono di Sidone, III. 321. Risposta, ch'ei dà ad Alessandro, ivi. Aderbale, Capo dei Cartaginesi, disfà i Romani in mure, I. 130.

Admante è nominato Generale degli Ateniesi dopo la battaglia delle Argino, se, II, 315. Giò che gli fece evitare la morte dopo la sua disfatta presso Ægos-

potamos, 310.

Admeto, Re de' Molossi, accorda l'assilo a Temistocle, II. 164 Intimotito degli Ateniesi, lo timanda, 172.

Admeto , Uffiziole nell' esercito di Alessondro , I'l. 3:9-

Adone. Feste celebrate in Atene in onore d' Adone, 11. 26%.

Adorare; etimologia di questa voce, I.

Adriano. Vile gelosia di quest' Imperatore contro l' Architetto Apollodoro, VI. 72. Adulațione, Cause dell' inclinazione che

hanno i Principi a lasciarsi sedurre dagli adulatori, I. 157. Æ305 potamos, celebre per la vittoria ri-

portata da Lisandro sopra gli Ateniesi,

Afranio, Poeta Latino, VI. 314.
Africa, acoperta mercè le cure di Necao, I. 66. Annone vi fa un viaggio per
ordine del Senato di Cartagine, 87.
Fertilità di questa parte del Mondo,
VI. 11.

Afro ( Domizio ) celebre Oratore, VI.

Aftone, Autore Greco, VI. 151.
Azamennone, Re di Micene, II. 16.
Agarissa, moglie di Megacle; ciò che fece il di lei padre nello sceglierle uno

spoto, 11. 64.

\*\*Ratocke, si arroga la tirannia in Siracuta 1. 155. V. 178. Di lui spedizioni contro i Cartagneti nella Sicilia e
nell' Africa 1. 111. Induce Ofella ad
abbracciarei il suo partito, indi lo fa
morire, 116. e fge. Fine miserable di

questo tiranno, 117.

Agatocle, Governatore dei Parti in nome
di Antioco, IV. 50.

Agatocle , fratello dl Agatoclea , IV. 214. Di lui ascendente sopra lo spirito di Tolommeo Filopatore, ivi. Di lui condotta per ottenere la sorella di Tolommeo Epirane , 265. Perisce miserabilmente , 366.

Agaioclea, concubina di Tolommeo Filopatore, IV. 114. Fine infelice di quesia donna, 266.

Agatodamone, Geografo, VII. 128. Agazia, Poeta, VI. 303. Agelao di Natipatti, Ambasciatore degli alleati a Filippo; savio di lui discorso, IV, 234.

Agesilao , è eletto Re in Isparta , II. 365. Di lui educazione . ivi . Di lui carattere , 366. Parte per l' Asia , 368. Entra in briga con Lisandro , ivi . Spedizioni di Agesilao nell' Asia , 372. e feg. Sparta lo nomina Generalissimo di terra e di mare, 374. Egli dà l'incarico a Pisandro di comandare alla flotta in sua vece . ivi . Si abbocca con Farnabazo, 375. Gli Efori lo richiamano in ajuto della patria, 379. Pronta di lui ubbidienza, ivi . Riporta una vittoria sopra i Tebani in Coronea, e vi è ferito, 38z. Torna in Isparta, 383. Conserva sempre i suoi antichi costumi, ivi. Viene in chiaro della congiura formata da Lisandro, 383. Spedizioni diverse di Agesilao nella Grecia, ivi. Fa nominare Teleuzia, suo fratello, Ammiraglio della florta, 384. Fa perdonare a Sfodria , III. 169. Motteggi , che si tira addosso dalla parte di Antalcida, 170-Disputa di Agesilao con Epaminonda nell' assemblea degli alleati in Isparta, 172. Fa dichiarare la guerra ai Tebani , rvi. Trova la maniera di salvar quelli che si erano dati alla fiiga nella battaglia di Leuttri, 175. Condotta tenuta da Agesitao nelle due invasioni fatte dai Tebani sopra il territorio di Sparta, 177. Sparta lo spedisce in soccorso di Taco, Re dell' Egitto, che si era ribellato contro i Persi, 200. Azioni di questo Re nell' Egitto , ivi . Si dichiara in favore di Nettanebo contro Taco, ivi. Muore per istrada nel tornare in Isparta, sot. Agesilao , zio materno di Agide Re di Sp rra , V. 179. Abusa della confidenza

di questo Principe , swi . Violenze , che commerce essendo Eloro , 180. E' ferito, e lasciato per morte , 186. Agestpoli , Re di Sparta con Agesilao,

Iti 159. Discordia fra questi due Principi, ivi. (omanda all'esercito spedito contra Olinto, 161, Di lui morte, 162. Agezipolt, regna in Isparta insieme con Llcurgo, IV. 220. Licurgo lo difcaccia del trono, 301. El si ritira nel campo

de' Romani, ivi .

Agesimeata, madre di Agide Re di Sparta, IV. 181. Di lei morte, 183.

è sforzata da Leonida a sposare Cleomene, IV. 184. Morte di questa Principessa, 191.

ta, IV. 181. Di lei morte, 183. Agiati, vedota di Agide Re di Sparta, Agide I., figlio d'Euristene Re di Sparta, riduce alla servitù gli abitanti d'

Eios, 11. 49.

Agide 11., figuo d' Archidamo Re di Sparta, 11. 171. Fa la guerra agli abitanti d' Elide, 365. Riconofce, morendo, Leotichide per fuo figlio, ivi.

Agide III, figlio d' un lecondo Archidamo, Re di Sparta, comanda sil' ciercito de' Lacedemoni contra i Macedoni, ed è uccifo in una battaglia, III.

Acide IV. figlio d' Eudamida, regna in Isparta, IV. 174. Intraprende a rimetere in vigore gil antichi atsaliliment di Licurgo, 176. Vi riesce in pare, ivi, e seg. Il 1900 Aggeillao impedase che l'affare abbia buon fine, 179. E' inviato in ajuto degli Ache contro gli Eto-lj, ivi. Rientrando in laparta, vi riva rutto canglato, 180. E condannato a

morte, e ginstiziato, 183.

Agonoreti, nome dato a quelli che presedevano ai giuochi pubblici nella Grecia, 111. 61.

Agricola. La di lui vita scritta da Tacito, VI. 381. Estratti di questa vita, 384.

Agricoltura, VI. 6. Antichità della medesuma, riv. Utilità chi essa arreca, riv. Quale stima se ne faceva ne tempa natichi, 7. Principalmente nell' pitto, I. 41. Nella Persia, 355. Nella Sicilia, II. 420. V. 148, Quanto Importo nonzala, equinto è perichino traccurata, V. 7, et se, Carlegnos. Podiatione di genera cinti. M. 10. V. 148, L. 10. Principio di Rocierco. Productione di principio al III. 55. E' sottomessa nel principio al Gartaginesi, I. tos. In seguipo ai Ro-

mani, 112.
Agrone, Principe dell' Illirico, IV. 170.
Albanesi, situazione del loro paese, V.
316. Sono vinti da Pompeo, ivi.
Alcamene, Scultore, VI. 79.

Alcandro, giovine Spartano, cava un occhio a Licurgo, 11. 37. Mezzi implegati da Licurgo per vendicarsene, ivi. Alceo, figlio di Perseo Re di Micene e padre di Anfattione, 11. 26.

Alceo , Poeta Greco , II. 74. VI. 299. Alceta , Re de' Molossi , bisavolo commune di Pirro e di Alessaudro il Grande , III. 257.

Alcibiade, ancora giovinetto, riporta il premio del valtore in un combattimento contro i Potidei, II. 201. Carattere di questo Ateniese, 254. Di lui legame con Socrate, ivi. Pieghesolezza dei di lui genio, 256, 271, 328. Di lul paffione per dominare egli solo, 257. Spese enormi ch' egli fa pei giuochi pubblici, III. 70. Città che provvedono alle di lui spese, ivi .

Alcibiade incomincia a comparire In Atene, 11. 254. Artifizio da esso impiegato per far rompere il trattato cogli Spartani, 258. Determina gli Ateniesi a fur la guerra della Sicilia, 260. E' nominato Generale insieme con Nicia e con Lamaco, 163. E' accusato d' aver mutilate le statue di Mercurio, 267, Parte per la Sicilia senza aver potuto ottenere che si pronunziasse sopra tal affare, ivi . Si rende padrone di Catania per via di sorpresa , 270, E' richiamato dugli Ateniesi per essere giudicato, ivi . Si salva , ivi . E' condannato a morte come contumace, ivi . SI ritira in Isparta, 171. Si guadagna l'affetto di Timea. moglie di Agide, e ne ha un figlio, 272. Consiglia agli Spartani di spedire Gilippo in soccorso di Siracusa, 275.

Alcibiade si ritira presso di Tisaferne , 197. Di lui credito appresso questo Satrapo, ivi . Si tratta del di lui ritorno In Atene, 299. Vi è richiamato, 301. 303. Batte la flotta degli Spartani, 303. Va a parlare a Tisaferne, che lo fa arrestare, e condurre in carcere in Sardi, ivi . Fugge dalla prigione , ivi . Disfà in un medesimo gierno Mindaro e Farnabazo, 304. Torna trionfante in Atene, 305. E' nominaro Generalissimo , 306. Fa celebrare i grandi misteri . ivi . Parte colla flotta , 308. E' accusato da Trasibolo in Atene d'essere stato cagione della sconfitta della flotta in vicinanza di Efeso, 3to. Gli è tolto il comando, ivi . Va ad abboccarsi in Ægos-potamos col Generali Ateniesi, 319. Consiglio da esso loro dato, ivi . Si ritira nella provincia di Farnabazo, 327, Et faito assassinare da questo Satrapo . ivi .

Alcibiade , uno degli Esuli di Sparta, è ristabilito dagli Achei, e spedito in Roma a produrre alcuni famenti contro questi ultimi, IV. 359. Gli Achel lo condannano a morte, 361. Revocano ben presto questa sentenza, 363.

Altimo, è posto alla testa degli eserciti di Demerrio Sotero contro i Grudei -V. 151. 152.

Alcioneo , figlio d' Antigono , porta al suo padre la sessa di Pirro , IV. 143. Alemano., Poeta Litico , II. 74. VI. 199. Alemeune , 11. 64.

Alemeonidi, discacciati da Atene per ordine di Pisistrato , II. 66. S' Incaricano della fabbrica del nuovo tempio di Delfo, 68. Loro scopo in tal' intrapresa, ivi .

Alessamene è spedito dagli Etoli per impadronirsi di Sparta , IV. 315. La di lui avarizia gli fa fallire il colpo, ivi .

E' ucciso in Isparta, ivi . Alessandra, moglie d' Alessandro Gianneo, regna sopra la nazione Giudaica, V. 101. 102. Muore nel nono anno del

stro regno, 204

Alessandria, città dell' Egitto, fabbricata da Alessandro il Grande , III , 343. Magnificenze di questa città, VI 68. Lusso che vi regnava, l. 24. Commerclo della medesima, 1, 12. VI. 30. Famose Biblioteche d' Alessandria, tV. 101. Sorte di gueste Biblioteche, IV. 104. e segg. V. 344.

Alessandria fabbricata da Alessandro il Grande sopra it Jassarte, 111. 381.

Alessandro I , figlio d' Aminta Re della Macedonia, vendica l'ingiuria ch' era stata fatta dai Deputati Persi alla sua madre ed alle sue sorelle, II. 101. Fa agli Ateniesi proposizioni di pace in nome de' Persi, 147. Avvertisce i Greci del disegno de' Persi, 450.

Alessandro II. figlio d' Aminia, regna nella Macedonia, e muore a capo d' un an-

no, 111. 183.

Alessandro III, soprannominato il Grande , figlio di Filippo . Di lui nascita , 111. 238. 284. Felici inclinazioni di questo Principe . 184. e segg. Gli è assegnato Aristotele per maestro , ivi . Stima ed amicizia d' Alessandro per questo Filosofo, 185. Doma il Bucefalo,

Alessandro ascende sopra il trono della Macedonia, 111. 289. Vince e sottomette I popoli vicini al suo regno che si erano ribellati, 190. Passa nella Grecia per dissipare la lega che vi si era formata contro d'esso, ivi . Disfa i Tebani in una giornata campale, 201. S' Impadronisce della loro città , e la distrugge , ivi . Perdona agli Ateniesi , 293. Convoca una dieta in Corinto, e si fa nominare Generalissimo dei Greci contra i Persi, ivi . Torna nella Macedonia . 194-Si prepara alla sua spedizione contro I Persi, 295. Stabilisce Antipatro per governare nella Macedonia, in qualità di Vicere . ivi .

Alessandro parte per l' Asia , 111. 296. Glun-

Siunge in Troja, e quivi fa grandi onori aila memoria d' Achille , 297. Passa il Granico, e riporta sopra i Perst una gran viticria, 198. Fa l'assedio, e s' impadionisce di Alileto , 300. In seguito di Alicarnasso, ivi . Conquista quasi tutta l' Asia-Minore , 301. Si rende padrone detla c.ttà di Gordione, e vi taglia il famoso nodo Gordiano, 303. Varca il passo angusto della Cilicia, 304. Arriva in Tarso, ed è colà anaccato da una mortal malatria per essersi bagnato nel Cidno, 305. Ne guarisce in pochl giorni, 306. Va incontro a Dario, e riporta sopra questo Principe una celebre vittoria in vicinanza d' Isso, 309. e sege. Stanco d'inseguire Dario, va nel campo di questo Principe, di cui si erano impadronite le sue truppe , 316. Umanità e riguardi di Alessandro verso Sisigambi e le altre Principosse prigioniere , 317. 359.

Alessandro si porta nella Siria , III. 318. Gli sono consegnati i tesori conservati in Damasco, ivi . Gli è scritta da Dario una lettera piena d'orgoglio, 319. Fell risponde nella stessa gu.sa . ivi . La città di Sidone gli apre le sue porte, 310 hgli forma l'assedio di Tiro, 322, e segg. Dopo aver incontrata una lunga resistenza prende questa città d' assalto, 220 Riceve una seconda lettera di Dario , 334. Marcia verso Gerusalemme , 315. Onori che fa a Jaddo, Sommo Sacerdore . 336. Entra in Gerusalemme . e quivi othre alcuni sacrifizi, 317 Gli fono poste sotto gli occhi le profezie di Duniele che lo concernevano, i-i , Concede grandi privilegi ai Giudei, 340. Ne mega aleri simili ai Saciaritani, 241. Assedia e prende Gaza, ivi . Entra nell' Egitto, 342. Se ne rende padrone, 343. Incomincia a fabbricare Alessandria, 344. Passa nella Libia , ivi . Visita il tempio di Giove Ammone , 345. Si fa dichiarare fiello di questo Nume, ivi . Torna nell' Egitto , IVI .

Alexandro, stomato dall' Egitte, penna ad andrae in traccia di Dario, III. 346. Nel patite sa la morte della moglie di questo Principe, viv. Le fa gran inost funero. II., 147. Passa l' Eufrane, ivi. Posità si l'Eggingo Dario, e riporta sopra il medesimo una gran vitoria presa di Ashubia, 350. e e gg. 35 majoricolis del propositione del proposit

ivi. Arriva in Persepoll, e se ne rende padrone, 363. Incendia il palazzo di quessa città in una parelta di dissolutezzo, ivi.

Alessandro si da ad inseguire Dario , IIL 364. L'attentato di Besso contro questo Principe gli fa affrenare la marcla . 365. Dolore d' Alessandro nel vedere il corpo di Dario, ch' era allora spirato, 366. Manda questo ca l'avere a Sisigambi , evi . Marcia contro Besso , 370. Talesiri , Regina deile Amazzoni, fa un hingo viaggio per vederlo . 371. Ei si abbandona al piacere ed alla dissolurezza , 371. Continua la sua marcia contra Besso . 374. Fa morire Filora caduto in sospetto d'essere entrato in una cospirazione contro d' esso , 174, e segg. La necidere Parmenione di lui padre, 378. Doma molti popoli , 379. Giunge nella Batiriana . ivi . Criidettà da esso esercitate verso I Branchidi, 380. Gli è condotto Besso, ivi .

Alessandio prende molte città nella Bartriana , III. 381. Ne l'abbrica una presso . il Jassarte, e dà alla medesima il suo nome, ivi . Marcla contra i Sogdani che si erano ribellati, e demol sce molte delle loro città , ivi . Gli Sciti gli spediscono alcuni Ambasciatori, i quali gli parlano con una liberià estraorginaria. 383. Egli passa il Jassarte , 384 R. orta una vittoria sopra ga Scitl. ivi . l'ratta favorevolmente I vinti , 385. Calma la ribeltione de' Sogdiani , iri . Invia Besso in Achatana per essere punito , 386. S' impadronisce della città di Petra, ivi , e segg. Si abbandona al piacere della caccia, e vi corre un gran pericolo , 388. Conferisce a Clito il comando delle provincie che aveva avute Ariabazo, ivi. Invita quest' Uffiziale ad una cena, e l' uccide, ivi e sigg. Fa diverse spedizioni , 392. Sposa Rossane , figlia d' Ossiatte, tvi. Forma la risoluzione d' andare nelle Indle, e la preparar tutto per la partenza , 393. Iniraprende a farsi adorare alla maniera do' Persi, ivi. Fa morire il Filosofo Cal-Estene . 305.

Alessandro parte per le Indie, III. 397. Vi prende molte città ch' erano riguardare come inespugnabili, e corre sivente pericolo della vita, 400. e 1978. Accorda la sua protezione a Tassilo, 401. Varca il fiume Indo, ivi. In siguito l'idaspe, 403. Riporta una celebre vittoria sopra Poro, ivi e sege-Ristabilice mento Prinepe nel di lui re-Ristabilice mento Prinepe nel di lui regno, 4.7. Fabbrica Nicea e Buechi, in, ir. Si innoirta nelle indice sottometre molti popoli, 408. Rivolte di poestare fin al Gange, 414. Mormo-razione generale del di ul esercito, ivi. Riunnia a questo progetto, ed ordina che si facciano i preparativi pel tiono, 413. Ecceso della di tila vanità nel sendimenti di grazie, che fa agli Dii,

Alessandro si pone in marcia per ar. rivore fin all' Oceano, 111. 414. Corre un estremo pericolo nell' assedio della città degli Ossidrachi , 415. Doma tutit quelli che incontra nel suo passuggio, 418. Arriva ali' Oceano, 419. Si dispone a tornare nell' Europa, ivi . Nel passare per alcuni luoghi deserti , soffre molto per la penuria dei viveri, rvi. In quale equipaggio attraversa l' Acardania, 420, Giunge in Pasagarde, 421. Onori ch' egit rende alla memoria di Ciro , 412. Fa morire Orsine , Satrapo della provincia , 413. Sposa Statira, figlia di Dario, 424. Paga i debiti de' suoi soldari , ivr , Seda una ribellione insorta dalla loro parte, 417. Richiama Antipatro dalla Macedonia . e sostituisce in di lui vece Crate-1e, 418. Dolore d' alessandro alla morte di Efestione . 419. Sottomette i Cosseni . ivi .

Alessandro entra in Babilonia malerado le infauste predizioni dei maghi e degli altri indovini , Itl. 429. Celebra i funerali d' Efestione con una estraordinaria magnificenza , 430. Forma diversi progetti di viaggi, e di conquiste, 432. Procura di riparare gli argini dell' Eufrate, 433. di rifabbricare il tempio di Belo, eve. Si abbandona a' grandi eccessi del vino, che gli cagionano la morte, 435. e segg. Convoglio tunebre d' Alessandro , IV. 24- II di lui cadavere è portato in Alessandria, 111. 437. Qual giudizio si dee formare di Alessandro . 438. Carattere di questo Principe in bene, ed il male, ivi, e segg. Profezie di Daniele concernenti Alessandro . 333. Alessandro , figlio d' Alessandro il Grande . eletto Re . IV. 13. Cassandro nel princi-

pio spoglia questo Principe della digniti Reale, 47: In seguito lo fa morire, 63. Alessandro, figlio di Cassandro, disputa la Corona della Macedonia ad Antipatro, suo fratello, 1V. 95. E' ucciso da Demetrio, da esso chiamano in suo soc-

corso , ivi .
Aleszandro I. , Re dell' Epiro , sposa Cleo-

patra, figlia di Filippo Re della Macedonia, 111. 276. Alessandro II., Re dell' Epiro, IV. 135.

Altssandro Bala forma una congiura contro Demetrio Sotero V. 154. Ascende sopra Il trono della Sirla 1,155. Spess Cleopatra, figlia di Tolomanoo Filomerore, viv. Si abbandona zi piaceri, 156. Tolommeo si dichiara contro di lui in favore di Demetrio Nicatore, viv. Alessandro perisce, 157.

Alessandro Zebina discaccia Demetrio dal trono della Siria, V. 175. E' vinto da Annioco Gripo, e poco dopo ucciso, 177. Alessandro I, figlio di Fiscone, è col-

Alessandro I, liglio di Fiscone, e collocato sopra il trono dell' Egitto, V. 183. Fa morire Cleopatra, sua madre, 187. E' discacciato da' suol sudditi, e poco dopo perisce, 188.

Alexandro II , figlio d' Alessandro primo, regna nell' Egitto dopo la morte di Latiro, V. 180. Sposa Cleopatra, detta anche Berenice, e dopo sette giorni la uccide, iri . Gli Alessandrini lo discacciano dal trono, 193. Egli muore, e morendo, dichiara suo crede il po-

polo Romano, rvi.
Missandro Gameo regna cella Giudea, V. 100. Atticca gli abanni di
Corro di questa città, e di di di
Corro di questa città, e disi Alessandro presso il Giordano, 184. Venderta
d'Alessandro contro Gazza, 101. Briche fra questo Principe cel l'Armet,
polita di di contro di contro di
Corro di

Alationdro si fa tiranno di Ferra , III.

18a. Cerca di soggettare i popoli della Tessaglia, 183, Pelopida lo Irchiama al la ragione, i<sup>rm.</sup> sgli artista a tradimento Pelopida e lo fa rinchiadere in carcer. 18a. Espanisonada i 'obbliga ari-mettere in libertà il prigionico: obbliga ari-mettere in libertà il prigionico: Concoccidia, vir. Pine tragica di questo Cincoccidia, vir. Pine tragica di questo tiranno, 189, Qualt erano i di lui disertimenti, 181.

Alessandro, figlio d' Erope, trama una conglura contro Alessandro il Grande, 111. 303. N' è punito colla morte, ivi . Alessandro, figlio di Polisperconte, accetta il governo generale del Peloponnezao. 11V. 43. E'uccio in Stcione, 191.

IV. 48. E' ucciso in Steione, ivi

Alessandro Deputato degli Etoli all' Assemblea degli alleatl, convocata in Tempe , IV. 292.

Alessandro , sedicente figlio di Perseo . è discacciato dal trono della Macedonia da esso usurpato, V. 116.

Alessandro, figlio d' Antonio e di Cleo-

patra , V. 355. Alessio Governatore della cittadella d' A-

pamea , tradisce Epigene, Generale d' An. tioco , 1V. 205.

Alfonsine, Lavole Aronomiche, VII. 125 Algebra. Onesta scienza fa una parte delle matematiche . VII. 118. Non dev'essere trascurata, V. 254.

Aliane, città della Beozia, abbraccia il partito di Perseo, V. 59. 11 Pretore Lucrezio la prende, e la distrugge , 70. Aliane , Re della Lidia , L 155. Guerra di questo Principe contra Ciassare , 251. Egli continua l'assedio di Mileto incominciato sotto il suo padre, 255. Si ritira dail' assedio di questa città . e quale n' è la cagione , ivi .

Alicarnasso, città della Doride , 11. 21. Assedio e presa di questa città sotto le armi d' Alessandro III. 301.

Allobrogi . Estensione del loro paese , L

Almamone , Califfo di Babilonia , VII. 115. di lui cure per perfezionarsi l' astro.

nomia, e la Geografia, ivi . Alpi, montagne celebri pel passaggio d'

Annibale , L 147. Amasi , Uffiziale di Aprio , è proclamato Re dell' Fgitto, L 69. E' confermato nel possesso del regno da Nabucodonosorre, 70. Dista Aprio che marciava contro di lui, lo prende e lo fa morire, ivi. Regna pacificamente nell' Egitto, 71. Mezzi, che impiega per farsi rispettare dai suoi sudditi , m. Di lui morte . Il di lui cadavere è traito dal sepolcro , 71. L' gettato nel fuoco per ordine di Cambise , 319.

Ambasciatore . Bell' esempio di disinteresse in alcuni Ambasciatori Romani, IV.

Ambirione . Se ne dà di due specle , L. 247. [ Gentili la tiguardavano come una virtit, II. 345.

Amenofi , Re dell' Egitto , L 51. Come fece educare il suo figlio Sesostri , 54. Questo Re è il Faraone della Scrittura , che fu sommerso nel mar-Rosso . 53. Amestri, moglie di Serse. Disumana e

barbara vendetta di questa Principessa, Il. 156. Ella fa motire Inaro, 182.

Amestri . moglie di Teriteumo ; 111. 325. Crudelià di guesta Principessa . 3 26. Amicigia . Legge fondamentale dell' amicizia , Il. 367.

Amilcare comanda all' armata ehe i Cattaginesi fanno passare nella Sicilia a sollecitazione di Serse , L tot. Il. 126. E' disfatto da Gelone tiranno di Siracusa , 1, 101, 11, 126, Di lui morte ,

L 10t. Amileare, figlio di Giscone, comanda all' armata de' Cartaginesi contro Agatocle, e riporta sopra il medesimo una gran vittoria, L 111. Cade vivo nelie mani del Siracusani, de' quali assedia-

va la città , 116. L' ucciso , ivi . Amilcare, soprannominato, Barca Generale del Cartaginesi, L \$30. Abbil tà ed ardire di questo Generale, ivi . Comanda all' esercito contro i Mercenaij, 135. Gli disfa interamente, 138. Passa nella Spagna e la sottomette in poco terripo, 140. E' ucciso tit una battaglia, eve . Amileare, soprannominato Rodano, Cartaginese, passa nel campo d' Alessandro per ordine di Cartagine , L. 117. Nel di lui ritorno è privato di vita, 118 Aminia I, Re della Macedonia, si sot-

tomette a Dario , II. IOL. Aminta II. Re della Macedonia , padre di Filippo, III. 233. Di lui morte, isi . Aminia , figlio di Perdicca , escluso dal trono della Macedonia , III. 215.

Aminea, Uffiziale d' Alessandro il Grande , 111. 357. Aminto, desertore dall' armata d' Alesson. dro . s' impadronisce del governo dell'

Egitto , III. 342. Vi perisce, ivi . Amiot, antico Autore Francese. Piacere che si trova nella lettura delle di lul

opere , VI. 326. 362, Amirteo , uno del Capl de' ribelli nell' Fgitto contro Artaserse Longimano, Il. 181. E' soccorso dagli Ateniesi . tot. Discaccia i Persi dall' Egitto, e n' è di-

chiarato Re , 249. Muore , ivi . Amiso, città dell' Asia, assediata da Lucullo, V. 305. L'ingegniere Callimaco, il quale la ditendeva, vi appicca il fiioco, e la incendia, 308.

Amiti, moglie di Nabucodonosorre, L 229. Ammiano Marcellino , Storico Latino , VI. 287.

Ammoni, I. 318. Tempio celebre di questo paese , 319. Amnistia tamosa in Atene, Il. 331. Oc.

casioni nelle quali l' amnistia sarelibe stata titlle , 332.

Amo-

Amore. Attenzione degli Antichi di nulla far entrare nelle loro composizioni teatrali che avesse relazione all'amore, 111. 81. A quali eccessi questa passione può condurre 11. 181. Amore conjugale, Modello di questo amore, 11. 18.

Anoietto di questo amore, 1V. 18:Anoietto, figlio naturale di Pistune, si
ribella contro Dario Noto, II. 206. E'
preso, ed inviato nella Persia, ivi.
Amosis, Re dell' Egitto. Vedi Tetmosi,

Anacarsi , Scita Nomado , annoverato fra i sette Savi, 11. 79. Di lui disprezzo per le ricchezze , 191.

Anacreonte, Poeta Greco, II. 76. VI. 300, Anadomene. Quadro il più celebre d' Apelle, VI. 110.

Anatti, sotte di una statua di questa Dea, V. 353.

Analogia. Quale essa è , VI. 130.
Anasagora Filosolo , VII. 5. Cure ch'
egi si prese riguardo a Pericle , II. 185.
VI. 281. VII 5. Di Ini dettrina, II. 205.
VII. 6. Opinione di questo Filosofo sopra la natura degli Dei , VII. 79.

Anassandro, Re di Spatta, II. 54.
Anassadamo, Re di Spatta, II. 54.
Anassalwo, Tiranno di Lanela, II. 114.
Anassamandro, Filosoto, VII. 5. Ciò ch'
eg'i pensava intorno alla natura della Divinità, 79. Scoperte fatte da que-

sto Filosofo neil' astronomia, 122.

Anassimene, Retore, VI. 250 e Filosofo, VII. 5. Sentimento d'Anassimene sopra la unitura degli Dei, 79. Come egli salvò la sua patria, III. 206.

Asatomia, VII, 111.

Anco Marzo. Ceremonia da esso stabilita nella dichiarazione della guerra,

VI. 145.

Andacide, Oratore Greco, VI. 301.

Andacide, Oratore di Geronimo Re
di Sinacua, V. 135. Strawgarne abuno ch'egii fa della sua autorntà, 157.

S' impadionine, depo la morte di
Geronimo, d' una parte di Sinacua, 166.

Forma una cospinazione per salire sopra
di trono, 161. E' demuzato, e privato

di vita, ivi.

Addisso di Adramitto si spaccia per figlio
di Person e si Ia dichurare Re dulla
Mucedona, V. 124, Disi P armata Romana comandata dal Pretter Juvenzio,
115 E battuto in due incontri da Metello, 116 E latto prigioniero ed inviaro in Roma, "V. Quui served ornamento ani nionfo di Miccello, 11-4.

Androcle, figlio di Codro Re d'Atene, 11. 33.

Androcle, schlavo. Di fui avventura con un lone, VI. 356.

Andromaco, Governatore della Siria e della Palestina per Alessandro, III. 346. Tragica fine di questo Governatore, mi.

Andromaco, padre di Acheo, è arrestato, e ritenuto in carcere da Tolommeo Evergete, IV. 201. Tolommeo Filopatore lo rimette in libertà, e lo restituisce al di lui figlio, 208.

Andronico, Uffiziale d'Antigono, si rende padrone di Tiro, 1V. 57. L'assediato in questa città da Folommeo, e costretto ad arrendersi, 59.

Andronico, Uffiziale di Perseo, ucciso, e per qual motivo, V. 75.

Andronico (Livio ) Poeta Latino VI. 305. Fu quello che introdusse in Roma la declamazione fra due Attori, 135. Andronico, Rodiotto a lui sono dovute

le opere d'Aristotele, V. 300.
Androstene, Comandante per Filippo in

Corinto, è vinto da Nicrostato, Pretore degli Achel, IV. 1/3.

Anfares, kiforo di Sparta, IV. 181.
Tradimento, e crudelià fed quest' Eficaro commente contro il Re Angde, 183.
Anjoule, cità della Traca, assediana da Ciconte, Capo degli Ateniesi, Il. 151.
Filippo toglie questa cità agii Ateneisi, e la dichiara libera, Ill. 135 La medetima è ridotta ben presto totto l'ub-bidenza di questo Principe, 137.
Anfatturo R. Re d'Atene, Ill. 27.

Anjunori. Stabillmento di quest' Astemblea, II. 77, III. 13. Potenza della medesima, ivi d. Giuramento che si faceta pretare da quelli che vi erano installuti, ivi. Condescendenza di questa Assemblea per Filippo, cagione dell' indebolimento della sua autorità, 14. Famesa Guerra Sacra Intrapresa per ordine dell' Assemblea medesima. 141.

Angeli. Sentimento dei Genti.i intorno agli Angeli, Il. 403.

Aricco, Pietore Romano, è incaricato della guerra contra Genzio Re dell' Il lirko, V. 85. Sottomette questo Principe, si assicura della di lui persona, e lo invia in Roma, ivi. Riceve l'odore del trionfo, 105.

Anima. Natura dell' anima, VII. 88 Immortalità della medesima, ivi. Discorso titto da Socrate prima di morte sopra l' immortalità dell' anima, II. 413. Avisi, Re dell' Egitto. I. 61.

Annale. Nome the si daya in R ma alle memorie sopra la Storia Romana. VII. 62. AnniAnnibale , figlio di Giscone , è messo alla testa delle truppe che i Carraginesi invisavano nella Scidia in soccorso degli Egestini , 1. 103. Azioni di questo Generale nella Sicilia , 104. Vi muere di Peste , ivi .

Annibale comanda alla flotta del Cartaginesi, ed è disfatto dal Console Dullio, I. 113. Assedia i mercenari rinchiusi in Tunisi, 137. Cadde nelle loro

mani, ed è crocifisso, ivi. Annibale , soprannominato il Grande , in età di nove anni segue il suo padre. che andava a comandare nella Spagna, I. 140. E' nominato per comandare in quel paese dopo la morte di Asdrubale, 142. Dopo diverse conquiste, assedia Sagunto . iv . La prende , 143. Si prepara a passare nell' Italia, 144. Va in Cadice con questa mira, ivi . Si mette in marcia, 145. Di lui spedizione fin al Rodano , ivi. Varca questo fiume, ivi. Di lui marcia dope averlo varcato, 146. l'assu le Alpi, \$ 47. Di lui ingresso nell' Italia , 149. Dista I Roman presso il fiume Tesino, 150. In seguito presso queilo della Trebbia, 151. Marcia verso la Toscana, 154 Perde un occhio nel passaggio dell' Appennino, ivi . Guadagna una battaglia presso Il lago Trasimeno , ivi . Conclude un trattato con Flippo, e gli spedisce alcuni Ambasciatori, IV. 135. Di lul condotta rigiardo a Fabio , 1. 156. Ciò ch' egli fa per liberarsi dal cattivo passo nel quale era Impegnato in Casilino, \$57 Riporta una celebre vittoria presso Canne, 150 Spedisce Deputati in Cartagine per annunziare questa vittorla e per chiedere soccorsi , 163. Conclude un tiattato con Geionimo , V. 158. Forma il suo quartiere d'inverno in Capua. 264 Laseta quivi snervare il coraggio dene sue nuppe. Ivi .

Svantagaj de An ibale, 1. 167. Ei vola in s icco so di Capua assediata dai Romani, 191 . Per fare una diversione , marcia repentitumente verso Roma, evi . Dopo mo.ti tentativi , abbandona questa intrapresa , 168. E' richiamato nell' efrica, 172. Quivi ha un abboccamento con Scipione, 171. Ne segue una battaglia. in cui è vinto, 174. Fugge in Cartagine, av. La concludere la pace coi Romani, avi . S' impegna . e viene a capo di ritormare in Corragine la giustizia, e le finanze, 178. Perseguitato dai Romano, si ritura presso d' Anticco, 180. IV. 300 Discorso che fa a questo Principe. Rollin Stor. Ant. Tom. VII. Tav.

e consigl che gli suggerisce 1. 18; 1933 nella Straine endia Fencia per cenduren narigli, 1V. 335. El distatto in mare dai Rodinorit, 337. Si ritra primieramente nell'Isola di Creta, 1. 135. W. 1950. Peter a questo Prunaje importanti serrigi, 111. I. V. Tradico da Prusa di avente and as em decismo, 1. 183, 1V. 356. Elegio e carattere d'Annable, 1. 183.

Annibale, giovine Cartaginese, deputrato da Annibale il Grande presso Ge, ronimo, V. 158.

Anno Solare. In qual tempo Incominciò ad essere in uso, I. 39.

Annone, cittadino di Carragine, forma il disegno di rendersi padrone della Repubblica, I. 111. E'scoperire, ed è punito, ivi.
Annone, Carraginese, è messo alla testa delle truppe cont' Agatocle, I. 114. E'ucciso in una battaglia, ivi.

Annone, Generale del Cartaginesi , è distitto di Romani presso le stole Egate, l. 11, 1 Cartaginesi gli danno il comando delle truppe contro i Mercenari, 135. Gli è totto questo comando, ivi. 1 Cartaginesi lo fanno di nuovo Generale delle loro milizie, 138. Annone si oppone invano all'intrapersi della seconda Gierra Pinica, 141. Gelosia d'Annone contro Annolae, 163.

Antalcida, Spartano, conclude co' Persi una pace vergognofa ai Greci, II. 384. Antes, musico, VI. 122.

Anufilo , Pirrore ; di lui gelosia contro Apelle , VI. 108.

Anufone , cortigiano di Dionisio ; bel

detto che gli costò la vita, 111. 117.
Antifore, Oratore Greco, VI. 391.
Antigenide, suonatore di Flauto, VI. 120.
Antigona, figlia di Tolommeo e moglio
di Pitro, IV. 91.

Antigona, favorita di Filota, lo accusa ad Alessandro, III. 375.

Antigonia, fabbricata da Antigono, IV. 27. Distrutta da Seleuco, 90.

Assisson , Uffinale d'Alessandro si ditude l'Impro di questo Principe cogli altri Ufficiali , IV. 13, Fa la guerra ad Eumene, e lo nascela in Nora ; 31. Assisson de la compania de la Assisson de la compania de la Assisson de la contro l'Assisson de la Assisson de la contro l'Assisson de la Assisson de la contro l'Assisson de la Assistancia de la contro l'Assisson de la contro Capitano , 52. di assistura a cui dimento della periona di Lumente; 53. Lo fa perire la carcere, sa. Si forma una lega contro di lul , 55. Ei toglie a Tolommeo la Sirla e la Fenicia, 56. SI rende padrone di Tiro dopo un lungo assedio, 57. Marcia contro Cassandro, e riporta contro il medesimo vantaggi considerabili , 53. Conclude un trattato contra I Principi confederati , 63. Fa morire Cleopatra , sorella d' Alessandro , 64. Forma il progetto di liberare la Grecia . rvi . Assedia Atene , e la prende , 65, e seeg. Onori eccessivi che vi riceve, 67. Assume il titolo di Re, 71. Si dispone a face un' invasione nell' Egitto . ivi, La sua intrapresa gli riesce male. 73. Perde una gran battaglia in Isso, ed è ucciso nel conflitto, 88.

ato, et o e teceno net contituto, so-Amirpono Gonara si offici in ostangilo in rece di Demertio, suo podre, IV. Na-Salambare nella Macedonia, tat. NVdella di superiori di superiori di superiori di lata notte città mariettare del suo domino, riv. Spedice truppo gall Spartant contro Pirro, sat. Marcia in socorto d'Argo, anediata da questo Principe, tat. Si rende padrone del campo edi tutta I "armata di Pirro, e gli la grandiosi funerali, sat. Assecila Atene, 145. La prende, riv. Di lui morte, 150-

Antgene Dotone, in qualità di Tutore di Filippo, regna nella Maccdonia, IV. 561. Gil Achei lo chiamano in loro ajuto contro Sparta, 1885. 190. Egli fà loro riportare molti vantaggi , 191. Guadagna una celebre battuqua in Selasi contra Cleomene, 194. Si rende padrone di Sparta, e la tratta con bonda, 198. Marcia contro gli Illinici, e muore dopo aver riportro gli Illinici, e muore dopo aver ripor-

tata una vittoria sopra I medetimi, iri-Anigono, nipote d'Antigono Dotone favorito di Filippo, scuopre a questo Principe l' innocenza di Demettio, di lui figlio, ed il delitto di Perseo, V. 17. Intensioni di Filippo a di lui riguardo, 19. E' ucciso per ordine di Perseo, 51.

Antigeno, Grande della Macedonia nella corte di Perseo, V. 83.

Antigono, fratello d' Aristobolo, è Incaricato dal fuo fratello di terminare la guerra ch' egli faceva nell' liurea, V. 200. Al suo titorno è fatto merire dal suo fratello medefimo, ivi.

Antigono, figlio di Aristopolo II, è spedito in Roma da Pompeo, V. 20%. E installato sopra il trono della Giudea, 212. E' assediato in Gerusalemme, 213. Si arrende, ed è ucciso, m.

Antiochia, città fabbricata da Seleuco

Antioco, Luogotenente d' Alcibiade, attacca inopportunamente gli Spartani, e soggiace ad una grande sconfitta, II.

300.
Antioco I, soprannominato Sotero, regna nella Siria, e sposa Suratonica, moglie del suo padre, 1/V. 115. Procura d' impadronirsi del regno di Pergamo, 147. E' battuto da Eumene, i/vi. Fia morte uno de' suoli figli e poco dopo muore egli stesso, i/ri

derico II., spezanominato Teo azscende copra I trono della Siria, V. 547. Libera Mileto dalla triannia, iri. Porta 149. Gli si ribellano le province dell' Oriente, 150. Perde 12 più gran patte delle provincie medesime, irri. Conluda la pace con Tolomeno, e spost Berenice figlia di questo Principe, dopo aver e ripulluta Landete, irvi. Nipuda Berentice, e rippilla Laodice, che to lande velenze, 155. Prodeze di Danke che

lo concernoio, 150. Asia Mi-Artico Jerce comanda nell' Asia Minore, 11', 155. Si collega con Selector, Artico Jerce para Selecco, gil dè battaglia, lo dità, e core un gran pericolo di perdere la vita, 159. L'attacato, e vinto da Fumene, ivi. Si ri, poco dopo cerca di distinate, 160. Si rifugia preso Tolommeo, che lo fa inchilutere in carcere, ivi. Pingge dalla

prigione, ed è assassinato dal tadri, ivi. Antioco III, soprannominato il Grande incomincia a regnare nella Siria , IV. 202. Fedeltà d' Acheo a di lui riguardo . (Pr. Feli nomina Ermla per suo Primo Ministro , ivi . Malone ed Alessandro, costituiti dal medesimo Governatori della Media e della Persia, gli si rlbellano , ivi . Egli sposa Landice , figlia di Mitridate, 103. Sacrifica alla gelosia di Ermia Epigene, il più abile dei suoi Generali, ivi . Marcia contro i ribelli , e gli sottomette, 104. Si disfà di Ermia, 206. Marcia nella Cele Siria, e vi si rende padrone di Seleucia, 208. In seguito di Tiro, e di Tolemmaide, 200. Fa una triegua con Tolommeo, rive. Incomincia di nuovo la guerra, 210. Antioco riporta diversi vantaggi, ivi. Perde una gran battrglia in Rafia, ivi. Conclude la pace con Tolommeo, 312. Rivolta le sue armi contro Acheo che gli si era ribellato, 213. Si assicura a tradimento della di lui persona, e lo fa privare di vita. a 144. Speditioni d' Antioco nella Media, 161. nella Parria, 275. nell' ternita, 147. nella Bartiana, con l'Hippo per invadere il regno dell' Eginto, 166. S'impadronte della Cele-Sira, e della Palettina, 147. Fa la guerra ad Atalo, 174. Alle rimotizzane dei Romenta del Celesta, 176. Requesta la Celesta, 176. della Palettina, 177. Requesta la Celesna, 176. della Palettina, 178. Requesta la Celesna, 179. Requesta la Celesta, 179. Requesta la Celes-Be, 179. del ratua (vita del Lemi-

Antioco forma II disegno d' Impadronirsi dell' Asia Minore, IV. 280. VI prende alcune piazze, 198 Riceve un' ambusceria dei Romani a tal riguardo, ivi. Ann bale si ritira presso di lut, 100. L' arrivo di questo Generale lo determina a sostenere la guerra contra I Romani, 104 Marcia contro i Pisidi e gli sottomette , 3.0 Passa nella Grecia a sollec tazione degli Etoli, 316 Fa alcuni vani tentativa presso gli Achei 318. e presso i Beozi. 319. Si rende padrone di Calcide, e di turta l' Eubea, ivi. I Romani ali dichiarano la guerra, 310. Ei profitta male dei consigli d' Annibale, 311. Passa in Calcide, e quivi sposa la figlia del suo Ospite, ivi. S' impadronisce delle Termopili, ivi. E' vinto in vicinanza di queste montagne, e si salva in Calcide . 122. Tornato in Efeso, azzarda una battaglia navale, e la perde , 325 La di lui flotta riporta qualche vantaggio sopra i Rodiotti, 327 Soggiace in mare ad una seconda sconfitta, 328. Condotta d' Antioco dopo questo svantaggio, ivi. Fa proposizioni di pace, 330. Esse sono rigerrare, ivi. Perde una gran battaglia in vicinanza di Magnesia, 332, ec. Chiede la pace, 334. L'ottiene, e sotto quali condizioni, 335. Per pagare al tributo ai Romani saccheggia un tempio nell' Elimaide, 360, E' ucciso, ivi. Carattere d' Antioco, ivi. Profesie di Daniele contre questo Principe , 351.

Antieco, figlio primogenito d' Antieco il Grande muore nel fior dell' età sua, IV. 310 Carattere di questo giovine Principe, ivi.

Autico IV, soprannominato Epifane, va la Roma in ostaggio, 1V. 335.
Ascende sopra il nono della Siria, V. 21.
Disputa fra quefto Principe ed il Re dill' Egitto, 21. Egli macio vetto l' Egitto, 22. Riporta sopra Tolommeo una prima rittoria girà, Indi una seconda, 25. Si

rende padrone dell' Egitto, iri, e della persona del Re merleimo, rir . All' arviso d'una sollerazione generale passa nella Palestina, 36. Assedia, e prende Gerusalemme, iri. Vi esercita crudeltà nuovo la guerra nell' Egitto, 37. Ationi di quero Rei ni quel reggo, iri. Xi meta qual mira, 38. Si ritira nella Sità, iri. 'Yorna nell' Egitto, 30. Marcia verso A. lessandica, iri. Papillo, Ambacciatre Romano, l'obbliga da tucrine, iri.

Autloco, irritato a motivo di quanto l' era accaduto nell' Egitto, fa piombare il suo sdegno contra I Giudei IV. 31. Incarica Apollonio, uno de' suoi Generali , di distruggere Gerusalemme , ivi. Crudeltà quivi esercitate da questo Comandante, ivi. Antioco intraprende ad abolire il culto del vero Dio, adorato In Gerusalemme, 11. Passa nella Giudea, e vi esercita crudeltà spaventevoli, 34 e seg. Fa celebrare aluni giuochi in Dafne, in vicinanza d' Antiochia . 37. Disfatta di alcuni dei di lui Generali sono le armi di Gitta Maccabeo , 18, 40, Ei paffa nella Persia, ed Intraprende a saccheggiare un ricco templo in Elimalde, 42. N'è vergognosamente rispinto. ivi. Avendo saputa la distatta dei suol eserciti nella Giudea, parte repentinamente per esterminare tutti i Giudei. ivi . Per istrada è colpito dalla mano di Dio, ivi. Muore in mezzo ai più atroci dolori, 43. Profezie di Daniele relativa a questo Principe, ivi.

reating questo Principe, 177 scale della Capital Capit

Antoco VI, soprannominato Teo, è collocato da Trifone sopra il trono della Siria, V. 159. ec. Poco dopo è assassinato, 161.

Anioco VII, soprannominato Sidete, sposu Cleoputra, moglie di Demetrio; ed è proclamato Re della Siria, V. 163. Discaccia dal trono Trifone il quale è ucciso, 164. Marcia nella Giudea, 170. Assedia Giovanni Irçano la Gerusalemme, ivi. Ottlene la città per capitolazione, ivi. Porta la guerra contra i Parti, 171. Vi perisce, 172. Avventura accaduta a questo Principe in un giorno di

caccia, ivi.

Antioco V I I I , sopranneminato Gripo , incomincia a regnare nella Siria V. 177. Sposa Trifene, figlia di Fiscone Re dell' Egitto, wi. Disfà e discaccia Zebina, ivi. La di lui madre Cleopatra procura di farlo perire per mezzo del veleno, ed è avvelenata ella stessa, 178. Antioco regna per qualche tempo pacificamente, ivi . Guerra fra questo Prin. cipe ed Antioco Chizico , di Jui fratello , 179. I di lul fratelli si dividono fra essi l' impero della Siria, 180. Gripo sposa Selene, figlia di Cleopatra, ed incomincia di nuovo la guerra contra il suo fratello, 185. E'assassinato da uno dei propri suoi sudditi. 186.

Mattee IX, sopramominato il Chiriceno, fa Ia guerra ad Antioco Gripo,
suo fiatello, V. 179. Spota Cleopatra
ch' era stara ripudara da Latiro, nri.
Dopo molti combattimenti, si accorda
col suo firatello, e si divide con esto
l'impero della Siria, 180. Arreca soccorou al Samartini, e rimana al di otto in
questa guerra, 181. Dopo la morte del
il sil stari, 1836. Perde unua baztaglia
contro Seleuco, Siglio di Gripo, che lo fa
morte, riv.

Animo X, sopranominato Eustbio, 6figlio d'Antinoo il Chairceno, si fi incoronare Re della Siria, e discussio dal trono Selecuo, 186. Guadegna una dal trono Selecuo, 186. Guadegna una li di Selecuo, 187. Spota Selene, vedova di Gripo, riv. E distario interamente da Filippo, ed è obbligaro a ritugiarsi fra i Parti, riv. Astistico da georeti, torna filippo, ed è obbligaro a ritugiarsi fra parti, por Astistico da georeti, torna da' tuoli Staft, si ritira nella Cilicia, e vi termina I suoi gorati, 1887.

Antieco X1, figlio di Gripo, procura di vendicare la morte di Seleuco, suo fratello, V. 186, E' vinto da Eusebio, ivr. Si onnega nel voler passare l' Oronte, ivi.

Anticco XII, sopranoominato Dionisio, s' impadronisce della Cele-Siria, e vregna, ma per poclussimo tempe, V. 187. Anticco XIII, detto l'Asiatico, è inviato in Roma da Selene, sua madre, V. 389. Nel suo ritorno passa per la Sicilla, e vi softie un insulto inaudito dal.

la parte di Verre, 190. Regna per qualche tempo nella Siria, 192, 317. Pompeo lo discaccia dai di lui Stati, 192, 317.

Antroco , Filosofo , VII. 20.

Antipo o Antipatro, padre di Erode, eccita grandi turbolenze nella Giudea, V. 204. e Jegg. Spedisce truppe in soccorso di Cesare, assediato in Alessandria, 347.

Anupatro , Luogotenente d' Alessandro , è nominato da questo Principe per governare la Macedonia durante la sua assenza, III. 195. Distà gli Spartant che si erano ribellati contro la Macedonia, 350. Alessandro gli toglie il governo, e lo richiama presso di se, 418. Sospetti insorti contro Antipatro riguardo alla morte di Alessandro, 416 Spedizioni d' Antipatro nella Grecia dopo la morte di questo Principe, IV. 17. E' vinto dagli Ateniesi in vicinanza di Lamia, dove si ritira, ivi . S' arrende al medesimi per via di capitolazione, 18. S' impadrooisce d' Atene e vi stabilisce un presidio, 20. Fa morire Demostene ed Iperide, 21. Dà Fila, sua figlia, in moglie a Cratere, 14. E' nominato Reg. gente del regno della Macedonia, in vece di Perdicca, 30. Morte di Antipatro . 34.

Antipario, figlio primogenito di Cassan, dro, IV. 95. Disputa fia questo Pitacipe, ed Alessandro, di lui iranelto, per la corona della Maccelonia, 101. Legli uccide Tessalonica, sua madre, che favori, vai idi lui fratello minore, 101. Demetrio lo dissoccio dalla Maccelonia, 101. Egli si ritira nella Tracia, e quivi muore, 101.

Antipatro Poeta e Filosofo , VI. 295. VII.

Antistene Filosofo Clnico, VII. 25, Di lui pensieri intorno alla oatura della divinità, 83. Come si regoli per far comprendere agli Ateniesi l'abuso che si commetteva nelle promozioni alle pubbliche carche. VI. 80.

Antologia, nome dato ad una raccolta d'

Epigramml Greci, VI. 303.

Antonio (Marco) contribuitee col suo valore al ristabilimento di Aulete sopra il trono dell' Figito, V. 338. e fegg Fissendo Triumiro, cita Cicopatra innanzia se; per qual ragione, 549 Di idi passione per questa Principessa, fri. A. scendente di questa Regina sopra i di lui spirito, 350. Ella lo conduce in sua compagnia fin ad Alessandria , 35t. Antonio torna in Roma, e quivi sposa Ottavia, sorella di Cesare, 352. Fa alcune spedizioni contra i Parti, 353. Passa nella Fenicia per raggiungervi Cleopa. tra , ivi . Ingiuria , che fa ad Ottavia , ivi. Si rende padrone dell' Armenia, e torna in Alessandria, dov' entra in trionto, 354. Vi celebra l' incoronazione di Cleopatra e de' di lei figli, ivi . Aperta roitura fra Cesare ed Antonio, 356. Questo ripudia Ottavia, ivi. Anionio si pone in mare, accompagnato da Cleopatra, 358, E' interamente vinto la un combatti. mento navale dato in vicinanza di Azio. 350. Tutte le di lui truppe si arrendono a Cesare, ivi. Egli torna in Alessandria, ivi . Spedisce a Cesare alcuni Ambasciatori per aprire un trastato di pace, 360. Vedendosi tradito da Cleopana, manda a sfidar Cesare ad un singolar combattimento, 362. Credendo che e leopatra si fosse data la morte, si trafigge colla sua propria spada, 363. Splra nelle braccia di Cleopatra, ivi . Que. sia Principessa gli fa magnifici tunerali, 464. Quant' era forte e persuasiva l'eluquenza d' Antonio , VI. 400.

Anno, Fortezza nelle Indie, assediata, e presa da Alessandro, III. 401. Anguerie: festa che si celebrata in Ate-

ne, II. 315.

Apaturio, Uffiziale di Seleuco Cerauno, forma una congiura contro questo Principe, e lo avvelena, IV. 103. E' ucci-

so, ivi .

A pega, macchina Infernale, inventata da

Nabide , IV. 260.

Apelle, cortigiano di Filippo, 1V. 122.
Abuso ch' egli faceva della sua potenza, ivi. Procura di soggettare e d'umiliare gli Achet, 223. Petisce miterabilmente, 231.

Apelle, complice delle accuse di Perseo contro Demetrio, è inviato da Filippo Ambasciatore in Roma, V. 15. Dopo la morte di quest'ultimo, fugge nell'Italia, 17.

Apelle, Uffiziale d'Antioco Epifane, procura d' indurre Matatia a sacrificare ngl'Idoli, V. 33. Matatia lo uccide, con tutto il di lui seguito, 34.

Apelle, Pittore celebre, VI. 105. Maniera con cui fece conoscenza con Protogene, 105. Con qual semplicità diceva il suo sentimento, ed udiva quello degli altri, 107. Affetro d'Alessandro per questo Pittore, 108. Ayrentura che gli accade in Alessandria, ivi. Vendetta che ne fa, 109. Apellicane Ateniese; Biblioteca da esso

formata in Atene, V. 300.

Api, bue adorato sotto questo nome da' gli Fgizi, I. 32.

Api, Re d' Argo, II. 15.
Apione, o Appione, Storico Greco, VII.
356.

Apollinare, Vescovo di Laodicea, Poeta Greco, VI. 195.

Apollinare, Sonsta, figlio del precedente, VI. 195.

Apollo. Tempio Innalzato in Delfo in di lui onore, 111. 52.

Apullocrate, figlio primogenito di Dionisio il Giovine, coman'a nella cittadella di Siracuta in vece del suo padre, III. 136. Rimette questa pizza a Dione, e il sitira presso Dionisio, 142. Apullodoro di Anfipoli, Uffiziale d' Alessandro, III. 357.

Apollodoro, amico di Cleopatra, favorisce l' ingresso di questa Principessa in Alessandria, e con qual mezzo, V. 343.

Apollodoro, Architetto, VII. 72. La di lul sincerità è cagione della di lui morte, irt.

Apollodoro , Scultore , VI. 88.

Apollodoro, Pittere, VI. 100. Di lul gelosia contro Leusi, suo allievo, viv. Apollodoro, Governatore di Gaza per Latiro, difende questa piazza contro A. lessandro Gianneo, V. 201. E' assassinato da Lisimaco, suo proprio fratello,

Arollofane, medico di Antioco il Grande, scuopre a questo Principe la congiura formata da Frmia contro il medesimo, IV. 205. VII. 197. Avvertimen. to salutare da esso dato ad Antioco, IV. 108.

Apollone di Rodi, Poeta Greco, VI.

Apollone, Filosofo Stoico, VI. 187.

Apollonide, Uliziale nell' armata d' Eumene, è cagione della perdita d' una battaglia, IV. 31. L' arrestato, ed ucciso, ivi.

Apollonide, Uffiziale di Siracusa, V. 263. Savio discorso da esso fatto in una assemblea del popolo, ivi.

Apollonide, Grande della Corie di Antioco Epitâne, è inviaro da questo Principe, in qualità di Ambasciatore, primieramente nell'Egitto, V. 23. Indi in Roma, ivi. Antioco le spedisce contro Gerusalemme, alla testa d'un eser. cito, eon ordine di distruggere quella città. 31. Crudeltà ch' egli vi esercita, im. L' vinto da Giuda Maccabeo, ed

ucciso nella battaglia, 38.

Apollonio, Governatore della Cele.Siria e della Fenicia, marcia contra Gio-

nata, ed è vinto, V. s56. Forma una cospirazione contro la vita di Tolommeo Filometore, ivi.

Apollosio ( Pergæus ) Geometra, VII.

Appaltatori, persone per la maggior parte poco sensibili al merito, III. 16. Poca loro umanità, ivi. V. 368. VI. 396. Appiano, Storico Greco, VI. 363.

Appio (Claudio), Console Romano, è spedito nella Sicilia in soccorso dei Mamertini, I. 111. V. 146. Disfà i Cartaginesi ed i Siracusani, I. 21. V. 146. Appio (Claudio), Senatore Romano, im-

pedisce al Senato di accettare le offerte di Pirro, IV, 128.

Appio (Claudio), Romano, comanda ad un corpo di militie, ed è battuto in vicinanza di Uscana, alla quale si era avvicinato colli dea di sacchegiaria, v. 70. Aprio ascende sopra il trono dell' Egitto, 1. 67. Prosperità di questo Principe, viv. Sedecia, Re di Guda, im. plora il di lui soccorso, 68. El si dichilara protectore d'Israele, viv. L'Egul.

chiară pretettore d'Israele, 1911. L' Egito gli si ribella, 69, Pone sopra il rono Amasi, 1911. Aprio è obbligato a ritrarsi nell' alto Egitto, 1911. Ana ildesimo è fatto prigioniero, e poscia uccisto, 70.

Aquelio (Manio), Proconsole Romano, è vinto in una battaglia da Mitridate, che si assicura della di lui persona, e

lo fa morire, V. 286.

Arabi Nabatei . Carattere di questi popo-

li, IV. 286. Araco, Ammiraglio Spartano, II. 317. Araldi d' Armi, rispettati presso gli An-

tichi , VI. 145.

Araspé, Grandé della Media, è incaricato da Ciro della custodia di Pantea, 1,
277. Parsione, che il medesime concepicce per questa Pincipessa, vii . Boatà di Ciro ad il ili riguardo, vivi . Egli
presta a questo Principe un segnaluto
servizio, ritirandosi, come esplontatore,
presso gli Assiri, 184.
Arato, figlio di Clinia, fugge in Sicio-

ne per involarsi al furore di Abantida, IV. s63, Libera quella città dalla tirannia, 164. La unisce colla Lega degli Achel, ivi. Calma una sedizione in proeinto di scoppiare in Sielone, 165, E' eletto Generale degli Achei, 167. Toglie Corinto ad Antigono, ivi . Fa en. ttare molte città nella lega degli Achei. 270. Non ha lo stesso buon esito riguardo ad Argo, 171. Marcia contro gll Etoli , 179, Cleomene , Re di Sparta, riporta sopra di lui diversi vantaggi, 185. Gelosia d' Arato contro questo Re., 188, Egli chiama Antigono in ajuto degli Achei eontro gli Spartani, ivi . Mareia contro gli Etolj, ed è bat. tuto presso di Cafia , 216. Affeito di Fllippo per Arato, 217. Apelle, Ministro di Filippo, lo accusa falsamente a que, sto Principe , 222. Egli è dichlarato inpocente, 224. Accompagna Filippo nell' Etolia: di lui spedizioni contra gli Eto. lj , gli Spartani , e gli Elei , 215. Filippo lo fa avvelenare, 237. Gli sono fattl funerali magnifici , ivi . Elogio e carattere di Arato, 165, 228, 238,

Arato il Giovine, figlio di Arato il Grande, esercita la prineipal magistratura presso gli Achei, tV. 221. Filippo lo fa morire per mezzo del veleno, 238 Arato, Poeta Greco, VI. 204.

Arbace, Governatore di Sardanapalo, si ribella contro questo Principe, e fonda il regno de' Medi, I. 246. Arbace, Generale nell' armata d' Arta-

serse Mnemone contra Ciro di lul fratello, I. 234. 236. 246. Arbella, einà della Siria, celebre per la

vittoria d' Alessandro sopra Darlo, III. 350. Arcadi : Utilità, ch' eglino retraevano dal-

la musica, VI. 120.

Arcagato, figlio d' Agatocle, comanda
nell' Africa dopo la partenza del suo
padre, I. 517. Vi perisce miserabilmen.

te, ivi Accagato , medico della Grecia ; passa
a stabilirsi in Roma, VII. 102. Vi è nel
principio trattato onorevolmente ; ma

poco dopo rimandato indietro, ivi.
Arctsilao, Luogotecente di Aletsandro;
provincie che ad esso toccarono dopo
la morte di questo Principe, IV s3.
Arctsilao, Filosofo, fondatore dell' Accademia Media, VII. 17.

Archelao , Governatore di Susa per Alessandro , Ill. 359.

Archelao, Comandante delle truppe d' Antigono, marcia contro Arato, che assediava Corinto, ed è fatto prigioniero, IV. IV. 169. Arato lo rimette in libertà,

Archelao, uno de' Generali di Mitridate, s' impadronisce d' Atene, V. 1823. N' è disacciato da Silla, 1921. L' vinto dal medesimo prima la Cheronea, 1935. In seguito in Orcomene, 1955. Si salva in Calcide, irii. Si abbocca con Silla vi. cino a Dello, 1977. Kitirata d' Archelao presso di Morena, 301. Impegna questo

ultimo a fare la guerra a Mitridate, ivi. Archelao, figlio del precedente, è latto Sommo Sacerdote e Sovrano di Cumana, V. 241, 329. Spota Berenice, Regina dell' Egino, 241, 338. E' ucciso in una battoglia contra l'Romani, 339.

so in una battagiia contra i Romani, 339-Archelao, figlio di quest' ultimo, possede le stesse dignità che il suo padre, V. 141. Sposa Glafira, e ne ha due fi-

gll, ivi.

Archidao . secondo figlio d' Archelao e di Glafita, ascende al trono della Cappadocia, V. 141. Tiberio gli presta importanti servizi presso Augustto, ivi. E. gll si tira addosse la rendetta di Tiberio, ivi. Per qual motivo è citato in Roma, 241. Vi è mal ricevuto, ivi. More poco tempo dopo. jvi.

Archeluo , Filosofo , VII. 7. Archia , Corimio , fondatore di Siracu-

sa, II. 117. V. 366.

Archia, Tebano, è ucciso dal conginarati in un banchetto dato ai Boetarchi

da Fillida, uno dei congiurati medesimi, III. 165. Archia, Commediante, dà nelle mani d' Antipatro l'Oratore Iperide, e diverse

altre persone, IV. 25.

Archia ( A. Licinio ) , Poeta Greco ,
Vi. 106.

Archibio; di lui attacco a Cleopatra, V. 366.

Archidamia , Dama Spartana ; azione eroica tatta dalla medesima , IV. 139. E' uccisa per ordine di Anfares , 183. Archidamo , Re di Sparta , II. 189. Salva gli Spartani dal furore degl' Ilo-

va gii spartani dali turore degii noti, ivi. Comanda alle iruppe di Sparta nel principio della guerra del Peloponneso, 222. Astedia Platea, 232. Archidamo, figlio d' Agesllao, riporta

una vittoria sopra gli Arcael, III. 880. Di lui valore durante l'assedio posso da Epaminonda a Sparta, 880. Regna in questo paese della Grecia, 201. Archidamo, altro Re di Sparta, è vin-

to e posso in fuga da Demetrio Polior.

Archidame, fratello d' Agide, fugge da Sparta per salvarsi dal furore di Leonida, IV. 184. E' richiamato da Cleome, ne, 185. E' assassinato nel ritorno, ivi. Archidamo, Ambasciatore degli Etolj, procura d' indurre gli Achei ad abbrac.

ciare il partito d'Antioco; IV, 318. Archiloco, Poeta Greco, inventore del versi Jambiel, II. 73. VI. 198. Caratte-

re della di lui poesia, II. 73.
Archimed, famoto Geometra, V. 153.
VII. 114. Inventa diverse macchine di guerra, V. 153. Effetto proligioso di tall macchine, 266. E' ucciso nella presa di Siracusa, 175. Scoperia del di ini sepolero, fatta da Cicerone, ivi.

Archimede, Poeta Ateniese, VI. 255. Archita, Tarentino, cognito pei suol scritti sopra la Meccanica, VII. 119. Architetti celebti nell'antichità, VI 64.e fegg. Legge degil Etesj relativa agli Ar-

fegs. Legge degil Etes; relativa agli Architetti, 73.

Architettura . Princip; della medesima ,
VI. e6. Progressi . ivi . Perfezione . e8.

VI. 56. Progressi, ivi. Perfezione, 58.
A qual grado fu innalzata dagli Antichl,
VI. 40. 350.
Architettura Gotica, IV. 61,

Architrave; termine d' Architettura, VI. 62.

Architrave; termine d' Architettura, VI. 62.

Arconte, Uffiziale d' Alessandro; provincie che gli toccarono a sorte dopo la morte di questo Principe, 1V. 13.

Arconte è eletto Primo Magistrato de. gli Achel, V. 71. Savia risoluzione ch' ei fa prendere al medesimi, 72. Arconti stabiliti in Arene, II. 19. III.

10. Loro funzioni, III. 10. Ardi, Re della Lidia, I. 155.

Arcllia, Pittore, VI. 116.

Arco, uno de bandiri di Sparta, e ristabilito eagli Achel, produce in Roma accuse contro di loro. (V. 359. Estil lo condannano a morte, 361. Questa loro

sentenza è rivocata dai Romani, 363. Areo, nipote di Cleomene, regna in Isparta, IV. 138. Areo, altro Re di Sparta, IV. 174.

Areo d' Alessandria, Filosofo, quanto stimato da Cesare, V. 364.

Areopago; stabilimento del medesimo, Il. 27. III. 19. Autorirà di questo Senato, II. 59. III. 19. Pericle la debilita, III. 20.

Areta, Re dell' Arabia Petrea, si sotto, mette a Pompeo, V. 205, 333. Areta, figlia di Dionisio II Tiranno, sposa in primo luogo il di lul fratello Teo-

ride, indi il suo slo Dione, III. 119. Durante l'esilio di quest' ultimo, sposa

Timocrate, 130. Dione la ripiglia, 142. Di lei morte, 144. Areiusa , foniana celebre nella favola , II.

272.

Arfasad, nome dato dalla Scrittura a Fraorte i si veda Fraorie .

Argento, miniere d'argento, VI. 40. Argeo è innalzato dagli Ateniesi al trono

della Macedonia , 111. 235. E' vinto da Filippo, 136.

Argiliano; nome dato allo schiavo, che schopil la congiura di Pausania, 11. 162. Arginose : isole celebri per la vittoria ri-

portata dagli Ateniesi sopra gli Spartani , II. 113. Argo: Fondazione di questo regno, II. 25 Re d' Argo, ivi . Guerra tra gli

Argivi e gli Spartani, 50. Eglino ricusano di soccorrere i Greci contra 1 Persi, 132. Formano una lega contra gli Spariani, 377. Assedio d' Argo faito da Pirto, IV. 142. Arato procura di far entrare questa città nella lega degli Achei, 276. Non vi riesce , 171. Argo passa sotto il dominio degli Spariani , 190. Passa indi sono quello di Antigono , 10s. Si dà a Filocle, uno dei Generall di Filippo, 285. Questo la rimette sotto il potere di Nabide , 186. Essa scuore il giogo di questo Tiranno, e riacqui-

sia la sua liberià , 305. Argo, Re d' Argo, 11 25.

Argon , Re della Lidia , 1. 153. Ariamne, Arabo, inganna e tradisce Cras-

so . V. 221. Arianne, Re della Cappadocia, V. 237. Ariar ate 1. , Re della Cappadocia , V. 236. Ariarque 11., fiel o del primo, regna sopra la Cappadocia , V. 137. E' battuto in un confline da Perdicca , che s' impadronisce de'di lui Stati, e lo la morire, ivi. Ariarate III. fugge nell' Armenia dopo la morte del suo padre , V. 137. risale

fopra il nono de' suoi Antenni, ivi . Ariarate IV., Re della Cappadocia,

V. 137. Ariarate V., Re della Cappadocia, sposa Antiochide, figlia d' Antioco il Grande, IV. 309. V. 137. E' condanna. to dai Romani ad una giossa ammenda per avere dato soccorso al suo suoccro, IV. 350. V. 237 Spedisce in Roma suo figlio, con qual mira, V. 237. Si dichiara in favore dei Romani contra Persco, ivi . Morte di questo Principe , ivi . Ariarque VI., passa in Roma, e perchè, V. 55. R.cusa di regnare durante la vita di suo padre , 117. 238. Morio questo , sale sopra il trono della Cappadocia , 2,8. Kinnuova l' alleanza col Romani, ivi . Demetrio lo discaccia dal trono , 117. 238 I gli Implora l' ajuto dei Romani, 238. Vi è ristabilito da Attalo, ivi. Entra nella congiura formata contra Demenio, ivi . Marcia in ajuto dei Romani contro Aristonico, e pe-

risce in quella guerra, ivi . Aria ate V.1. regna nella Cappadocia, V. 238. E' fallo assassinare da Mitrida-

te suo cognato, ivi , e 183. Ariarate, VIII. E' posto sopra il trono della Cappadocia da Mitridate . V. 219. E'

assassinato da questo Principe , ivi . e 284. Ariarate IX. Re della Cappadocia, è vinto da Maridate, e discacciato dal proprio regno , V. 139. 184.

Ariarate X., sale sopra il trono della Macedonia , V. 241. Sisinna gliene dispura il possesso e rimane vincitore . ivi . Ariarate regna per una seconda volta nel-

la Cappadocla, ivi. Ariarate , figuo di Mitridate , regna nella Cappadocia, V. 239. 284. 1 Romani lo discacciano dal trono, ivi. El vi si ristabilisce per la seconda, ed anche per

la 10123 volta , 239. 285. 286. Ariespe , figlio d' Artaserse Macmone , ingannato da Oco, suo fratello, si uc-

cide. 111. 201.

Arideo , fratello naturale d' Alessandro , dopo la morte di questo Principe, è dichiarato Re della Macedonia, III. IV. 13. Olimpia lo fa morire, 1V. 45.

Arideo contanda all' ala sinistra dell' esercito di Ciro nella battaglia di Cunassa, II. 340. Alla notizla della morte di questo Principe , si dà alla fuga , 141. I Greci gli offrono la corona della Persia, 345. Fi la ricusa , 346. Conclude un tranaio con essi , ivi .

Arrete : macchina di guerra in uso presso gli Antichi , VI 106

Arimanio: deirà adorara nella Pers a. 1. 357. Arimago, Sogliano, Governature di Pie. tra Ossiana , ricusa d' arrendersi ad Alessandio , 111. 386. E' assediato in

quella plazza, ivi . Si sottomette ad Alessandro, che lo fa morne, 38%. Arimba , Re dell' Igino , Itl 257. IV. 8. Ariobarzone, Sarrapo della Frigia, è sia. bilito Re del Ponto da Artisterse Mnemone, IV. 7. Si ribella contra questo

Principe . 111. 202. Ariobarzane I è collocato dai Romani sopra il trono della Cappadocia , V. 239. E' dessonizzato per due volte da TL

Tigrane, ivi . Pompeo lo ristabilisce . e lo fa regnare pacificamente . ivi . Ariobartane II. Ascende sopra il trono

della Cappadocia, ed è uccito poco do. po, V. 239.

Ariobarrane III. Regna nella Cappado. cla, V., 240. Cicerone dissipa una co. spirazione che si formava contro di lui,

ivi . Egli prende il partito di Pompeo contro di Cesare, ivi. Questo lo pone a contribuzione, ivi. Egli ricusa di collegarsi cogli uccisori di quei Principe, 141. Cassio lo attacca, ed avendo-lo fatto prigioniero, lo fa morlre, ivi.

Ariobargane, Governatore della Persia per Dario, si apporta nel passo di Susa per contrastario ad Alestandro, III. 361. E'

costretto a fuggire, ivi.

Aristagora è Istituito da Istico per Governajore di Mileto, Il. 101. Si unisce cogli Jonj nella loro ribellione contra Dario, 10z. 103. Va lo Isparta per ottenerne soccorsi, 104. Non vi riesce. ivi . Di là passa in Atene , ivi . Questa città gil somministra millzie, 105. Egli è vioto, ed neciso in una battaglia, 106. Aristandro , Indovino del seguito d' Alessandro , III. 353.

Aristarco , Gramatico Greco , VI. 178. Aristagane, Uffiziale della corte d' Oco.

III. 218. Aristea . cittadino d' Argo . Introduce Pirro in quella città , IV. 145.

Aristene, principale Uffiziale degli Achel, gl' induce a prender il partito dei Romani contra Filippo , IV. 282,

Aristeo , Geometra, VII. 113.

Aristide, uno dei Capi dell' armata degli Ateniesi in Maratona, cede il comando a Milziade, 11. 113. Si distingue nella battaglia , 114. E' mandato in esilio , 118. N'è richiamato, 134. Si porta pres. so Temistocle in Salamina, e lo determina a combattere in quello stretto, \$41. Rigerta le offerte di Mardonio . 148. Riporta in Platea una celebre vittoria sopra questo Generale, 149. e feg. Seda un contrasto insorto fra gli Ateniesi e gli Spartani, 158. Fiducia degli Atenieti in Aristide , 159. Condescendenza d' Aristide per quel popolo, 160. E' mes. so alla testa delle truppe spedite da Atene a liberare I Greci dal dominio del Persi, 161. Di lui condorra in quella giornara, ivi . E' incaricato del maneggio del denaro pubblico, 165. Di lul morte, 168. Di lui carattere, 100. Di lui giustizia, 118. 146. 159. Di loi di-Rollin Stor. Aut. Tom. VII. Tay.

sinteresse, 115. 165. Di lui amore per la povertà, 166. Aristide, Pittore , VI. 111. Stima che si

faceva delle di lui opere, ivi, V. 131. Aristillo . Astronomo . VII. 153.

Aristione si arroga l'autorità in Atene. e vi esercita una crudel zirannia . V. 180. E' quivi assediato da Silla , ivi . E' preso, e privato di vita, 192.

Aristippo , Filosofo , VII. 9. Di lui desiderio d'udir Socrate, ivi . 11. 406. Sentimenti di guetto filosofo . VII. o. Di lui morte . so.

Aristippo, cirtadino d' Argo, eccita una sedizione nella sua patria, IV. 141. No diviene il Tiranno, 171. E' neciso in una battaglia , 172. Terrori continui net quali viveva questo Tiranno, ivi .

Aristobolo I., figlio di Giovanni Ircano, succede al suo padre nel Sommo Sacerdozio e nel principato della Giudea, V. 100. Prende il titolo di Re, ivi . Fa morire la sua madre, ivi. Indi Antigono. suo fratello, 200. Poco dopo muore egli stesso , ivi .

Aristobolo II., figlio d' Alessandro Gianneo, regna nella Giudea, V. 204. Di. sputa fra questo Principe ed Ircano, di lui fratello, 205. Pompeo ne prende cognizione, ivi. Aristobolo colla sua condotta se ne fa un nemico, 106. Pompeo to fa mettere nelle catene, ivi . Lo invia in Roma, 208.

Aristoclice, Musico, VI. 154. Aristocrate . Comandante dell' ala sinistra dell' armaia degli Ateniesi nelle isole Arginose, II. 312.

Aristocrazia , specie di governo , I. 213. IL 11. 78. Aristodemo, Capo degli Eraclidi, s' impadronisce del Peloponneso, II. 31.

Aristodema , Tutore d' Agesipoli , Re di Sparta, II. 379. Aristodemo di Mileto è fasciato in Atene

da Demetrio, IV. 65. Aristofane, Poeta celebre, III. 86. VI. 297. Carattere della di lui poesia, III. 86. Difetti, che si può con giustizia rimproverargli , 87. Estratti d' alcune delle di lul opere , II. 412. !II. 83. e

Aristofane , Gramatico Greco , VI. 128. Aristofane , Capitano Ateniese , accust Ificrate di tradimento, III. 109

Aristogene , Comandante nell' armata degli Ateniesi , nelle irole Arginose , II. 312 Aristogitone, cospita contra i Tiranni c Atene , 1. 68. Di lui morte , wi . Stac

tue erette in di lui onore dagli Ate-

Aristomaça, sorella di Dione, maritata con Dionisio, Tiranno di Siracusa, III. 104.

Aristomaco , Tiranno d' Argo , IV. 171.

Arisonane, Messeno, offre la sua figlia per esser immolata agli Dei Iritatti, II. 531. Ripotta di premio dei valore nella battaglia d'Itome, 51. 53. E'eletto Re del Messeni, riv. Batte gli Spartani e na scanna trecento in onore di Giore d'Itome, riv. Poco dopo si sacrifica egli scesso topra il sepolero della sua figlia, riv.

Artinomes , secondo di tal nome, Re della Messeila, riporta una vittoria sopra gli Spatani, Il. 54 Asione ardita il questo Principe, ivi. E battuto dagli Spatani medesimi, 55 Muore, ivi. Artinomes , Acarinion, è incaricato dell' educasione di Tolommeo Epiñne, IV. 571. Dissipu una congiura formata contro di quisto Principe , 599. Tolommeo lo fa morire, 100.

Aristona, figlia di Ciro e moglie di Dario, 11. 83. Aristone di Siracusa, commediante, scuo-

pre la cospirazione formata da Adranoro contra la sua patria, V. 16s. Aristone Piloto; consiglio ch'el da al SI-

Aristone, Filosofo, VII. \$4.

Aristonico occupa gli Stati d' Attalo, V. 168. Dufà il Console Licinio Crasso, e lo fa prigioniero, ivi. E' vinto, e preso da Perpenna, ivi E' spedito la Roma da questo Console, 169. Quivi è fatto morire, 170. Aristonico di Maratona è ucciso per or-

dine d'Aniipatro, IV. 31.

A'issiante, musto e fisicolo, NI. 316.

A'issiante, ni. 316.

A'issiante, ni. 318.

A'issiante,

Arimetica; utilità di questa scienza VII. 17.

Armata. Partenza e marcia dell' armate
presso gli antichi, VI. 173. Maniera in

cui eglino schieravano le loro armate in campagna, 187.

Atmenia; provincia dell' Asia, I. 217. Era governata dal suoi Re, 269. IV. S. Armene, figlio di Nabide, va in Roma

- come ostaggio, IV. 307.

Armi quali armi erano in uso presto gli

Artichi , 343. VI. 166. Arriano , Storico Greco , III. 8.

Arrichiore , Pancatlaste ; combattimento di quest' Atleta , 111. 65.

Arsace, figlio di Dario; si veda Artaserse Muemone.

Arsace I., Governatore della Partia per Antioco, si ribella contra questo Prinelpe, IV. 150. Prende il titolo di Re, 161.

Arsarc II., Re del Parti, toglie la Mesesenia ad Antioco, IV. 261. Sostiene la guerra contra questo Principe, V. 162. Fa la pace con Antioco, che lo Jascia tranquillo possessore del di lui regno, IV. 163. V. Arsamo, Figlio maturale d'Artaserse Mne-

mone, è assassinato da Oco, suo fratello, III. 203.

Arsete regna nella Persia dopo la morte

d' Oco, III. sso. E' fatto assassinare

da Bajoa, iri.
Arinnor, Figilla di Tolommeo Lago, è marlatia con Litimaco, Re della Tracia, IV, 91. Dopo la morte di questo Principe, sposa Cerauno, tuo fratello, 117.
Conseguenze funete di tal martimonio, iri. Ella si ritira nella Samotracia, iri.
Arinnor, altra figila di Tolommeo Lago, sposa Tolommeo Fiadecifo, suo fratello. IV. 146. Motte di ouesta Principera.

13.) 15. Arsinor, figlia di Tolommeo Aulete; giudizio di Cesare in di lei favore, V. 346. Ella è proclamata Regina dell' Fgitto, 345. Cesare la conduce in Roma, e la fa servire d'ornamento al suo trionfo, 348. Antonio la fa morire ad Insinuazione di Cleopatra, 350.

Arsinoe, moglie di Magas; si veda Apa-

Arsite, Satrapo della Frigia, è cagione della disfatta del Persi presso il Granico, III. s97. Si uccide per disperazione, 199. Artabano, zio di Frante, si fa incoronare Re dei Parti, e poco dopo è ucci-

so, V. 173. 216.

Artabano, fratello di Dario, procura di distogliere questo Principe dalla di lui intrapresa contra gli Sciti, II. 95. E' sceito per arbitro frai due figli di Da-

rio relativamente alla successione nei trono. 120. Savio discorso ch' egli fa a Serse fopra il progetto, formato da questo Principe, di portare la guerra nella Greca, 115.

Artabana dell' Ircania, Capitano delle guardie di Seise, cospira contra questo Principe, e l' uccide. Il. 160. L' ucciso egli

stesso da Artaserse, 170. Artabaro . dopo' la morte di Dario . entra in contrasto con Serse nel trono della Persia, IL 109. Resta attaccato al suo fratello, e muore nella sua battaglia di Salamina, tro. Fu egli il primo Re nel

Ponto , V, 283. Artabago, Governatore d' una delle provincie dell' Asia per Oro, si ribella a questo Principe, III, 105, Sostenuto da Carere Ateniese , riporta molti vantaggi, ivi. Soccombe, e si ritira nella Mucedonia, 207. Rientra in grazia d' Oco , 219. Di lui fedelià verso Dario ,

365. Alessandro lo stabilisce Governa-

Artaferne, Governatore di Sardi per Dario, suo fratello, vuol obbligare gli Ateniesi a ristabilire Ippia, 11. 70. Marcia contra l' isola di Nasso, coll' idea di sorprenderla , 102. L' assediato in Sardi dagli Ateniesi , 105. Scuopre la congiura d' Istico, 106. marcia contra gli Joni ribellarisi, 107.

Artaferne, Ambasciatore d' Artaserse presso gli Spartant , II. 245.

Artagese , Uffiziale d' Artaserse Mnemone, è ucciso nella battaglia di Cunassa . 14. 341. Artainta, nipote di Serse, Il. 156. Vio-

lenta passione di questo Principe per lei . ivi . Conseguenza funesta di tal passionc . 157. Artario, fratello d' Artaserse Longimano,

II. 182.

Artoserse I. soprannominato Longimano, eccitato da Artabano, uccide Dario, suo fratello, e monta sopra il trono della Persia , II. 169. Fa privare di vita Artabano , 170. Distrugge il partito di Artubano medesimo , 171. Distrugge quello d' Istaspe , suo fratello maggiore , 172. Dà asilo a Temistocle , ivi . Esulta all' arrivo di quest' Atenicse, 173. Permette il ritorno in Gerusalemme primieramente ad' Esdra, 183. Indl a Nesmia, 184. Atterrito dalle conquiste degli Atenicsi, forma il progetto di spc. dire nell' Asia Temostocle , alla testa d' un esercito , 179. Gli si ribella l' Egit.

to, 180. Egli lo fa rientrare sotto la sua ubbidienza . 181. Abbandona Incro plia sua madre contra la fede del Trattato, ivi . Conclude una convenzione col Greci, tor. Muore, 745.

Artaserse 11., soprannominato Mnemone, é incoronato Re della Persia , 11. 324. Ciro, di lui fratello, tenta d' ucciderlo , 315. Artaserse lo rimanda nell' Asia-Minore, di cui il medesimo era Governatore, ivi . Artaserse marcia contro di lul che si era incamminato per andare a detronizzarlo, 339. Gli da una battaglia in Cunassa, ivi . Lo uccide nel conflitto . 341. Non può obbligue ad arrendersi i Greci ch' erano nell' esercito del suo fratello, 345. Fa morire Tisaferne , 374. Conclude un Trattato cot Greci, 385. Attacca Evagora, Re di Cipro, 387. 389. Pronunzia sopra l'affaie di Teribazo, 393. Spedizione d' Artaserse contra i Cadusi , ivi . e segg.

Artaserse spedisce un Ambusciatore nel. la Grecia per conciliargliene I popoli, 111. 180. Riceve una deputazione dei Greci, 18t. Onori ch' ei rende a Pelopida, ivi. Intraprende a fottomettere l' Egitio, 197. L' intrapresa gli riesce vana, 109. Pensa a ritentarla , rvi . Gli si ribella la maggior parte delle provincie ad esso soggette, 20t. Turbolenze nella Corte della Persia a motivo del di lui succes. sore . 202. Di lui morte . 103.

Artaserse III. chiamato diversamente Oco ; si veda Oco. Artassia, Re dell' Armenia, V. 37. 284.

Artavasde, Re dell' Armenia, V. 216. Arte di misurare i terrent, I. to. Artemidoro è rivestito dell' autorità suprema in Siracusa, V. 145.

Artemidoro, Filosofo; generosità di Plinio a di lui rignardo , VI. 411.

Artemista , Regina d' Alicarnasso , somministra truppe a Serse nella di lui spedizione contra la Grecia , II. 131. Di lei valore nella battaglia di Salamina , 143. Accortezza da essa implegata per saivarsi, 144.

Artemisia , moglie di Mausolo , regna nella Caria dopo la morte di fuo marito, III. 213. Onori ch' ella fa alla di lui memoria, ivi. S' impadronisce di Rodi, 114. Di lei morte . ats.

Artemisia : promontorio dell' Fubea , celebre per la vittoria del Greci sopra i Persi , II. 138.

Artemone Siro ; parte fattagli rappresentare da Laodice, IV. 155. Ar-C Z

1-temone Ingegnere . 11, 100.

Arti. O'igine e progressi delle arti, I. 350 Invensione delle medesime tulle al 350 Invensione delle medesime tulle al 350 Invensione delle mediese sure attibulis a Dio, 3, Arti bandire da Sparta per ordine di Licurgo, 11 47. Onorste in Atene da Solone, 63. Onori fatti in ogni tempo dal Principl a quelli che si sono distinti nelle arti, VI. 55. Arti Liberali, VI. e sege.

Friso, figlio di Megabise, si ribella contra Oco, II. 247. E' precipitato nella cenere, iri.

Artossare, Eunuco di Darlo Noto, forma tina congiura contra questo Principe, 11 248. E' privato di vita, ivi.

Aruspici, si weda Auguri.
Ascierated di Bitinia, abbandona la professione di Retore e si fa medico, VII. 103.
Asdruhale, genero d' Amilcare, comanda all' armata del Cartaginesi nella Spagna,
I. 140. Fabbrica la nuova Cartagne,
ivi. L' uccioa a tradimento da un Gal-

lo, s41.

Asdrubale, soprannominato Calvo, è fatto prigioniero nella Sardegna dai Romani, 1. 165.

Asdrubale, fratello d' Annibale, comanda alle truppe della Spagna dopo la partenza del suo fratello, I, 144. Riceve da

za del suo frarello , I. 144. Ricere da Cartagine l'ordine di passare nell' Italia la soccorso d'Annibale , 165, si pone in marcia, ed è vinto, ivi. Perde una gran battaglia presso del fume Metauro, ed è ucciso nel conflitto , 169, Astrubale, figlio di Giscone, Comandante

Asdrubale, bglio di Giscone, Comandante delle truppe Cartaginesi nella Spagna, I. 171.

Asdrubale, sopronnominato Edo, è spedito in Roma dai Cartaginesi per chiedere la pace, 1, 175.

Asdrubale, nipote di Massinissa, comanda în Cartagine durante l'assedio di questa città, fatto da Scipione, I. 104. E' satto perire da un altro Asdrubale, 197. Asdrubale, Generale Cartaginese, è con-

dannato a morte, e perchè, l. 189, Il caraginesi lo nomiano Generale delle truppe al di fittori durante l'assedio della truppe al di fittori durante l'assedio della truppe al di fittori darante l'assedio della 197. Crudelità de seso esercitate verso i progionisti Romani, invi. Dopo in prodicioni Romani, invi. Dopo in prodicioni Romani, invi. Dopo in prodicioni della programa della di sono di prodicioni della di los mogiose, invi. Fine tragca della di loli mogiose, e dei di ini figli, invi.

Asia; descrizione geografica dell' Asia, I.

214. e segg. E' riguardata come la culia delle scienze, 450.

Asichi, Re dell' Egitto, autore della legge sopra gl' imprestiti, I. 60. Famosa pl. ramide fabbricata per di lui ordine, ivi

Asmonei; durata del ioro regno nella Giudea, V. 213. Aspasia, celebre cortigiana, II. 200. Spo-83 Pericle, 205. VI. 852. Accusa data

contro di lei in Atene, ivi. L' estenslone della sua dottrina la fece annoverare fia i Sofisti, ivi.

Apri. Intendente per Artaserse in vicinan-

za della Cappadocia, gli si ribella, II.

Aspide, animale, la di cui morsicatura è velenosa, V. 361.

Assalonne, fratello d' Alessandro Gianneo, V. 200. E' fatto prigioniero da Pompeo nell' assedio di Gerusalemme, ivi.

Assaradane ascende sopra il trono dell' Assiria, I. 139. S' impadronisce di Babilonia e del puese d' Israele, ivi. Si trasporta con se Manasse, Re di Giuda, ivi. Di lui morte, 240.

Assioco, Ateniese, difende i Generali condannati a morte dopo la battaglia delle Arginose, II. 317.

Assiri, primo Impero degli Assirj, I. 121. Durata d'esso, iri. Regi degli Assirj, 212. e segg. Secondo Impero degli Assiri, siri così di Ninive come di Babilonia, 136. Rovesciamento dell'impero medesi-

mo sotto la spada di Ciro, 191. Assiria, origine di tal nome, I. 123. Assirea, moglie di Nicocle, si uccide da se stessa, 1V. 58.

Assuero; nome dato ad Astiage dalla Scrittura, che lo dà anche a Cambise ed a Dario; si vedana questi ultimi nomi.

Assue, figlio di Sem, che diede il suo nome all' Assirla, 1. 223.

Aster d' Antipoli cava un occhio a Filippo, III. 244. Questo lo fa morire, ivi.
Astiage, Re del Medl, chiamato nella
Scrittura Assuero, I. 152. Dà la sua figlia in moglie a Cambise, Re della Persia, 153. Chiama nella sua Corte Ciro,

suo nipote, 264.

Astimede, Deputato in Roma dal Rodiotti, procura di placare lo sdegno del Senato, V. so8.

Astrologia giudiziaria; fallacia di questa scienza, I. 354. e segg.

Astronomia; origine e progressi dell' Astronomia, VII. 530. Popoli che vi si applicarono i primi, I. 38. 253. Rifles. sioni sopra l' Astronomia VII. 135 e 262. !:ea, Re degli Sciti, è viato da Filippo, al cul si era dichiarato nemico, III. 16s.

Atenaide, figlia di Leonzio, si veda Eu-

Atene , Ateniesi . Fondazione del regno d' Atene , L 57 11. 27. Re d' Atene, IL 27. Succedono loro gli Arconti, 19. 55. scelto per Legislatore Dracone, ivi . Indi Solone , 58. Pisistrato , Tiranno d' Atene, 65. Atene riacquista la sua libertà, 62. Ippia senta invano di ristibilievi la tirannia, 70. Gli Ateniesi, uniti cogli Jonj, incendiano la citrà di Sardi, 105. Dario sì prepara a vendicarsene, iv. Capi allora celebri in Atene . 108. Gli Araldi di Dario vi sono uccisi , 111. Gli Ateniesi, sotto la condotta di Mizade, riportano in Maratona una celebre vittoria sopra i Persi, 113. Modes:a ricompensa da essi accordata a Muziade , 116.

Gli Ateniesi, attaccati da Serse, scelgono Temistocle per loro Generale, 11. 133. Cedono agli spartani l'onore del comando della florta, 135. Contribuiscono molto alla vittoria navale riportata in Artemisio, \$38. Sono costretti ad abbandonare la loro città, 139. Atene è incendiata dai Persi, 141. Battaglia di Salamina molto onorevole agli Areniesi, ivi . Eglino abbandonano per una seconda volta la loro città, 148. Gii Ateniesi, uniti cogli Spartani, tagliano in pezzi L'armata dei Persi presso Platea . 147. Disfanno nel tempo medesimo la flotta nemica presso Micale , 155. Rifabbricano le mura della loro città , 158. Passa agli Ateniesi il comando generale della Grecia, 161.

Gli Ateniesi, sotto la condorta di Cimone a riportano una doppio vittoria presso il fiun e Eurlmedonte , IL. 178. Sostengono gle Egizj nella loro ribellione contra i Persi, 180. Fanno in tal guerra perdite molto considerabili, 181. Semi di dissensione fra Atene e Sparta, 190. Si ristabilisce la pace fra le dite città, 101. Gli Ateniesi riportano sopra i Persi molte vittoria, le quali obbligano Artaserse a concludere un trattato molto glorioso pei Greci , ivi , e segg. Gelosla e discordie fra Atene e Sparta, 198. Trattato di pace per trent anni fra queste due città, 199. Gli Ateniesi assediano Samo, 200. Spediscono soccorsi agli abitanti di Corcira, ivi . Assediano Potidea , 101. Aperta

rottura fia Atene e Sparta, 204 Principio della guerra del Peloponneso, 221. Devastazioni reciproche del Peloponneso e dell' Attica, 213.

Atten devastair dalla perte, II. 177.

(ii) Ateniet is 'impadronascon di Poticia, 311. Spediscono truppe contra l'
ticio di Leibo, 315. S'impostassano di
Mirilene, 315. Ricomineta la perse in
Mirilene, 315. Ricomineta la perse in
lo, fri. Indi vi sono assellati, fri.
Sottomettono le truppe ranchiuse incii
tiola di Statteria, 144. Si rendono padroni di quella di Cilera, 149. Softroton una perdata dalla parte dei Tebani
presso Della, 150. Tregua d'un anno
no una perdata dalla parte dei Tebani
presso Della, 150. Tregua d'un anno
in Atten e Spartia, 151. Distritu degli
di pace per cinquant'anni fra gli Atenici, e gli Spartiani, 1524.

Gli Ateniesi, incoraggiti da Alcibiade, incominciano di nuovo la guerra contra Sparta, 253, S' impegnano per di lul consiglio nella guerra della Sicilia . 260. Atene nomina per Comandanti Alcibiade, Nicia, e Lamaco, 163. Partenza trionfante della florta , Essa giunge nella Siellia, 268, Gli Ate. niesi richiamano Aicibiade, e, lo condannano a morte, 170. Dopo alcune azioni, assediano Siracusa, 273. Intraprendono diversi lavori, che viducono agli estremi la città, 276. Sono battuti in terra ed in mare , 280, 283, 285. Azzardano una nuova battaglia navale e la perdono, 190. Risolvono di ritirarsi per terra, 101, Sono costretti ad prrende si ai Siracusani, 203. I loro Generali sono uccisi, 294. Costernazione degli A-teniesi dopo tal disfatta, 295.

Gli Ateniesi sono abbandonati dal loro alleati. II. 206. Si tratta del ritorno d' Alcibiade in Atene, 100. Quattro cento uomini sono quivi rivestiti di tutta l' autorità, 301. Sono discacciati, 303. E' richia nato Alcibiade, ivi . Ei fa riportare molti vantaggi agli Ateniesi, ivi , 104. Questi lo nominano Generalissimo, 306. La loro flotta è battuta in vicinanza d' Efeso, 310. Essi tolgono il comando ad Alcibiade, ivi. Rlportano una gran vittoria sopra gli Spartani presso le Arginose, 312. Sono interamente disfatti dal medesimi presso Ægos potamos, 319. Atene, assediata da Lisandro, capitola, e si arrende,

Atene è sottoposta da Lisandro a

trenta Tirattni . II. 122. Riacquista la sua libertà . 330, 331. Entra nella lega formata contra gli Spartani, 178. Conone ristabilisce le mura d' Atene, 384. Gli Ateniesi soccorrono i bandisi di 1ebe, 111. 163. Se ne pentono ben presio, 168. Rinniiovano l' alleanza coi Tebani, 169. Si dichiarano loro contrari in l'avore degli Spartani, 180, Ribellione di molti alleati contra d' Atene . 207. Capi da essa impiegati per ridurgli al dovere, ivi. Timore degli Ateniesi prodoito dai preparativi di guerra che si facevano dal Re della Persia , 21 L. I medesimi spediscono soccorsi ai Megatopolitani , 213. Indi ai Rodiotti , 215.

Gli Ateniesi si Lisciano addormentare da Filippo , III. 236. Demostene procura invano di destargli dal loro assopimento, 246. 247. 253. Atene abbraecia il partito degli Spartani contra Filippo, 258. Gli Ateniesi, condotti da Focione , discacciano Filippo dali' Eubea, 250. Obbligano questo Principe ad abbandonare l'assedio di Perinio e di Bizanzio, 164. Formano contro di lui una lega col Tebani, 169. Perdono una battaglia in Cheronea, 271. Concludono la pace con Filippo, tri. Giubbilo eccessivo degli Atenicsi alla morte di Filippo, 274. I medesimi formano una lega contra Alessandro, 290. Questo Principe loro perdona, 193. Condona degli Ateniesi riguardo ad Arpalo , 425. Movimenti in Atene , alta nonzia del-

la morte d' Alessandro , IV. 15. Gli Ateniesi marciano contr' Antipatro, 17. Nel principio sono vincitori, m. Indi sono vinti, 19. Antipatro s' impadroni. sce della loin citià, in . l'ocione è condannato a morte degli Ateniesi , 35. Cassandro occupa Atene, 39. Sceglie Demetrio Falerco per Governatore della Repubblica, ivi . Demetrio Poliorcete prende Atene, 65. Onori eccessivi resi dagli Ateniesi ad Antigono ed a Demetrio, di lui figlio, 67. Atene assedia. tia da Cassandro, e liberata da Demetro. 85. Adulazione eccessiva degli Atenicsi verso Demetrio , 82. Atene chiude le sue porte a Demetrio, 86. Egli la prende , 94. Atene si dichiara contr' Antigono Gonata, 145. L' presa da questo Principe, che vi mette una guarnigione . ivi .

Gli Ateniesi espongono i loro lamenti in Roma contra Filippo, IV. 171. Questo Principe assedia la loro città, 172. De. creto d'Atene contra Filippo, 1377. La medesima spedisce per Ambisciatori in Roma tre celebri Filosofi, ed a qual oggetto, V. 19. Aichelao prende Atene, 188. Arisione si fa firanno della città, 189. Crudeltà, che vi esercita, ivi. La medesima è assediata, e neca di Silia inci-

desima è assediata, e presa da Silla, ivi . Governo d' Atene , Ill. 14 Base del governo stabilito da Solone, ivi . 37. Abasi ; introdotti in quel governo da l'r. ricle , III. ot. Abitanti d' Atene , II. 15. Senato, 17. Arcopago, 19. Mag strati, 10. Assemblee del popolo, ivi. Aliri Tribunall, 22, Rendire d' Atene. 24. V. 12. Educazione della gioventù . III. 25. Differenti specie di truppe, che componevano le armate in Aiene, III. 31. Scelta dei Generalt, 111. 379. Vl. 147. Leva dei soldati, VI. 551. Loro stipen-dio, III. 37. VI. 161. Disciplina milltare, VI. 101. Marina, III. 33. Navigl, 34. Truppe di mare, 36. Equipag. giamenio delle galee in Atene, 125. E. senzioni e distinzioni onorifiche accordate da quella città a quelti che le avevano prestati servizi d'importanza, 227. Discorsi da essa faiti pronunziare in onore di coloro che morivano per la patria, Il. 200, 215. III. 272. Religione, 111. 41. Feste delle Panatenee, 44. dl Bacco, 45 d' Eleusi , 46.

Carattere del popolo d' Atene, III. 37. Questo si lasciava tacilmente trasportare dallo sdegno, e facilmente si calmava, II. 190. 238. 316. 426. Talvol-ta ingrato ai suoi Generali ed a quelli che lo avevano il meglio servito, II. s17. 118, 163, 310, 1V. 36, 68, Umano verso i suoi nemicl, 11. 331. Delicato sopra le sue convenienze, III. 39. 426. Grande nei suoi progetti, III. 1612. Ze. lante per la liberià , 11. 111. 148. Gusio degli Ateniesi per le arti e per le scienze , III. 39. Passione degli Ateniesi per le rappresentazioni teatrali, 75 ot. Carattere comune degli Ateniesi e degli Spartani, 40. Carattere del popolo d' Atene rappresentato da Parrasio in un quadro, VI. 101. Secolo in cul l'eloquenza fioil maggiormente in Ate.

ne, 398.
Atente, o Panatence; feste celebri in Ate.
ne, 111. 44.
Atenco, Generale d'Antigono, è spedito

da questo Principe contra gli Arabi Mabatel, IV. 61. Perisce in tale spedizione, 62.

Ateneo, fratello d' Eumene, è inviato da

questo Principe Ambasciatore in Roma, V. 2.

V. 2.

Attnee, Intendente d' Antioco nella Giudea e nella Samaria per istabilirei la Religione di quel Principe, V. 32.

Ateneo, Filologo, VI. 146.

Atenione, Cortigiano di Tolommeo Evergete, si porta in Gerusalemme per or.

dine di questo Principe, IV. 161. Ateno, Sculiore, II. 73. VI. 77. 298.

Ateno, Scultore, II. 73. VI. 77. 198. Atenodoro, Scultore, VI. 88. Ati, figlio di Creso; buone qualità di que-

sto giovine Principe, L. 258. Di lut morte, 259.

Atiadi, discendenti d' Ati, I. 153.
Atitui; etimologia di questa voce, Ill. 6.
Eserciaj degli Atleti, ivi. Tirocinso, ch'
eglino ficevano prima di combattere, 61.
R. compense accordate agli Atleti vincitori, Il. 61. 411. 71.

Alloteii; loro funzioni, III. 62.
Ato, celebre montagna della Macedonia,
11, 115 III 431. VI. 68.

Atome; significato di questa voce, VII.-90. Atossa, moglie d' Artaserse Maemone,

III. 101.

Atossa, figlia di Ciro, e moglie primieramente di Camb.se, indi di Smerdi il
Mago, I. 314. Sposa in ultimo luogo
Dario, II. 83. Democede la guarisce
d'ina pericolosa malattia, 87. Ella induce Dario a spedire questo medico nel.
la Grecia, e con qual mira, riv. Nella
Scrittura è chamata Vasti, 87.

Atrio, figlio di Pelope Re di Micene,

Atropato, Uffiziale d' Alessandro; provincie, che gli toccarono dopo la morte di questo Principe, IV. 53. Ei se ne fa dichiarare Re, 30-

Attalo I., Re di Pergamo, IV. 6 159. Guerra fra querto Principe e Selenco, 201. 207. Attalo si unisce coi Romani nella guerra contra Filippo, 140. Riporta molti vantaggi sopra querto Principe, 167. Muore, 187. Uso grandioso ch' ei faceva delle sue ricchezze, irri,

Attalo II., sopranominato Filadelfo, induce gli Achel a revocare il decreto da essi fatto contra il suo fratello, V. 71. Va Ambasciatore in Roma, 106. Rega nella Cappadocia, in qualità di tutere d' Attalo, suo nipote, 117. Guerra fra Attalo e Prusia, 118. Motte d' Attalo, 167.

Attalo III., soprannominato Filometore, va in Roma, e con qual mra, V. 167. Ascende sopra il trono della Cappadocia dopo la morte del suo zio, e lo fa piangere attesi I suoi vizi, ivi. Muore, e lascia nel suo testamento II popolo Romano erede dei suoi Stati, 56%.

Artalo, Siracusano, scuopre ad Epicide le intelligenze che Marcello aveva in Sira-

cusa , V. 270.

Attalo., Luogotenente di Filippo, è spedito da questo Principe nell'Atia-Minore, III. 275. Matrimonio di Cleopatra, di lui nipote, con Filippo, ivi. Contesa d'Attalo con Alessandro in un banchetto, ivi. Alessandro lo fa assassinare, 190.

Attio, Gramatico Latino, VI. 133.
Attica, disisa da Cecrope in dodici cantoni, Il. 17. Si veda l'articolo Atene .
Auguri; purrilità di questa scienza, Ill.
Augusto; ti veda Cesare Augusto.

Aulo Gellio, Filologo, VI. 245. Avieno, Poeta Latino, VI. 340.

Aura; nome della cavalla di Fidola, III. 71. Aurelio Vettore, Storico Latino, Vi. 387.

Ausonio, Poeta Latmo, VI. 338. Compendio della di lui vita, iri. Aurofradate, Governatore della Lidia per

Artiserse Mnemone, è incaricato da questo Principe di fire la guerra a Datamo, III. 397. E' simo, iri. Si ritira nel suo governo, iri. Si unisce colle provincie dell'Asia, ribellatesi ad Artiserse, 202.

Avversità. Serve a far risaltare la gloria dei Principi, 1. 314. Corteggio dell' avversità", 11. 381. Avvocato; elogio di questa professione,

VII. 77. Con qual disinteresse si dee esercitarla, ivi.

Aziria, uno del tre Ebrel conservati mi-

racolosamente in mezzo alle fiamme, I. 24. Azio, città celebre per la disfatta d'Antonio, V. 359.

Azio, Poeta Greco, VI. 306. Azoro, città della Palestina, I. 65. 350.

В

B Aal; si veda Bel.

Babele; descrizione di questa torre, L.

Babilonia, Babilonesi. Fondazione della città di Babilonia, I. 223. Descrizione di questa città, 212. Regl della medesima, 236. Durata dell'Impero d'esta; 246. 298. Assedio e presa di gestata; tà sotto Ia spada di Ciro, 296. Essa il richi iibella Dario, II. 89. Quesso Principe lo firintare storo il isuo dominio, 91. Aletsandro se ne rende padrone, III. 336. Distruzione di Babilonia predetta in differenti passi della Scrittura, I. 291. Anatema pronunzion sopra tal città, 298. Premura del Principt per distruggerla, ivi. 1 Biblionesi gettarono i primi fondamenti dell' Astronomia, 353.

Bacchida, Eunuco di Mitridate, V. 307. Bacchide; I di cui posteri regnarono in Corlnto, II. 31.

Bacchide, Governatore della Mesopotamia sotto Antioco Epifane e Demetrio Sotero, è disfitto in moiti incontri da Giuda Maccabeo, V. 41. 151. 151.

Bacchilde, Poeta Greco, 11. 113. VI.

Bacco; feste stabilite in Atene in di lui onore, III. 45. Bagoa, Eunuco d' Oco, comanda ad un distaccamento durante la spedizione di

dissocamento durante la spedicione di questo Principe contra l'Egitto, III.

118. Atreiena Oco, 130. Pone Arreiena Principe, e Vinosita in di liste Carreira per la consultata del liste Carreira del solo listighi di Err perire Orsine, in exege.

Bagofane, Governatore della Fortetezza di Babilonia per Dario, si arrende ad Alessandro, 111. 356.

Bigorage, Eunuco d'Artaserse, è ucciso per ordine di Serie Secondo, II, 146. Bala: si veda Alessandro Bala.

Baldossare, Re di Babillonia, chiamano anche Labineto o Nabonido, I. 145 E. ansediato in Babillonia da Ciro, 1965 Dà nna gran ceña a tutta la sua corse nel. la stessa notte della presa di quella citti, ivi. E' ucciso ne suo polazzo, 198. La di lul motte annunziata dalla Scrittura, 1966.

Baleari, isole; perchè così chiamate, 1. 98.

Balista, macchina di guerra in uso presto gli Antichi, VI. 205.

Ballo, coltivato dai Greci, III. 15. Idea dei Romani intorno a quest'esercizio, VI. 119. Riflessione di Plutarco sopra la munica ed il ballo, 128.

Bandiri; nome dato ai cittadini, che Nabide discacciò da Sparta, IV. 260 Questi banditi, sostenuti dagli Achei, fanno soffrire un crudel trattamento agli Spartanl, 346. Vanno in Roma ad accusare gli Achei, 359. Conseguenza di tal' accusa, 366. Barca: si vada. Amilicare soprannomina-

Barca; si veda, Amilicare soprannominato Barca.

Barsina, moglie d' Alessandro, IV. 14. h' fatta morire da Polisperconte, 64. Base; termine d'architettura, VI 62. Bastardi; legge in Atene contra i Bastardi, IL. 211.

di, Il. 131.

Bastarai, popoli della Sarmazia Europea; loro carattere, V. 50.

Bastimento, Galta, Naviglio. Costruzio-

ne dei Bastimenti antichi, III. 33 VI. 116. Equipaggio delle galee in Atene, 115. Bastimento d'eccedente grandezza fatto costrulre da Toiommeo Filopatore, IV. 96. VI. 117. Altro naviglio cotrolle de de Chiefe V. 116.

struito da Archimede, V. 254.

Bastonata; gastigo militare presso I Romani, V. 105.

Batillo, famoso Pantomimo, VI. 139.
Batraco, Scultore, VI. 81. Di lui industria per Iscrivere sopra i suol lavort il proprio nome, ivi.

Banaglie, e Combanimenti celebri nella Sieria ; presso le splagge di Milo, L. 121. VI. 210. Presso d' Ecnome , L. 123. VI. 110. Del Tetino , I. 150. Delia Treb. bia, 151, Del Trasimeno, 154 Di Canne , 159. Di Zama , 174. Di Timbrea, 183. Di Maratona , II. 111. Delle Termopill, 135. D' Artemisio, 138. Di Salamina, 141. Di Platea, 147. Di Micale. 165. Del fiume Eurimedonte, 177. Delle Arginose, 312. D' Ægot-Potamos, 319. Di Cunassa, 339. Di Leutri, III. 174. Di Mantinea, 190, Di Cheronea, 170 Del Granico, 198. D' Isso, 3to. D' Arbelia, 352. Dell' Idaspe, 401. D' Isso, IV. 88. Di Selasia, 194. Di Rafis , 111, Di Cofia , 116. D' Elide, 141. D' Ottolofo . 175. Di Cinoscefall , 189. Delle 1 ermopili, 322. Del monte Corico, 385. D' Elea, 317. Di Mionnesa, 318. Di Magnesia, 331. D' Emmaus, V. 40. Di Betsura, 43. Del fiume Peneo , 66. Di Pidna , 89. Di Lencopetra, 130. Di Carre, 111. Di Cabira, 306. D' Arsamia, 318. D' Axio, 359.

Battaglione sacro dei Tebani, 11L 170.
Battaiana; provincia nell' Asia Superiore,
L. 216.

Bebio, Comandante nell' Etolia pei Romani, V. 111. Di lul condotta in quella provincia, ivi. Bel, divinità adorata dagli Attiri, tempio

eretto in di lui onore, L 219.

Belesi, Re di Babilonia; si veda Nabonassar.

Belgio, alla testa del Galli, fa una scorreria nella Macedonia, IV. 117. Disfa Ceratno; e ben presto è distatto egli medesimo, 118.

Belo; nome dato ad Amenofi, I. 54. A Nembrod, 331.

Belo l' Assiro, I. 231.

Bene, Sommo Bene; sentimenti dei Filosofi antichi sopra il sommo bene, VII. 56. Sentimenti d' Epicuro, 57. Degli Stolci, 66. Del Peripaterici, 65. Beotarra; prima dignità in Tebe, III.

165.

Beorj; si veda Tebani.

Beogra; parte della Grecia, II. 17. Ingiusta prevenzione contra tal paese, III. 194. Vi. 358.

Berenice, moglie di Tolommeo Sotero, IV. 93. Credito di questa Principessa sopra lo spirito del suo marito, ivi. 102. 105.

Berenice, figlia di Tolommeo Filadelfo, sposa Antioco Teo, IV. 150. Antioco la ripudia, 155. Laodice la fa morire, ivi.

Berenice, moglie di Tolommeo Evergete, IV. 557. Fatta morire da Tolommeo Filopatore, 200. Chioma di Berenice, 557. Berenice, figlia di Tolommeo Latiro; si

wada Cleopatra. Berenice, figlia di Tolommeo Aniete, regna nell' Egitto durante l'assenza del suo padre, V. 335. Sposa Seleuco Clbiosatte, indi lo ia morire, 338. Sposa Archelao, ivi. E' fatta morire da Tolommeo, 310.

Berenice, moglie di Mitridate, V. 307. Morte funesta di questa Principessa,

Bernoulli, fratelli, Geometri famosi, VII.

Beroso , Storico , IV. 148.

Besso, Capo del Battriani, tradisce Dario, e lo carica di catene, Ill. 364-365, Assassina questo Principe, 366. E' arrestato, e consegnato ad Alessandro, 380. Questo Principe gli fa soffi-

re l' ultimo supplisio, 386.

Bestia (Calpunio), è inviato dai Romani contra Giugurta, 1. 209. Di lui condotta in quella guerra, iv.

Bestiami; nutrimento del bestiami presso

Beica; parte dell'antica Spagna, 1. 98. Beula, città d'Israele; assedio di questa città fatto da Oloierne, 1. 250. Bollin Stor. Ant. Tom. VII. Tav. Bianse, uno del sette Savi della Grecia, 11. 77.

Biblioteche samose nell'antichità; in Alessandria, I. 24. IV. 103. In Atene, II. 67. In Pergamo, V. 118.

Biblioteca del Re di Francia, stabilita da Luigi XIV., VI. 290. Biblo, città della Fenicia, III. 350.

Biblo; città della Fenicia, III. 350.
Biblo; città dell' isola di Prosopiti, II.
581.

Bibolo ( M. Calpurnio ) comanda nella Siria dopo la disfatta di Crasso, V. 233. Di lui incapacità, ivi.

Birsa, nome della cittadella di Cartagine, 1. 197.

Bisalti, popoli della Tracia; valorosa azione d'uno del loro Re, II. 535. Bisso, pianta dell' Egitto; uso e descrizione delle medesima, I. 44.

Bitinia, provincia dell' Asia Minore, 1. 208. Regi della Bitinia, IV. 6. La medesima passa in potere di Mitridate, V. 287. h' ridotta in provincia Romana, 580, 103.

Bitone e Cleabi d' Argo , modelli dell' ami-

Cius Itaterna, 1. 150.
Biganijo, ciutà della Tracia, che i Greci
liberarono dal dominio dei Persi, II.
161. Si sottomette agli Ateniesi, 305.
Assedio di Bizanzio fatto da Filippo,
III. 162. Guerra fra i Bizantini ed i
Rodiotti, IV. 207.

Bocco, Re dei Mori, suocero di Giugurta, L. 210. Dà il suo genero in potere dei Romant, ivi.

Boezio, Poeta Latino, VI. 341.
Bogude Governatore d'Ejone pel Re della Persia, II. 175. Di lul valore spinto agli eccessi, iu.

Bolide, Cretense; di lul accortezza, e di lui tradimento verso gli Achei, IV. 213. Bomilcare, Generale Carraginese, si rende tiranno di Carragine, 1. 118. L' privato di vita, ivi.

Bosforo Cimmerio , paese del dominio di Mitridate , V. 327.

Bossar, Comandante dei Cartaginesi nella Sardegna, è ucciso dai Mercenari, I. 138.

Botanica; in the consiste questa scienza, 111. soó. A qual grado di perfezione è stata ridotta dal Sig. de Tournefort, 107. Bracmani, filosofi dell' India, 111. 408.

Loro Impieghi, ivi. Loro maniera di vivere, 409. Branchidi, fumiglia di Mileto stabilita da Serse nell' Alta Asia, e distrutta da Ales-

sandro il Grande, III. 380.

Brasida, Capo degli Spartani, si distingue nell'assedio di Pilo, II. 242. Di lui spedialoni nella Tacta, 149 S' impadronisce d' Anfipoli, 250. Difende questa piazza contra Cleonte, è ferito e e muore. 251.

Brecce; in qual guisa gli antichi riparavano le brecca, VI. 212.

Bicano, Capo dei Galli, fa un' Irruzione nella Pannonia, IV. 117. Nella Macedonia, 1.8. Nella Grecia, 189. Perisce in quest' ultima impresa, ivi.

Briasi Scultore, V. 87.
Bronzo; descrizione di questo metallo,

VI. 33.

Bruchion , quartiere della città d' Alessandria , V. 344-

Buccino, animaletto da cui si estraeva il color di porpora, VI. 47. Buccialia, città fabbricata da Alessandro,

III. 407.

Buccfalo, cavallo di battaglia domato da
Alessandro, III. 188. Macavielle che si

Alessandro, III. 188. Maraviglie che si raccontano di tal cavallo, 189. Bupalo, Scultore, celebre pel ritratto d'

Ipponace, 11. 73. VI. 77.

Bustride, Re dell' Egitto, L. 51.

Bustride, fratello d' Amenon celebre per

C

la sua crudeltà, I. 57.

Chini, città dell' Asia, celebre per la vitoria di Luculio sopra Mintoder, V. 307.

Cabria, Atenlese, accetta senza ordine della Repubblica il comando delle ruppe usullitre della Gerela del erano al soldo di Acori, Ill. 197. E richiamato con coma della gerera con coma della comento della rusa Repubblica, 200 Gli Atenlesi lo implegno nella guerra contra gli Allesti, 207.

Aluore nell' assedio di Scio, 209. Elogio di Cabria, 307. Eaccia, esercizio molto in uso presso gli

Antichi, III. 27. Catice, città della Spagna, I. 98. Cedmo, Fenicio, s' impatronisco della Beoxia, e vi fabbrica Tebe, II. Intro-

duce l' uso delle lettere nella Grecia, I. 57. VII. 217. Cadiu, nome dato da Erodoto alla città

di Getusalemme, 1. 67.
Cadusj, popolo dell' Assiria, 11. Si sottometic a Ciro, 1. 279. Ribellione de' Ca.

mette a Ciro, I. 179. Ribellione de' Ca. dusj contr' Artaserse, III. 393. Teribazo gli fa tientrate nel loro dovere, 394. Coff., Focense, amico di Silla, è spedito da questo Generale in Delfo per riceverne i tesori, V. 190. Terrore religiofo di Cafi, ivi.

Cafia, città del Peloponneso, nota per la disfatta d' Arato, IV. 116.

Caina, città del Ponto tolta a Mitridate da Pompeo, V. 358. Caino, fondatore della prima città di cul

si parla nella Storia, VI. 57.
Cairo , famoso castello fabbricato nell'

Egitto, 1. 9.

Calamina o Cadmia; minerale che serve a tingere il rame rosso in giallo, VI.

Calano, filosofo dell' India, si porta nella Corte d' Alessandro, III. 410. Muore volontariamente sopra un togo, 423. Calcide, città dell' Etolia, II. 17.

Calcideo, in nome degli Spattani conclude un trattato con Tisaferne, IL 297. Calcolo degl' infinitamente piccoli; quan-

do inventato, VII. 116.

Caldei, dediti allo studio dell' astrologia
giudiziaria, I. 354. Di loro si formò la
setta de' Sabel, 58,

Calendario Gregoriano, VII. 126. Caligola; cattivo gusto di quest' Imperatore, VI. 320.

Calfurnia, seconda moglie di Plinio li Glovine; di lei gusto per le Belle-Lettere, VL 418.

Calla, figio d' Arpalo, Uffiziale nell' armata d' Alessandro, III. 296. Callia, cittadino d' Atene, è chiamato in gludizio a motivo d' Aristide, II. 566. E' nominato Plenipotenziario d' Atene

presso Artaserse, 192.

Callia, Architetto, soppianta Diognete,
VI. 69.

Callibio, Spartano, è stabilito da Lisandro per Governatore della cittadella d'

Atene, II. 31s.
Callicrate, Spartano, uccide Epaminonda
nella battaglia di Mantinea, III. 191.
Callicrate, Deputato dagli Ateniesi in Ro.
ma, gli tradice, IV. 367. Impedianelli Abel di seccesso il due fizzelli

agli Achel di soccorrere i due fratelli Tolommel contr' Antloco , V. 29 Accusa ai Romani tutti gli Achel dimostratisi favorevoli a Perseo , 112. Callicratida succede a Lisandro nel co-

mando della florta degli Spartani , II. 211. Si porta nella Corte di Ciro II Giorine , 315. E' vinto presso le Isole Arginose , ed ucciso nella battoglia , ivi . Callonzo , Polemarco la Arene , entra nel partito di Miliziade , II. 113.

Cal

Callimaco , Comandante d' Amiso per Mitridaie , difende questa città costra Luculto , indi vi appicca il fuoco , V. 308.

Callimaco, Architetto, inventore dell' ordine Corintio, VI. 60.

Callimaco, Gramatico Greco, VI. 228. Callimaco di Cirene, Poeta Elegiaco, VI. 302.

Catlino , Poeta Elegiaco , VI. 302.

Callipe, Ateniese, assassina Dione, e s' impadronisce della tirannia in Siracusa, 111, 143. E' anch' egli assassinato ben presto, 144.

Callise c., Oratore d' Atene, accusa falsamente i Generali Atentesi nel Senato, II. 315. N' è ben presto punito, 316. Callisene, Filosoto, seguace d' Alessandro, III. 394 h' fatto morire da questo

Principe, 395. Di lui carattere, 396. Calpurato Bestia; si veda Bestia.

Calpurnio ( Tito ) , Poeta Latino , VI. 336.
Calvina , Dama Romana ; generosità di

Plinlo a di lel riguardo, Vi. 423.

Calvino ( Domeçio ), Comandante nell'

Asia per Cesare, V. 344.

Calundatori; gastigo de calunniatori nell'
Egitto, I. 27. Leggei di Caronda contra i Calunniatori, II. La calunnia rap-

presentata da Apelle in un quadro , VI. 109. Si weda la wor Delatori . Cam , figlio di Noè , onorato nell' Africa 2010 il nome di Giove Ammone , I.

Cambise, Capitano nelle truppe d' Antioco, tradisce Acheo, e lo dà in potere

d' Anthico, IV. 213. Cambise, padre di Ciro, Re della Persia,

Gambir, figlio di Circ accende sopra il rono della Peria, I. 317. Perta la guerra nell' Figitto, iri. Se ne rende padrone, 118. Futro di Cambie contra il cospo d' Amasi, riri. Di lui spedicione contra l' Etiopia, riv. Nel tornare el saccheggia i tempi della città di Tebe, 379. Uccide il Dio Api, 310. Fa motire Smerdi, suo firatello, riv. Uccide Merce, sua sorella e sua moglie, 31 il Margolia del città di Cambiro, 321. Munor d' una ferita che si era fatto nella cocita, riv. Carattere di questo Principe, 366.

Camisare, Carlo, Governatore della Leuco-Sirla, perisce nella spedizione d' Artaserse contra i Cadusj, II. 305.

Gammelli , a che erano utili nelle arma-

te, VI. 164. Campo; costruzione e fortificazione del campo presso gli Antichi, principalmen-

campo presso gli Antichi, principalmente presso i Romani, V., 175. Disposizione del campo dei Romani secondo Polibio, 177.

Cananci, origine di questi popoli, I. 51. Candaule, Re della Lidia, I. 254.

Candia , isola ; st veda Creta .
Canidio , Luogotenente Generale d' Antonio , V. 359.

nio, V. 359.

Canne, città della Puglia, celebre per la vittoria riportata da Annibale sopra i

vittoria riportata da Annibale sopra i Romani, I. 160. Cannocchiale; invenzione del cannocchiali, VII. 98.

VII. 90.

Capitello, termine d' Architettura VI. 63.

Cappadocia, provincia dell' Asia Minore,
I. 210. Regi della Cappadocia, IV. 7.

I. 119. Regi della Cappadocia, IV. 7. V. 236. La medesima è ridotta in provincia Romana, V. 242. Capua, città dell' Italia, lascia il partito

del Romani, e si sottomette ad Annibale, I. 164. L'assediata dal Romani, 167. Tragica fine dei principali abitanti della medesima, 168.

Caracalla , Imperatore Romano ; di lui crudeltà ; VIL 73. Carano , primo Re della Macedonia , II, 21.

Carattere; qual esso è in termine di pittura, VI. 22. Carbone; ingiustizie da esso commesse in

Roma, V. 197. Cardia, città del Cherfoneso, III. 256.

Carree, uno dei Capi impiegati dagli Aresiesi nella guerra degli Alleati, ILI. 203, Poca di lui abilità, 205. Scrive in Atene contra i due Colleghi che gli erano 1stati dati, ivi . Si lascia sedurre da Artsbato, 106. E' spedito in ajuto del Chersoneso, 261. Le città ricusano d'apriggi le turo porte, 163. E' viato in Cheronea da Filippo, 170.

Carete, di Lindo, fabbrica il colosso di Rodi, IV. 83.

Caria, provincia dell' Asia-Minore, L. 118. Caridemo, Oritano di nascitu, è bandio da Atene, illi. 1921. Perseguitato da Alessandro, si ritira presso di Dario Codomanno, 192. Le sua sincerità gli cagiona la morse, 368.

Carilao, innaizato al trono di Sparta da Licurgo, 11. 35.

Caritimo, Generale Ateniese, sostiene Inaro nella di lui ribellione contra i Persi, II. 180.

Carmania , provincia della Persia , III 420. d a CarCarneade, Filosofo, Fondatore della nuova Accademia, VII. 19. Ambasciata di Carneade a Roma, V. 119. VI. 154. Caronda è scelto per Legislatore in Turo, 218. Si uccide da se stesso per aver

volata una delle sue leggi, 219.
Carone, Tebano, riceve Pelopida ed i
congiurati nella sua casa, III. 164. E'
nominato Beotarco, 167.

nominato Beotarco, 167.

Caronte; barca di Caronte, origine di questa favola, I. 35.

Carre, città celebre per la disfatta di Crasso, V. 217. Carri armati di falci, moito usati dagli

Antichi nelle battaglie, 1. 344. VI. 169. Cartagena, città della Spagna, I. 140. Cartagine , Cartaginesi . Fondazione di Cartagine, I. 91. Accrescimenti della medesima , Qt. Conquiste dei Carraginesi nell' Affrica , 96. Nella Sardegna , 97. I medesimi s' impadroniscono delle Isole Baleari, ivi . Passano nella Spagna, 98. SI portano nella Sicilia, 100. Primo trattato fra Roma e Cartagine, ivi . I Cartaginesi si collegano con Serse, 101. IL 116. Sono disfatti da Gelone nella Sicilia . I. 101. II. 108. S' impadroniscono di diverse piazze nella Sicilia sotto la condotta d' Annibale , I. 103. e sotto quella d' Imilcone, 104. Fanno un trattato con Dionisio , 105. III. 100. Guerra fra i Cartaginesi e Dionisio , I. 105, III. 107. Quelli assediano Siracusa , I. sob. III. 108. Sono disfatti da Dionisio . I. 108. III. 110. La peste si spande in Carragine, 1. 108. Secondo tratiato fra i Romani ed I Car. tug nesi , 100. Quesil procurano d' impadronirsi di Siracusa dopo il ristabillmento di Dionisio il Giovine, ivi . Sono disfatti da Timoleonte, I. 110. III. 155. Guerra dei Cartaginesi contr' Agatocle, prima nella Sicilia, I, \$11. Indi nell' Africa, 113. Sostengono la guerra

nella Sicilia contra Pirro, 118. IV. 134. Cartajaneis sono chiamath in secorno deli Mamertini, che gli fanno padroni deli Idona di Alla Piano padroni della foro citatadeia, 11. 11. Ne nono controlla di Para della Controlla di Para della Sicilia, 111. Perdono una battaglia c. chi è reguita dalla preta d'Agrigento, allora piusza d'armi, riv. Sono vinti in mare primieramente presso le coste di Milo. 133. Indi lo sono presso d'Econne. 133. Indi lo sono presso d'Econne. Africa coutra Regolo, 1, 114. Supplia io da csis i datro soffrera questo Ge-

nerale, 138. Perdono una battaglia mavale a vista della Sicilia, 119. Lor ardore nel difendere Lilibeo, rvi. Loro flotta interamente distatta presso le isole Egate, 317. Loro trattato di pacc coi Romani, che impone fine a quella guerra, 131. Guerra, ch' eglino devono sottenere contra il Meccenari, 113.

I Cartaginesi son obbligati a cedere la Sardegna ai Romani, I. 139. Assediano, e prendono Sagunto, 142. Incomincia di nuovo la guerra tra i due popoli, 144. Passaggio del Rodano, 145. Passaggio delle Alpi , 147. Ingresso dei Carraginesi nell' Italia, 149. Eglino riportano diverse vittorie sopra I Romani, presso il Tesino, 150. Presso la Trebbia , 151. Presso il Trasimeno , 154. Perdono diverse battaglie nella Spagna, 150 Riportano in vicinanza di Canne una celebre vittoria sopra i Roma. ni, tvi . Sinistri eventi dei Cartaginesi . 165. 166. 169. Sono essi attaccati nell' Africa dai Romani, 171. Richiamano Annibale dall' Italia, 172. Sono interamenie disfatti presso di Zama , 174-Chiedono la pace ai Romani. ivi . L' ottengono, 175. Discordie fra i Cartaginesi e Massinissa, 185. Terza guerra fra I Cartaginesi ed i Romani, 189. Cartagine spedisce Deputati in Roma per dichiarare che si abbandona alla discrezione dei Romani, 191. Questi ordinano al medesimi d' abbandonare la loro città, 191, I Cartaginesi risolvono di difendersi, 194. I Romani assediano Cartagine, ivi . Questa città è presa e distrutta da Scipione, 198. E' rifabbricata da Cesare Augusto, 201. E' distrutta affaito dai Saracini, 202.

Carragine formata sopra il modello di Tiro, I. 73. Religione dei Cartaginesi, 74. Barbaro culto da essi prestato a Saiurno, 75. 115. Loro governo, 78. Suffetti, 79. Senato , ivi . Popolo , 80. Tribunale dei Cento , ivi . Difetti del Governo di Cartagine, 8t. La giustizia e le finanze riformate da Annibale, \$78. Uso savio dei Cartaginesi d' inviare colonie in diversi paesi, 81, Commercio di Carragine , prima sorgente della potenza della medesima, ivi . Scoperta, fatta dai Cartaginesi, delle miniere d'oro e d'argento nella Spagna, seconda sorgente delle loro ricchezze e della loro potenza , 84. Forza militare di Cartagine, 85. Vi sono poco onorarate le scienze e le arti, 86. Caratte. ri .

ri, costumi, qualltà dei Cartaginesi, 89. Cartalone, Comandante delle truppe ausiliarie presso i Cartaginesi, dichiarato reo di delutto di Stato, e perché, 1, 180.

189.

Cartello pel riscatto dei prigionieri di guerra, VI. 190.

Cartesio; a iui si dee ia maggior parte dei progressi della Fisica moderna, VII. 97, 126.

Cassandro, Capo dei Traci e dei Peonj nell'esercito d' Alessandro, III.

Cassanaro, figlio d' Antipatro, III. Provincie ad esso toccate dopo la morte di Aiessandro , IV. 43. Ei fa morire Demado ed il di lui figlio, 33. E'associato con Polisperconte alla Reggenza del regno della Macedonia . ivi . S' impadronisce d' Atene , 19. Vi stabilisce Demetrio Falerce, ivi. Fa morire Olimpia, 46. Rinchiude nei casteilo d' Anfipoli Rossane, moglie di Alessandro, ed Alessandro ioro figlio, 47. Ristabilisce la città di Tebe, ivi . Entra in una lega formata contr' Antigono , 56. Conciude un trattato con lui, e subito lo rompe, 58. Fa morire il giovine Re Alessundro, e Rossane di lul madre, 61. Assedia Atene, già presa da Demetrio Poliorceie, 85. Questo l' obbliga a ritirarsene, e lo disfà presso le Termopill, ivi. Cassandro fa una lega contr' Antigono e Demetrio , 87. Dopo la battaglia d'isso, si divide con tre altri Principi l'impero di Aiessandro il Grande, 89. Morte di Cassandro, 91.

Cassandro, Macedone, trucida, per ordine di Filippo, gli abitanti di Maronea, IV. 360. Questo Principe lo fa mori-

re, ivi.

Cassini (de); di lui Trattato sopra l'
Astronomia, VII. 288.

Cassio ( Lucio ), Generale Romano, è

disfiatto da Mitridate, V. 486.
Castio, Questore dell'armata di Crasso
nella guerra contra i Parti, V. 417, Si
pone alla testa degli avanzi dell'esercito di Crasso, ed impediace che i Parti
s' impadroniscano della Siria, 434. Forma una cospirazione contra Cesare,
349. E' distatto interamente da Anna.

nio , ivi .

Castighi , stabiliti fra le truppe presso gii

Antichi , VI. 191.

Catapulta, macchina di guerra in uso presso gli Antichi, VI. 205.

Carei, popolo delle Indie, soggiogato da Alessandro, III. 408. Gamaz (M. Porțio), sopcannomiato ii Censore, stere, in qualită di Luogotenente Generale, sotto ii Console Acilio, IV. 311, Di lui vlore nei Passo delle Termopili, irii. Parla nei Senato in favore de Rodiorit, V. 10-9, Procura agii Achei la richiamata de loro bainra de la companio de la richiamata de loro baina Carneade da agii aliri Ambastaliori Atenesi, 180. VI. 154. E' Incarietto Alla Repubblica di deporer Tolom-

meo. Re di Cipro, e di confiscarne i

Cateratte del Nilo , I. 15.

beni, V. 197. È annoverato fra gli Storici, VI. 366. Fra gli Oratori, 401. Particolarità nelle quali egli entra mentr'era alla testa d'un'armata, 150. Catone, figlio del precedente, fa prodigi di valore nella battaglia di Pidna, V. 93. Casone d'Utica; rittratto di questo Roma-

no, VI. 379.

C. Casone, Tribuno del popolo, si oppone ai ristabilimento di Tolommeo,

V. 336.
Catulle, Poeta Latino, VI. 315.
Cavalieri in Atene, 111. 14.

Cavalleri, termine di fortificazione, VI. 211. Cavalleria degli Antichi, VI. 171.

Cavallo di Fidola, III. 71. Cavallo, quanto utile all' uomo, VI. 171. Caustico; specie di pittura usata dagli Antichi, VI 98.

Cebalino, scuopre la conglura di Dimno contr' Alessandro, III. 374.
Cecilio, Poeta Latino, VI. 106.

Cecrope, fondatore d' Atene, II. 27. Stabilisce l' Areopago, ivi. Celene, città della Frigia, celebre pel fiume di Marsia, III. 302.

Cele Siria , provincia dell' Asia-Minore , I.

Celeste, o la Luna; deltà del Cartaginesi, I. 75. Celso (Cornelio), Medico, VII. 105.

Ceadebeo, Generale d' Antioco Sidere, è vinto nella Giudea da Giuda e da Giovanni, V. 164.
Ceaere; supplizio della cenere presso i

Pers!, II. 147. Ceno, Uffisiale nell' armata d' Alessandro, parla a questo Principe in favore dei suoi

paris a questo Principe in favore dei suoi soldati, III. 411. Di lui morte, 414. Di lui elogio, ivi. Ceasorino (L. Margio), Console, mar-

cia contra Cartagine, I. 191. Notifica a quelli abitanti gli ordini dei Senato, 191. Pianta l'assedio davanti quella città, tà, 194. Cento (Claudio), Uffiziale Romano, è spedito da Suipraio in ajuto d'Atene, IV. 271. Devasta la città di Calcide,

IV. 272. Devasta la città di Calcide, ivi. Centuria ; qual' era la Centuria presso i

Romani, VI. 155. Ceramico, sobborgo d' Atene, II. 116. Cerasonte; città della Cappadecia, celebre

pet le sue ciriège, II. V. 322. Cerere, deità ; teste stabilite in Atene la di lei onore, III. 46.

Ceretrio, uno dei Capi Gaill, che feceto scorrerie nella Grecia, IV. 1:7. Cericesi, Sacerdoti in Atene, Il. 306. Cesare (Giulio); di lut potenza in Ro-

ma, V. 140. Ristabilize Tolonameo Aulete, 134. Pasta nell' Egitto Colla speranza di tronarel Pompeo, 342. Si fa Nal stordia, 340. Di lai passone per questa Principeras, 344. 148. Combartimenti fiò le ruppe di Ceare e gli Alexandrini, 344. kgil dà la corona dell' 1,86. Conferna l'Iron privilegia d'Giudel, 177. 103. Ripora ima gran vinora sopra Farnace, e lo discaccia dal regio del Ponto, 1,48. Muore poco dopo, 140. 25 unnoveracio Fa gli Storici Lattini, VI.

Jesus Ottavieno, Indi sopranoominato Mugusu, i unince coa Antonio e con Lepido per rendicare la morte di Cezare, V. 194. Entra la briga con Antonio, 354. Riporta sopra di lui una gran vitoria presso d'Acio, 354. Pansa nell' Egitto, 361. Assedia Alessandriaes ne rende padrone per mezzo delle intelligenta, che vi maneneva con Citode della della della della della di Abboccimento di Cesare e di Cleopatra, fri. E' lagamato da questa Principessa, che di pareva d'inganare, 165.

pessa, ch' egli sperava d' ingannare, 365.
Cesarione, figlio di Giulio Cesare e di
Cleopatra, V. 348. E' proclamato Re
dell' Egitto insieme colla sua madre,
355.

Cesu, armi offensive degli Atleti, III. 64. Cerra, strumento di musica in uso presso gli Amichi, VI. 122.

gli Antichi, VI. 122. Cetthim, figlio di Javan e padre dei Macedoni, II. 23.

Chelidonide, figlia di Leotichida e moglie di Cleonimo, IV. 138. Passione di quesia donna per Acrotate, ivi.

Chelonide, moglie di Cleombroto, IV. 181. Tenerezza di guesta donna pel suo ma-

rho, ivi.

Chenice, misura di grono presso gli Antichi, il. 242. VI 159.

Cheops, e Unificato, Regi dell' Egitto, fratelli egualmente disumani ed empi, 1 59. Cherilo, Poeta Greco, stimato da Ales-

sandro, VI. 294.
Cheronea, curta della Beogia, celebre cost
per la vittoria di Filippo sopra gii Atenlesi e sopra i Tebani, come per quel.
la di Silla sopra i Generali di Mitrida-

te, III. 170 V. 193
Chiero scuro, termine di pittura; definizione d'esso, VI. 93
Chilore, uno dei sette Savi della Grecia,

It. 77.

Chilone, Spartato, intraprende ad ascendere al trono di Sparta; ma non gli

dere al trono di Sparia; ma non gli riesce, IV. 222. Chimica: definizione di quest'arie, VIL

211.
Chinaladano; si veda Saraco.
Chio, isola della Grecia, esaltata per P
eccellente suo vino, II. 21. V. 15.

Chioma di Berenlee, IV. 157. Chirisafo, Spattano, è scelto dalle truppe, che fecero la ritirata del dieci mi-

la, per loro Generale, II. 357

Ciassare I. regna nella Media, I. 250. Forma l'assedio di Ninise, vii. E' obbligato a rithrarsene attesa una scorrerla fatta dagli Scitl nella Media, 151. Ripiglia

Passedio di Nishire, e te ne rende padrone, ivi. Morre di Clussaret, 531-Classer II. Chianato nella Scrittura Di-Modella, I. 337, Meuda nella Pertia a chiedere soccorso contra gli Assirl, 456. Spedicioni di Classare e di Ciro contra i Babbieneti, 374. Classere dà la sua figlia in moglia e Lico, 250. Va in Babiene di Classaret di Carante di Classere di Classere di Classere di Classere di Liu di Concerto con esto, il piano di mu, di concerto con esto, il piano di tutua la monarchia, 359, Morre di Class-

sare, 306.

Citerone (M. Tullius Citero); dl lui impree militari acila Siria, V. 335. El ri. con 31 trionio, e perche, in . Coll sance aciu il trionio, e perche, in . Coll sance contra Miridate, 311. Consiglio, che dò a Lentulo sopra Il ritabilimento di Tolommeo Aultere, 337. Scoperta del Tolommeo Aultere, 337. Scoperta del sepoitro d'Archamede, faria del Citerone per Los Collegos del Citerone per Li Sisonia, VI. 130. Gusto ed ardore di Citerone per Li Sisonia, VII. 49. Di hil scutimento topra la patura dell'ania, 94. Gode del primo potto fia i Re-

torl, VI. 258. Del primo posto fra gli Oratori, 405. Parallelo fra Cicerone e Demostene, 1V. 22. 23. Cicliade, Presidente dell' Assemblea degli

Cicliade, Presidente dell'Assemblea degli Achei convocata io Argo, elude la proposizione di Filippo, 1V. 59.

Cicloide, strumento di geometria; inventore d'esso, VII. 117. Cigni; che si dice del loro canto, I. 21.

Cilicia, provincia dell' Asia Micore, L. 219.
Cilicia, Luogotenente di Tolommeo, per-

de una battaglia contra Demetrio, che lo fa prigioniero, IV. 59. Cilone, noto per la cittadella d' Atene di

cui si rese padrone, II. 104.

Citone, Scultore famoso, VI. so.
Cimmerj, popoli della Scizia; difcacciati
dai loro paese, passano nell' Asia, I.
155. Aliatte, Re della Lidla, gli obbli-

ga ad uscirne . ivi .

Cimone, figlio di Milziade, ancora molto giovine, si distingue per la sua pietà verso il suo padre , II. 117. Incoraggifce gli Ateniesi ad abbandonare la loro città e ad imbarcarsi , 140. Si distingue nella battaglia di Salamina, 145. Comanda, insieme con Aristide, alia flotta spedita dai Greci a liberate i loro alleati dal giogo del Persi, 161. Gli Ateniesi mettono Cimone alla testa delle loro armate dopo la ritirata di Temistocle, 175. Egii fa molte conquiste nella Tracia, e vi stabilisce una colonia, ivi. S' impadronisce dell' Isola di Sciro, e vi trova le ossa di Teseo, che trasporta in Atene , 176. Coodotta da esso usata nella divisione del bottino cogli Alleati, ivi . Cimone riporta la un solo g'orno due vittorie sopra i Persi lo vicinanza del fiume Eurimedonte, 178. Degno Impiego, ch' ei fa delle ricchezze tolte ai nemicl, ivi. Fa nuove conquiste nella Tracia, ivi . Marcla in ajuto degli Spartani attaccati dagi' Lloti , 160. E' bandito dagli Ateniesi, ivi. Lascia il suo bando, e si porta nella sua tribù per combattere contra gli Spartani, 191. E' richiamato dall' esilio, ivi . Ristabilisce la pace fra Atene e Sparta, ivi . Riporta molte vittorie che obbligano I Persi a concludere un Trattato molto glorioso pei Greci , 191. Muore durante la conclusione del medesimo, ivi. Carattere ed elogio di Cimone, 175, 177, 102, Uso ch' egli faceva delle sue ricchezze, 176.

Cincio , Storico Latino , VI. 366. Cinca , l'essalo , Oratoro celebre , attaccato al seguito di Pirro, IV. 123. Discorfo da esso avuto con questo Principe, 124. Spedito da Pirro Ambasciatore in Roma, 127. Di lui condotta durante il suo soggiorno colà, 128. Idea, ch' ei dà a Pirro del Senato Romano, /wi.

Cinegiro, Ateniese; fiu dove fa giungere il suo accanimento contra i Persi dopo la battaglia di Muratona, IL 115.

Cineto, ctttà dell' Arcadia; terocia di quelli abitanti, VI. 120.

Cinici (Sexta dei); origine della medestma, VII. 25. Perthè così chiamata, ivi. Cinisca, sorella d'Agesilao, si presenta nei giuochi Olimplei per disputarri il premno, e vi è proclamata vincitrice, II. 383. III. 70.

Cinna ; ingiustizie e crudeltà da esso esercitate in Roma, V. 297.

Cinoscefali, collina della Tessaglia, celebre per la vittoria dei Romani sopra Filippo, 1V. 289.

Cio, città della Bitinla; crudel trattamento fatto soffrire da Filippo agli abitanti della medesima, 1V. 267.

Cipro, isola del marc Mediterraneo; i Grecel la liberano dal giego del Persi , II. 161. Ribellione di quest' isola conra Oco, III. 1315. Essa si sottomette, 217. Orribile e sangulnosa tragdila cine (Cocle, IV. 53. Dopo essere stata governata ora dal Re dell' Egitto ora da quelli della Siria, esta code ia potere dei Romaoi, V. 197. Eccellena del unid di Cipro, VI. 15

Cipselo, Corintlo, si arroga l' autorità nella sua patria, e la trasmette al suo figlio, II. 31.

Cir.olazione del sangue [ scoperta della ] VII. 112.

Cirenaica, celebre setta di Filosofi, VII. 9.
Cirene, città sopra il lido del Mediterraneo; come terminò la contesa lusorta
fra questa città e Cartagine per ragione

dei confial 1, 1, 97.

Gro, figlio di Cambine Re della Persia y anactia di questo Principe 1, 1, 253, 265, 211 lui educazione , ori vinggio , chi egili fa presto Aristone , tori vinggio , chi egili fa presto Aristone, vio ano , 164, 201 marcia in soccorso di Classare, so ano , 164, 201 marcia in soccorso di Classare, so ano , 164, 201 marcia in soccorso di Classare, so ano contra I Babilonesi, 1,75. Condotta di Cro virto Pantea, 127. Egil isfial il Re degil Aristi ad lua insignal conditto 1,79. Turi-stri ad lua insignal con

al presso Ciassare, 280, Questo Principe gli dà in moglie la sua figlia, ivi . Ciro marcia incontro al Babilonesi, L 288. Riporta sopra loro e sopra Creso una celebre vittoria presso Timbrea, ivi . S' impadronisce di Sardi, e della persona di Creso, 289. S' innoltra verso Ba. bilonia , 201. Se ne rende padrone , 206. Di lui condotta dopo la presa di questa città, 300. Si dà in ispettucolo al popoli di recente conquistati , 303 Fa un viaggio nella Persia, 304. Al suo riterno ccuduce Ciassare In Babilonia , e vi forma, di concerto con esso, il piano di tutta la monarchia, 305. Dopo la morte di Classare, regna sopra i Persi e sopra i Medi, 306. Fa un celebre editto in favore del Giudel , ivi . Ultiml anni di Ciro, 510. Morte di questo Principe, ivi . Discorso, ch' egli fa ai suoi figlj prima di spirare , 311. Elogio e carattere di Ciro, ivi. Attenzione continua da esso avuta a rendere alla Divinità il culto che credeva d' esserie dovuto, 208, 302, Variazioni fra Erodoto e Senofonte riguardo a Ciro, 315.

Ciro, il più giovine del figli di Dario, è creato dal suo padre Governatore Supremo di tutte le provincie dell' Asia Minore, II. 240. N' è richiamato dal padre medesimo , 318. Dopo la morté di Dario, tenta di uccidere il suo fratello, 315. k' rimandato nell' Asia-Minore . ivi. Fa segreramente leve di truppe contra il suo fratello , 336. Parte da Sardi , 337. Si dà la battaglia in Cunassa , 338. E' neciso nel conflitto, 341. Elogio di Ci-TO. 344

Citera, isola della Grecia dirimpetto alla Laconia , IL 19.

Città Nuova, città del Ponto ; si veda Caina .

Cigreo, città della Propontide, V. 304. Claros, città della Jonia, celebre per gil oracoli d' Apotto , 111. 51. Classico ( Cecilio ) è aecusato in Roma dal

Deputati della Betica ch' era stata da esso governata, VI. 415. La morte io libera dalle confeguenze di tal affare, ivi . Claudiano, Poeta Latino, VI. 337.

Claudio ( Appio ) ; si veda Appio . Claudio, inviato dal Romani nell' Acpia : condotta da esso tenuta riguardo a quel popolo, V. 113.

C'azomene, citià della Jonia, II. 73.

Cleude, Tebano, procura di scuspre presso d' Alessandro la ribellione della sua patria , III. 191.

Cleandro . Luoporenente del Re nella Media, assassina Parmenione per ordine d' Alessandro, III. 378.

Cleanto, Filosofo Stoico di gran fama , VII. 18.

Clearco . Capitano Spartano , si ritira presso di Ciro il Glovine, 11. 336. L'messo alla testa delle troppe Greche nella spedizione di questo Principe centro d' Artoserse, di lui fratello . 3.7 Riporta la vittoria dalla sua parte nella bartaglia di Cunassa, 340. Comanda alle truppe Greche nella loro ritirata dopo la battaglia medesima, 146. E' an estato prodisorismente, e spedito ud Artuserse . che lo fa morire, 349. Elogio di Clear-

co , 350. Clenea, deputato dagli Etoli a Sparta per indurla ad entrare nel trattato fatto cof Romani, IV, 240.

Cleobi e Bitone , fratelli , modelli dell' amiciala fraterna , L 256.

Cleobolo, uno dei sette Savi della Greela.

Cleverico, di Corinto, seda la disputa insorta fra gli Ateniesi e gli Spartani do. po la battaglia di Platea, Il. 152. Cleofe, madre d' Assacane Re de Maza-

guesi, regna dopo la merte del suo figlio . III. 450 Si arrende ad Alessandro. che la ristabilisce nel di lui Starl . 401. Cleofonte, Oratore Ateniese, eccita i suoi concittadini contra gli Spartani . II. 304.

Di lui carattere, ivi . Cleombroto, Re di Sparta, marcia contra i Tebani , III. 171. E' ucciso nella bat-

glia di Leuttri, 174 Cleombroso, genero di Leonida, si fa eleg. gere Re di Sparta in pregiudizio del suo suocero, IV. 178. E' detronizzato poco dopo Leonida , 181. E' discacciato da Sparta , ivi .

Cleomene , Governatore dell' Egitto per Alessandro, III. 432.

Cleomene, Re di Sparta, ricusa di unirsi cogli Joni nella loro ribellione contra Persi, II. 104. Marcia contra gli Egineti , 112. Viene a capo di discacciare dal trono Demarato, suo collega, ivi. Sottomette gli Egineti, e poco dopo muore, ivi.

Cleamene, figlio di Leonida, sposa Agiati, IV. 184 Ascende sopra il trono di Sparta, 185. Determina la guerra contra gli Achet, ivi . Riporta moiti vantaggi sopra i medesimi, 185. Riforma il governo di Sparta, e ristabilisce l'antica disciplina , 186. Riporta nuovi vantaggi sopra gli Achet, rvi . 187. 190. Invia

per

per ottaggi nell' Egitto Is sta madre, ed ston figli 1910. S' lmpadronisce di Megalopoli s. 1922. E' sinto in Selsata da Antagono, Re della Maccoloni s. 1924. e 1922. Si ritta nell' Egitto, 197. Accoglicusa fattagli da Tolommero, 1985. e 1922. Non può egli ottenere di tornariene nella sua parria, 1128. Motre funesta di Cleomene. 1102. Di lul carrattee, 1824. e 1925.

rattere, 184, 187.
Cleonimo, Spariano, vedendosi caduta dal
trono, si ritira presso di Pirro, e lo
induce a condurre la di lui armata contro di Sparta, 1V. 138. Storia di Cleo.
nimo. ivi.

Clionni comanda alle truppe dei Metsenj nelia prima spedizione contra Sparta, Il. 51. Dopo la battaglia presso Itome, contrasta ad Aristomene il premio del valore, 52. Morto Indi il Re Eutlace,

gli contrasta la corona, 512 Contra, Atanlea, ej di lui estuzione, II. 114. Impedisce, cot suo credito presso il popolo che si concluda la pace fra Atene e Sparta, 1431. Sottometre gli Spartani Inchiui nelli riola di Slatteria, 1444. Marcia contra Brasida, e s' innolta fin alle mura d'Anfojol, 1511. Sorpretto da Brasida, il dà alla fuga, e dè tuccio da un soldato, in'

Cleone, adulatore nella Corte d' Alessandro, procura di persuadere al Macedoni di prostrarsi davanti questo Principe, 111. 393.

Cleonaira, nipote d' Attalo, sposa Filippo, Re della Macedonia, III. 275.

Cleopatra, figlia di Filippo, sposa Alcssandro, Re dell' Epiro, III. 276.

Chopatra, figlia d' Antioco il Grande, è promessa ed indi data in moglie a Tolommeo bpifane, IV. 280. Dopo la morte del suo marito, è dichiarata Reggen, te del regno, e tutrice del suo figlio, 370. Muore, V. 21.

Cayon moure, Y. and Tolommeo Epifane, fa Faccomodamento fira i suol fracilli Filometore de Beregue, V. 20. Dopo la morte di Filometore, suo marito, spota Fistone, 152. Questo Principe la di scaccia per isposare una delle di lei figlie, 173. Git Alexandrini la fanno regnare in vece di Fiscone, 174. Ella è cottetta a friligarria rella Siria, 275.

Chopatra, figlia di Tolommeo Filometo. re, sposa Alexandro Bala, V. 155. Il suo padre le fa abbandonare Alessandro, e la dà in moglie a Demetrio, 156. Mentre il suo maritto è ritenuto presso Par-Rollin Stor. Ant. Tom. VII. Tav. ti, ella sposa Antioco Sidete, 165; Dopo la morte di Sidete, tonna cou Lemetrio, 175. Gli fa chiudere le porte di Tolenmande, nri. Uccide Selenco, suo figlio primogenito, 176. Muore del veleno che voleva far pronder a Gipo, stuo secondo figlio, 178.

Cleopara , figlia di Filometore , spota Fi. scone, V. 122. Dopo la morte del maritto regas redi Egitto Latiente con incentio e la conseguia del Egitto Latiente con la conseguia del maggiore , ed a spotare Sciene, stocilla minore , 122. Di 3 di Astranéro, suo figlio , il regitto di Gipto , 121. Di Astranéro, suo figlio , il regitto di Gipto , 126. Di del margiore i di colori di conseguia di la ricatello , 68, Martia Sciene rice da Alcastando , 187. Stata mo-rice da Alcastando , 187.

Cleopatra, figlia di Fiscone e moglie di Lauro, è ripudiata dal suo marito, V. 170 Si dà ad Antioco di Cizico, ivi . E' fatta morire da Trifene, sua socella, 180. Cleopatra, figlia di Latiro ; si reda Berenice. Cleopatra, figlia di Tolommeo Aulete. ascende sopra il trono dell' Egitto, unitamente col suo fratello maggiore, V. 340. N'è deposta dal Tutori del giovine Re. ivi . Fa leve di truppe per ristabilirvist, 341. Si porta presso di Cesare, e con qual mira, 3.43. Cesare la stabilisce Regina dell' Eguto, insieme col di lei fratello minore , 34%. Illa fa merire questo fratello, e vi regna, sola . 140 Dopo la morte di Cesare . si dichiara in favore dei Triumviri, ivi. Si porta presso d' Antonio In Tarso, ivi. Acquista tutto l' ascendente sopra il di lui spirito , 350. Lo conduce con se in Alessandria, 351. Gelosia di Cleopatra contra Ottavia, 352. Incoronazio-ne di Cleopatra e de' di lei figli, 354. Ella accompagna Antonio nelle di lui spedizioni, 355. I Romani le dichiarano la guerra, 356. Cleopatra si dà alta fuga nella battaglia d' Azio , 350. Torna in Alessandria, wi. Procura di conciliarsi Augusto; e pensa a sacrificargli Antonio , 360. 361. 362. Si ritira nei sepoleri dei Re dell' Egitta per evitare il furore di quest' ultimo, ivi. Anten.o spira nelle di lei braccia, 361. Fila ottiene da Cesare la permissione di seppellirlo, 364. Ha un abboccamento con Cesare stesso, ivi. Per estar di service

d'ernamento al di lui trionfo : si fa morsicare da un aspide, e muore, 366. Carattere di Cleopara, 330, 360. Accortezze, ch' ella impiega per ritenere Antonio nelle sue catene, 354. Gusto, che contervava in mezzo allo sue passioni per le belle lettere, e per le scien. 26, 352.

Climi; come si regolavano gli Antichi per conoscerne la differenza, VII. 123. Clinia, cittadino di Sicione, è ucciso da

Abantida, IV. 163.
Clinio, Greco dell' isola di Cos, coman.

da agli Egizj nella loro ribellione contra Oco, ed è ucciso in una battaglia,

Clistene, della famiglia degli Alemeonidi, forma una fazione in Alene, 11. 70. E' obbligato ad uscirne, ma vi rientra ben presso, ivi.

Chio, Uffiziale dell'armata d'Alessandro, salva la vita a questo Principe nel passaggio dei Granico, III. 209 Alessandio gli dà il comando delle provincio d'Artubazo, 388. L'uccide in un banchetto nel giorno medesimo, 330.

Clito, Comandante della flotta d' Antipatro, riporta due vittorie sopra gli Ateniesi, 1V. 18. Antigono gli toglie il governo della Lidia, 34.

Clitomaco, Filosofo Cartaginese, I. 87.

Elodio, Romano, è fatto prigioniero dal corsari contra i quali era stato inviato, V. 196. Manda a pregare Tolommeo, Re di Cipro, a rimettergil con che pagare il suo riscatto, pri. Piccato contra Tolommeo, ottene dal popolo un ordine per discacciario dal trono. ivi.

Clodio (Appio ) è spedito da Lucullo a Tigrane per chiedergii Miridate, V. 308. 309. I di lui discorsi danno luogo ai soldati di ribellarsi contra lo stesso Lucullo, 318. Ritratto di Clodo, ivi.

Clondico, Capo dei Galli chiamati da Perseo in suo ajuto, V. 83.

Cnido, cinà marittima dell' Asia Minore, celebre per la vittoria riportata da Conone sopra gil Spartani, II. 33. 381. Coaspe, firme della Babilonia, celebre per la bontà delle sue acque, III. 358.

Cocco; d' ondo si estraeva lo scarlatto, VI.

201.

Coccodrillo, animale anfibio, adorato nell'
Fgitto, 1, 33.

Codro , nitimo Re d' Aiene , II. 29. Colchide , provincia dell' Asia, L. 217. Colombo (Cristoforo), Astronomo; seoperta da esso fatta del Nuovo-Mondo, VII. 133.

VII. 133.

Colonie; vantaggi che se ne retraevano dagli Antichi, VI. 61.

Colonna, termine d'Architettura, VI. 62. Colonna 'frajana, 61. Colori, impiegati dal Pittori antichi nei lo-

Colori , impiegati dai Pittori antichi nei lo ro iavori , VI. 98.

Colorito, una delle principali parti della pittura; effetti che ne risultano, VI. 93. Colosso di Rodi; descrizione dei mede-

simo, IV. 81. Sorte di questo famoso colosso . 199.

Combatimenti pubblici della Grecia, III. 58. e segg. Com' ebbero corso, ivi. Ri. compense accordate ai vincitori, 71. Differenza di gusto, riguardo ai combatti. menti, fra i Greci ed i Romani, 72. Gare di spirito, 74.

Combattimenti celebri dell' antichità; si

Commedia; principi ed origine della medesima, 111. 83. La Commedia si divi-

de in tre class!, Antica, ivi. Media, 87. Nuova, 88. Commediante; la professione di Commediante nulla aveva di disonorevole pres-

so i Greci, V. 261.

Commercio ; eccelienza e vantaggi del Commercio ; VI. 26. Antichità del medesimo, ivi . Luoghi e cittadi dov' era maggiormente in voga , 27. e zege. Oggetto e materia del commercio , 31 : 11 commercio particolare dalla parte dei Principi , 53.

Como, città dell'Italia, VI. 413.
Composizione nella pittura; in che consiste,
VI. 01.

Conchiglie che danno alla pittura il color di porpora, VI, 46.

Condé ( Il Principe di ) ; felice scloglimento che dà al Pittore , il quale stava dipingendo la storia del Gran Condè ,

pingendo la storia del Gran Condè, VI. 1e5. Conore, Generale Ateniese, è rinchiuso da Callicratida nel porto Minilene, II. 312. N' è liberato poco dopo, 314. Dopo la disfatta degli Ateniesi presso d'Ægos-po-

tamos, si ritira in Cipro, 3.20. Si perta presso Artaserte, che lo fa Ammitzajio della sua fiotta, 380. Disfà quella degli Spartani presso di Caido, n'e. Rutabi. lisce te mura d'Atene, 384. E' spedito dagli Ateniesia a Tenbaro, che lo fa rinchiuder in carcere, 385. Morte di Connote. Immunità accordate dagli Ateniesia del di bit figli, 111. 228.

Conone di Samo, Matematico, IV. 157. Conquistatori; come debbono estere riguardati i conquistatori tanto esaltati nel. la Storia, I. 314. II. 126. III. 446.

la Storia, 1. 314. 11. 126. III. 446. Consoli Romani; solennità della loro partenza quando si ponevano in marcia per

qualche spedizione, V. 61.
Contrapunto, nella Musica, VI. 131.

Coo se Romana, VI 155. Coraggio; in the consiste il vero corag-

gio, 11. 317. Coragge; arme defentiva degli Antichi, V1. 167.

Corcira, isola nel mare Jonio con una città dello siesso mome, II. 19. Queill abitanti promettono ioccorso ai Greci contra i Persi, II. 133. Contesa fra Corcira e Corinto, 200.

Corienez, fortezza assediata e presa da Alessandro, VI. 210. Corifeo, persona impiegata nelle Rappre-

Corifio , persona impiegata nelle Rappre sentazioni teatrali , 111, 78.

Coruna, Poetessa, soprannominata la Musa Lirica, Vi. 301.

Corinto, città della Grecia; differenti forme di governo della medesima, 11. 31. Contesa fra questa città e Corcira, che dà luogo alla guerra del Pelopponeso, 200. Corinto spedisce soccossi ai Siracusani assediati dagli Ateniesi, 275. Entra in una lega contro Sparta, 377. E' assediata da Agesilao , 384. Invia Timoleonte in ajuto di Siracusa contra Dionisio il Giovine, III, 148, E' obbligata, attesa la pace d' Antalcida, a fare uscire la guarnigione che aveva in Argo . 159 Dà il dritto di cittadinanza ad Alessandro , 430. Entra nella lega degli Achel, IV. 170. Maltratta i Deputati inviati da Metello per sedare le turbolenze, V. 128. E' interamente distrutta dai Romani, 131.

Cornelia, Dama Romana, madre dei Gracchi, ricusa le offerte di Fiscone, che glt proponeva di sposaria, V. 149. Cornelia, moglie di Pompeo, vede assas-

sinare coi propri suoi occhi il suo marito, V. 341.

Cornice, termine d'Architettura, VI. 62.
Cornicione, termine d'Architettura, VI. 62.
Cornico (Tertullo), collega di Plino il
Giovine quando egli in Prefetto del Te-

soro pubblico, indi Contole, VI. 416. Coro, incorporato colla Tragedia, 111. 78. Corone, ch' erano accordate dal Romani a quelli che si distinguevano col loro va-

lore, VI. 197. Corone che si davano agli

Atleti vincitori nei giuochi pubblici della Grecia, 111. 59. Poronea, città della Beogia, celebre per

Coronea, città della Beozia, celebre per la vittoria d'Agesilao sopra i Tebant, 11. 382.

Corregione, termine di pittura, VI. 92.

Corsa; esercizio della corsa presso I Greci, Illi. 66. Corsa a piedi, ivi. Corsa a cavallo, 67. Corsa col cocchj, ivi.
Cortigiani; in che consistono il loro me-

rito e la loro abilità, II. 309. Corro, machina di guerra, I. 122. VI.

Cos, isola della Grecia, patria d' Ippocrate, 11. 227.

Cosis, fratello d' Orode, comanda all'armata degli Albanesi, V. 326. Pompeo lo uccide in una battaglia, ivi.

lo uccide in una battaglia, ivi.
Cosmi, Magistrati di Creta, III. ts.
Cossiani, nazione della Media molto bel-

licosa, soggiogata da Alessandro, III.
429.
Cossurio, uno dei principali Architetti.

Cossurio, uno dei principali Architetti, Romani, VI. 70. Cotide, Re degli Odrisi nella Tracia, si

Cottae, Re degit Odriti nella Tracia, il dichiara in favore di Perteo, contra f Romani, V. 57. Quetti gli rimandano il di lui figlio senza riscatto, 205. Cotta, misura Attica, II. 141.

Catan, nome del porto di Cartagine, L. 197.
Cata, Console Romano, è battuto da
Mitridate, V. 303. Crudeltà da esso eser-

Cranco, Re d'Atene, II. 27. Crasso, Oratore eccellente, VI. 403. Con-

siglio, ch'el dà essendo Pretore, contra i Retori Latini, 256. Crasso, Console Romano, marcia contra

i Pard, V. 217. Saccheggia i tetori rinchiusi nel tempio di Gettualemme, irri. Continua la sua marcia contra i Parti, 220. E'interomente disfatto presso di Carre, 223. I Parti, sotto pretsto d' un abboccamento, lo arrestano, e lo uccidono, 330.

Crasso, figlio del precedente, accompagna il suo padre nella di lui spedizione contra i Parti, V. 218. Muore nella battaglia di Carre, 216.

Crate di Mallos, Gramatico Greco, VI.

Crate, Filosofo Cinico, VII. 27.
Cratere, uno de' primari Uffiziali d' Ales.
sandro, viene a capo coi suoi discorsi
di rovinare Filota, ill. 375. Parla ad
Alessandro nel nome di tutto l' eterci-

to, ed in qual' occasione, 416. Questo Principe gli dà il governo della Macedonia di cui aveva goduto Autipatro, 418. Provincie ad esso roccate dopo la morie d' Alessandro, Ill. 13. Egli sposa Fila , figlia d' Antipatro , 24. L' vinto da Fumene, ed ucciso in una batta-

glia , 2Q. Crattro, Medico, VII. 504.

Cratesiclea, madre di Cleomene Re di Sparta, è inviata dal suo figlio nell' Egitto per servire colà d'ostaggio, IV. 198. Generosi sentimenti di questa Prin. cipessa . ivi .

Crattsipoli, moglie d' Alessandro, figlia di Potisperconte, reprime l'insolenza dei Sicioni che avevano ucciso il di lei marito, e governa con saviezza quella cit-

tà , IV. 48.

Cratino, l'oeta Comico, III. 86, Vi. 207. Creso , Re delia Lidia , L. 255. Di lui conquiste , iv. . Mezzi , ch' egli impiega per assicura si della veracità degli oracoli, 259 Ingennato dalla risposta di quello di Delto , s' impegna nella guerra contra I Persi, 260. Perde una prima battaglia contra Ciro , 275. E' vinto presso di Timbrea, 284. Ciro lo assedia In Sardi, 280. Lo fa prigioniero, ivi. Com' egli fu salvato dai supplizio a cui era siato condannato, 290. Carattere di Creso , 157. Dl lui ricchezze , 155. A. sllo ch' egli accordava ai Sapienti, ivi . Accoglienza che fece a Solone, 156. Discorso ch'ebbe con questo Filosofo, ivi . In qual' occasione sacrificò nel templo di Delfo una statua d'oro alla sua tornaja, III. 57.

Creta, Isola vicina alla Grecia: descrizio. ne d'essa, II. at. Leggi di Creta stabilite da Minosse, III. 9. e segg. I Cre. tensi ricusano d'unirsi coi Greci entrati nel partito di Serse , II. 133. Erano riguardati come i più grandi mentitori del

loro tempo , III. 13. Ceisante, Comandanie dell' esercito di Ciro nella battaglia di Timbrea . 1. 184. Crisippo , Filosolo Stoico : di lui caratte-

re , VII. 19. Di lui dottrina , ivi . Crisostomo (S. Giovanni), Discepolo dl Libanio, VI. 188.

O. Crispino, succede ad Applo, che comandava, insieme con Marcello nell' as, sedio di Siracusa, V. 260.

Cistiani; lezione per molti Cristiani nel rifinto che fanno gli Ebrei di faticare pel ristabilimento del templo di Beio, LII. 434.

Critica; in che consisteva presso gli Antichi , Vi. 229. Critolao , F.losofo Peripatetico , Vil. 24. Di iui Ambesceria in Roma, V. 159.

Critolao , uno del Capi degli Achei , gl' incita contra i Romani, V. 127. Perisce

in una battaglia, 128. Critore, intimo amico di Socrate, non può indurio ad uscire dai carcere ed a sal-

vorsi , II. 410. Crigia, uno dei Trenta in Atene, fa morue Teramene, uno dei suoi colleghi, II. 329. Proibisce a Socrate d' istruire la gioventà, 330. Muore, combattendo

contra Trasibolo , 331. Cromatico, genere di musica degli Anti-

chi, VI. 130.

Cromwel; paragone della di iul morte con quella di Dionisio il Tiranno, III. 122. Crotone, città della Grecia, fabbricata da Miscello, 11. 217 Riforma introdotta da Pittagora in questa città, VII. 34.

Cresia , di Cnido , esercita con molto credito la Medicina nella Persia, II. 364. VI. 349. Le sue opere lo fecere annoverare fra gli Storici, ivi .

Cresifonte , o Chersifronte , Architetto , VI. Óç.

Crestla , Scultore , VI. 89. Cunassa, città celebre per la battaglia fra Artaserse e Ciro, di lui fratello, Il. 310. Cupido ; statua di Cupido fatta da Prassilele e da Michel Angelo, VI. 8c.

Amasippo, Re di Calinda, II. 144. Dame . Plutarco compose un Trattato per provare l'industria e l'abilità delle Dame, II. 127. Convengono ai loro sesso la prudenza, il buono spirito, ed il coraggio, 263. Felice semplicità delle Dame del tempo antico, III. 360.

Damasippo, Siracusano, inviato da Epicide a trattare con Filippo, Re della Macedonia, V. 170.

Damis, disputa ad Aristomene per succe. dere ad Eufae nel regno di Messenia,

II. 53. Damocle Impara per esperienza, che la

vita di Dionisio il Tirauno era men felice di quello che appariva, III. 121. Damocrite, deputato a Nabide dagli Etoij , IV. 308. Risposta insolente di Damo... crite a Quinzio, 355. Egli è fatto prigioniero di guerra nell' assedio d' Eraclca , 324.

Da.

Damacrito, primario Uffiziale degli Achel, fa dichiarare la guerra agli Spartani, V.

Damofante, Generale della cavalleria degli Elel, è ucciso da Filopemene davanti la città d' Elide, IV. 242.

Damone, arrico di Pitia; prova a cui fu posta la loro amicizia, 111. 120.

Damone, Sofista, VI. 281.

Danao, tende un' imboscata a Sesost

Danao, tende un' imboscata a Sesostri, suo fratello, I. 56. Si riifra nel Pelo. ponneso, dove s' impadronisce del tegno

d' Argo, 57. Ii. 25. Daniele, Profeta, è condotto nella cattività di Babilonia, I. 14t. Spiega il primo sogno di Nabuccodonosorre, 171. Spiega il di lul secondo sogno, 244, E' innalzato alle prime cariche dello Stato. 242. Scuopre la frode dei Sacerdoti di Baal, e fa morire il drugone, 245. Visioni del Profeta Daniele, ivi. 305. Fg!l , spiega a Baldassare la visione avuta da questo Principe durante il banchetto. 2 16. 107. L' stabilito Sopraniendente degli affari dell' impero, 305. L' gettato nella fossa dei lioni, ivi. A di lui sollecitazione è accordato l' Editto di Cito, the permette ai Giudei di tornarsene in Gerusalemme , 306. Abilità di Daniele nell' Architettura , 307. Riflessioni sopia le Profezie di Daniele, ivi . Danubio; ponte fabbricato sopra questo

Danubio; ponte fabbricato sopra questo fume per ordine di Trajano, Vi. 72. Danville, Geografo del Re di Francia, VII. 126.

Darici, monete d'oro conlate nel nome di Dario il Medo, 1. 306. II. 3e9.

Dario Medo, nome dato dalla Scrittura a Ciassare II., Re della Media; si veda

Ciassare.

Dario, figlio d' Istaspe, entra nella cospirazione formata contra Smerdi il Mago , i. 324 Lo trafigge colla spada , 325. Per un artifizio del suo Scudiere è nominato Re della Persia, 326. Quanto si rese rispettabile mercè la sua saviezza e prudenza, 319. Lascia il nome d' Oco per prendere quello di Dario, II. 83. Di lui matrimoni, ivi . Mezzo, ch' egli prende, per trasmettere alla notizia della posterità, la maniera con cui cia stato innaizato al regno, ivi. Ordine che stabilisce neil'amministrazione delle finanze, 84 Di lui moderazione nell' imposizione del tributi, rw. 1 Persi gli danno il soprannome di mercante, ivi. hgli invia neila Grecia Democede il Me, dico , 87. Conferma l' Editto di Ciro in favore dei Gludel, 88. Grato riguardo a Gilosone, lo fa ristabilire Re di Samo, 82.

Dario riduce in dovere Babilonia dopo venti mesi d'assedio, 11. 80. e sege. Di lu sped zione contra gli Sciri, 96. Rimostranza d' Artabano a Dano, ivi . Barbara azione di Dario verso i tre figli d'Ochazo, 97. Dario fa la conquista dell' India, 101. Concepisce Il disegno di rendersi padrone dell' isola di Nasso, 102 Gli Joni si ribellano contro di lui, 103. El ristabilisce i Tiri negli antichi loro privilegi, ivi. Risentimento di Dario contra gli Ateniesi che avevano avuta parte nell'incendio di Sardi, 105. Di lui spedizione contra la Grecia, 108. Araldi da esso invistivi per iscandaghare gli animi dei popoli e per chiedere che i medesimi si sottomettano, 111. La di lui armata è disfatta in Maratona, 112. e segg. Darjo risolve di portar egli stesso la guerra contra l' Egitto e contra la Grecia, 118. Si sceglie un successore . 110. Di lui morte , 110. Di lui iscrizione, ivi. Di lui carattere, ivi e seg. Disputa fra due de' di lui figli riguardo al trono . 110.

Dario, figlio primogenito di Serse; di lui matrimonio con Artanna, figlia di Masisto, II. 152. E' ucciso da Artaserse,

suo fratello , 169.

Dario Noso, si solleva contra Sogdiano, e lo fa morire, II. 147. Monta sopra Il trono della Persia, e cangia il suo none d' Oco in quello di Dario, ivi . Fa perire nella cenere Arsite, suo fratello, che gli si era ribellato, ivi. Ar. resta la ribellione di Pisume, 248 Pttnisce Il tradimento d' Artossare , suo primo eunuco, ivi . Seda la riballione dell' Egitto e quella della Madia, 249. Conterisce a Ciro, Il più giovine de' suol figli, il governo dell Asia-Minore, ivi . Istruzioni, che gli dà nell'inviarlo nel di lui governo, 308. Lo richiama nella Corte , 318. Morte di Darlo Noto , 321. Parole memorabili dirette da questo Principe mostbondo ad Artuserse, suo succesore . 321.

Dario, figlio d' Artaserse Mnemone, cospira contro la vità del sto padre, III. 203. La di lui congura è scoperta, e punita, ivi.

Dario Codomanno è collocato da Bugoa sopra il 11000 dei Persi, III. 210. Perde la battaglia del Granico contr' Alessandro, 297. e segg. Incarica Mentione, RoRodiotto, d'andare a portare la giterra nella Macedonia, 101. Risolve di comandare in persona, 304. Libera rimostranza di Caridemo a Dario, 207. e segg. Marcia dell' armata Persa, 308. Celebre vittoria riportata da Alessandro sopra di Darlo presso la città d' Isso, 3:0. Lettera, piena d'orgoglio, scritta da Dario ad Alessandro III. 319. Seconda lettera d' Alessandro a Dario , 334. Dario riceve l'avviso della morte della sua moglie, 347. Preghiera, che fa agli Dei dopo aver udito com' ella era stata trattuta da Alessandro . isi . Dario propone nuove condizioni di pace ad Alessandro che non le accetta, 350. Famosa battaglia d' Arbella in cui Dario rimane perditore , 352. e segg. Ritirata di Dario dopo la sua distatta , 355. Lascia Ecbatana , 364. Discorso che dirige ai primari suoi Uffiziali per determi-

E' tradito, e caricato di catene da Besso e da Nabarzane, 365. Funesta morte di questo Principe , 366. Ultime di lui parole, ivi. Dario, Re dei Medi, è sottomesso da

nargh a marciare contra il nemico . ivi .

Pompeo , V. 317. Datamo , Cario , succede a Camisare , suo padre, nel governo della Leuco-Siria. II. 395. Riduce in dovere Tio , Governatore della Paflagonia, che si era ribellato al Ke dei Persi, ivi . Ha il comando dell' esercito destinato contro l' Egitto , 396. L' incaricato di ridurre in dovere Aspl, ivi . Abbandona il partito d' Artaserse , 307, Riporta molti vantaggi sopra le truppe spedite da questo Principe contro d' esso, 398. E' assassinato per ordine d' Artaserse , ivi ,

Dati, comanda all' esercito del Persi nella giornata di Maratona, II, 11%.

Debiti ; legge degli Egizi relative al debltorl, I. 28. 60. Legge di Solone che distrugge tutti i debiti, 58.

Decelia, Fortezza dell' Attica, II. 275. E' fortificata dagli Spartani , 282. Decimazione , in uso presso i Romani , VI. 195.

Decio, Tribuno Romano, come ricompensato per aver salvato l' esercito , VI. 197. Declamazione, teatrale, composia, e ridotta in Note dagli Antichi , VI. 133. Uso d' inviare la gioventù nelle scuole di declamazione, condannato da Scipione Alricano , 136. Declamazione sepa. rata dal gesto, ivi .

Declamazione, specie di composizione, che

serviva d' esercizio per l'eloquenza, VI. Dedala, contrada delle Indie seggiogata

du Alessandro, 111. 400.

Degradare, termine di pittura, VI. 93. Deidamia , figlia d' hacide , sposa Demetrio figlio d' Antigono , IV. 70. di lui morte , 91.

Dejoce, forma il disegno di salire sopra il trono det Medi, 1. 246. e segg. L' eletto Re di comun consenso, 247. Condotta di Dejoce nel governo del suo regno , 148. Fa fabbricare Ecbatana , ivi . Mezzi, che adopra per farsi rispettare,

249. 3/4. Dejotaro, Principe della Galazia: Pompeo gli dà l' Armenia-Minore , V. 310. R sposta di questo Principe a Crasso, V. 217. Delatori ; come puniti nella Persia , I. 331. II. 89. Come definiti da Plutarco, III.

131. Massima dell' Imperatore Trajano riguardo alle delazioni , VI. si veda la voce Calunniatori .

Delfini , macchina di guerra , II. 185. Delfo, città della Focide celebre per gli oracoli d' Apollo , III. 52. La Pina e la Sibilla di Delto, 53. Tempio di Delfo incendiato, e rifabbricato, 57.

Delia, piazza della Beozia; battaglia che vi si dà fra gli Ateniesi ed i Tebani , 11. 350.

Delo, una delle Cicladi; si depone in quest' isola il tesoro comune della Grecia . II. 165. Gli Ateniesi inviavano in tutti gli anni una nave nell' Isola di Delo . 410. Archelao la sottomette, e la riconsegna agli Ateniesi , V. 228.

Delta , ovrero il Basso Egitto , I. 20. Demado, si oppone al sentimento di Demostene . III. 148. E' fatto prigioniero nella battaglia di Cheronea, 271. Va Ambasciatore presso Alessandro in nome dezli Ateniesi, 202. Fa il decreto di morie contro Demostene, IV. 19. Demado scannato, Insieme col suo figlio,

da Cassandro , 33. Demarasa, moglie d' Andranodoro, distoglie il suo marito dal sottomettersi al Senato di Siracusa, V. 260. E' uccisa,

Demarato . Re di Sparta : Diomede , di lul collega , lo discaccia dal trono , II. 112. Bella e nobil risposta di Demarato a Serse, 131. e segg. 137. Vana ed insolente domanda di Demarato ad Artaserse, 174.

Dimetrio, Falereo, è obbligato ad uscire da Atene, e vi è condannato a morte in sua assenza. IV. 11. 36. Cassandro ve lo stabilisce per governare la Repubblica, 30. Di lui saviezza ed abilità nel governo, ivi, e segg. Gli sono erette trecento statue per gratitudine , 66. Riflessione sopra questo gran numero di statue erette in onore di Demetrio Falereo, 69. Cura, ch' egli si dà per fure fortificare ed ornare il Pireo, VI. 66. Dopo la presa d' Atene fatta da Demetrio Poliorceie, si ritira in Tebe, IV. 67. E' condannato a morte in Atene, e ne sono rovesciate le statue, 63, Il-117. Si rifiigia presso Cassandro , ed indi nell' Egitto , IV. 69. E' fatto Intendente della Biblioteca del Re Tolommeo, 105. Dl lui morte, 112. Genere d' eloquenza di Demetrio, e carattere de' di lui Scritti , ivi , e segg. Compose un Trattato sopra l' elocuzione , molto stimato, VI. 153. Gli è attribuita l' invenzione della Declamazione, 261.

Demetrio, figlio d' Antigono, seprannominato Poliorcete ; di lui carattere . IV. 57. 97. Incomincia a farsi conoscere nell' Asia-Minore, 57. Perde una battaglia in Gaza contra Tolommeo 50. Poco dopo ne guadagna una comra Cilles . Luogotenente dello stesso Principe . 60. E' inviato dal suo padre in Babilonia per opporsi a Seleuco, 62. Obbliga Tolommeo a ritirarsi dall' assedio d' Alicarnasso, 61, S' impadronisce d' Atene, e vi ristabilisce il Governo Demoeratico, 65. e segg. Gratitudine eccesiva degli Ateniesi a di lul riguardo, 67. Marrimonio di Demetrio, 70 Egli assedia Salamina, ivi , e segg. Se ne rende padrone. 71. Riceve il titolo di Re. 72. Di lui condotta in tempo così di pace come di guerra, 73.

Demetrio forma l'assedio di Rudi, IV. 74. Un anno dopo lo abbandona , 82. Obbliga Cassandro a ritirarsi da quello d' Atene, 85. Riceve in questa città onori eccessivi , 85. Sposa Deidamia , ivi . E' proclamato capo di tutti i Greci, ed iniziato nel grandi e piccoli misteri , (vi . L' disfarto neila battaglia d' Isso , 88. Gli sono chiuse le porte d' Atene , 91. Ei se ne rende padrone , 94. Forma il disegno di domare gli Spartani , ivi . Perde tutto in una volta quasi tutte ciò che possede, oc. ( hiamato in ajuto d' Alessandro figlio di Alessandro , se ne distà, ed è proclamato Re dai Macedonl, ivi . Fa grandi preparativi per ripequistare l' impero del suo padre nell' Asia, 96. E' enstretto ad abbandonare la Macedonia, 97. Si porta presso Seleuco, che lo ritiene prigioniero, 100. Di lui morte, 101.

Demetrio, fratello di Antigono Gonata, è ucciso nel letto da Apamea, IV. 149. Demetrio, figlio e successore d' Antigono Gonata, IV. 5. 159. 170. Di lui morte,

Dometrio di Faro, Principe dell' Illirico, IV. 170. Consiglia a Filippo, Re della Macedonia di portare la guerra nell' Italia, 126.

Demetrio, figlio di Filippo Re della Macedonia è dato in ostaggio ai Romani, IV. 194, 307. I Romani lo rimandano ai di hiu padre, 315. Filippo speditec Demetrio Ambastcatore in Roma, 307. Dometrio guutifica il suo padre davani I Romani, V. 1. Torna nella Macedonia, ivi. Congiura tecreta di Persto onia, ivi. Congiura tecreta di Persto accusa al suo padre, 5. Arriregi di Demetrio per giustificaria sontare la accuse di Persto, 11. Filippo fa mortre Demetrio, et G.

Domerio Soeroo, eh' era gà da luago tempo in ostaggio in Roma, chilede invano di tornare nella Siria, V. 145. Fugeda Roma, 151. Atenede suppa il trono della Siria, e rievee dai Basilionea di ra ai Giudel, ivi. Pone Oloferne sopra il trono della Cappadocia, 151. L'inconosciuto dai Romani per Re della Siria, 151. Si abbandona ai piaceri ed alle delicazzee. 153. Congivia contro di bala. Ivi. Esto procura di reduci una battaglia, 151.

Demetrio Nicatore, figlio di Demetrio Sotero , riacquista il trono de'la Siria , V. 156. Sposa la figlia di Tolommeo Filometore, ivi. Discaccia Alessandro, usurpatore della Siria, e rimane tranquillo possessore del trono, 157. Eccessi di Demetrio, 158, Gionata al' invia soccorsi contra quelli d' Antiochia, 159. Fgli è discacciato dalla Siria, ivi . Di lui maniera di vivere in Laodicea, do. ve si era ritirato, 161. E' fatto prigio. niero in una spedizione contra I Parti, ivi . Sposa Rodogona , figlia di Mitridate . Re dei Parti, 161. Tenta inutilmen. te di tornare nel suo regno, 171. Ria. equista i suoi Stati, 171. Ripiglia Cleo. patra, sua prima moglie, 175. E' vinto in una battuglia che si dà tra esso e Zabina, ivi. Di lui morte, ivi.

Demetrio Euchero, è stabilito Re in Damasco, V. 187.

Demetrio , Architetto , VI. 65. Demetrio , Statuario , VI. 84.

Demojurgi, Magistrati presso gli Achel, IV. 284.

Dema ede., Medico di Crotone; guarisce Drio, Il. 85, Stotia di questo Medico, ivi. VII. 1011. Fgli torna nela Grecia, Il. 87. Si stabilisce in Crotone, e sposa la figlia di Milone Atleta, ivi. Democare, uno degli uccisori di Agide.

Re di Sparta, 1V. 182, e segg. Democle, soprannominato il Bello, 1V. 36. Democrito; di lui sentimento sopra la natura della Divinità, VII. 81.

Demodico , Poeta menzionato e lodato da Omero , VI. 523.

Demonio, o spirito familiare di Socrate,

Demos em è scelto dagli Atenlesi per condurre nella Sicila uma flotta in soccorso di Nicla, II. 181. 185. Fa contra Siracusa un tentalivo che non gli riesce, 187. Consiglia di levarsi l'assedio di Siracusa, im. E' obbbiggio ad arrenderi a discrezione ai Siracusani, 291. E' ucciso, 194.

Domarros, i Orasore; Idea della di lui taia fin a quando egi incomincia ad apparire nella robusa delle arringhe, III. 111. pubblico, e raisicure gli Argenet contra I preparativi di guerra che til factore del Magdopolitani, 111. El proce del Magdopolitani, 111. El proceso del proceso del magdopolitani, 111. El proceso della magdopolitani, 111. El proceso del magdopolitani, 111. El p

as maximum and max

be, 168. Nella battaglia di Cheronea prende la fuga, 171. E' chiamaro in giustizia davanti il popolo, che lo assolve, e lo ricolma d'unori, 271. Processo intentato da Mechia coura Demostene, 171. Generosta di Demostene verno il siuo accustore, 174. Giulo di Cilippo, 177.

Demirtene exits il popolo contr Allezindro, III. 200. Distoglie gil Ateniesi dal conseguare gil O-atori a que, tro Pfincipe, 2012, 5 landa corrompere e propieta del conseguare gil O-atori a que, Il atori, rev. E' richiamato dal suo estilo. V. 16. Exce da Atene prima dell' atrivo d' Anipatro, 10. E' condannato a morte, rev. Termina I sua visi col ve. Icon. 13. Cill Atenie gil erigono di monte, e. Primina I sua visi col ve. Icon. 14. Cill Atenie gil erigono di montene, viv.

Dereilida, soprannominato Sisifo, ha il comando delle truppe Spartane in vece di Timbrone, IL. 361. Spogla Misida dell' Eolia, di cul questo si era impadonnito col private di vita Dania, sua suocera, 363. Fa chiudere l' tstmo del Chersoneso della Tracas, ini. Iriegua conclusa fra Derezilida, Farnabuzo e Tistaieme, 465.

Desertori; legge dl Caronda riguardo ai desertori, il. 219.
Dessifine, Architetto, VI. 69.

Deucatione, Re della Tessaglia, II. 32. Deucețio, capo dei popoli chiamati Siciliani; di lul Storia, II. 215. Diagora, il Meliano, è condannato in A-

tene per aver insegnato l' Ateismo, II.

270.

Dialetti; i quattro dialetti dei Greci,

11. 33.
 Dialetrica; the ne pensarono i Filosofi
 Antichi, VI. 255.

Dialogo; genere molto difficile di scrivere, VI. 250. Diaronico, uno dei tre generi di Musica

degli Antichi, VI. 530

Dieci ; Consiglio dei Dieci stabilito in A.

tene, 11. 311.
Dicearco, Antico Ammiraglio di Filippo
Re della Macadonia è complice di Scopa nella congiura coatra Tolommeo
Epifane, IV. 299.

Dicearco, fratello di Toante, Generale degli Etoli; è deputato ad Atene, IV.

Dichiarazione di guerra, VI. 144. Da qual ceremonia era accompagnata presso i GreGreci, ivi . Da quale presso i Romani,

Diaa, Governatore di Peonia, fa morire Demetrio per ordine di Filippo, di lui

padre, V. 16.

Didone; di ici storia, I. 91. e segg.

Diluvio di Deucalione, Il. 27. d' Og.ge, ivi.

Dimno cospira contr' Alessandro, 111. 374.
Si trafigge colla sua spada, ivi.
Dinastia dell' Egitto, 1. 48.

Dinassia dell' Egitto, 1. 48.
Dinarco, Oratore Greco, VI. 39.
Dinacrate, Architetto; di lui Storia, VI.

Dinocrate, Architetto; di lui Storia, y II.

67. Ha Pineadenza sopra la fabbrica
dei tempio di Diana in Ereso, III. 300.

E'incuricato da Alessandro di fabbricare
la città d' Alessandra, 344. Duegno d'
un sempio singolare da esso proposto a
Tolommeo Fiudelio, IV. 153.

Dinomenco, uno dei Comandanti dell'ar. mata spedita dai Siracusani in soccorso

di Marcello, V. 165. Dinone, Governatore di Damasco, IV. 200.

Dio, raposta di Simonide ad un Principe, che gli domandava la definizione di Dio, Il. 74. tr.2. Un Dio Supremo riconosciuto da Socrate, 409. il solo Dio ausore di tutte le arti, VI. 3.

Diocle, uno dei Capi dei Stracusani; consiglio ch' ei dà sopra gli Ateniesi presi nella Sicilia, 11. 201.

Diock, Etolio, s' impadronisce di Demetriade, IV. 315.

Diofane, Acheo, obbliga Seleuco a rittraisi dall'assedio di Pergamo, IV. 327. Diogene il Cinico, ricuta di farsi linuare nei misteri di Cerere d'Eleusi, IiI. 48. E' visitato da Alessandro il Grande, 1944.

E' visitato da Alessandro il Grande, 194. Diogene, Filosofo della Setta Stoica, è spedito Ambasciatore in Roma dagli Ateniesi, V. 119. Diogene Laersio, Storico Greco, VI. 363.

Diognete, Ammiraglio della flotta d' Antioco Il Grande, IV. 200. 210

Diognete, Architetto di Rodi, ricompensato dai suoi concittadini, VI. 69. Diomedonie, uno dei Generali condannati

a morte dagli Atehlesi per aver lasciati Insepoli i cadaveri di quelli ch'eran periti nella battiglia delle Aiginose; dicoso, ch'egli pronunzia prima di morire, il. 316. Dion Cassio, Siorico Greco, VI. 364.

Dien Cassio, Storico Greco, VI, 364.

Dione di Siracua; di lui carattere, ed
Intino legame con Piatone, III. 105.
Induce l'annico Monisio Tironno ad avere qualchie abboccamento collo stesto
Piatone, mi. Spera Areta, figlia d'esto
Dionisto, 119 Magnanima generosti di
Dione verso Dionisto il Giovine 112. DioRollin Stor. Ant. Ton. VII. Tav.

ne si rende odioso ai Cortigiani , ivi . Induce Dionis o a chiamar Platone presso di se , 114. Scrive a questo Filosofo . ivi . 1 Cortigiani lo iscreditano presso Dionisio, 116. Egli è esiliato, 117. Soggiorna in Atene. 118. Visita le altre città della Giecia . \$29. Dionisio ne fa vendere le terre , ed i mobili . 130. Fa sposare da Timocrate Areta, già di lui moglie, ivi . Dione si determina ad attaccarlo a forze aperte. 131. S' imbarca, seguito da due bastimenti di carico, per passare in Siracusa, 131. Si presenta a vista delle mura della città . 134. Buon esito della di jui intrapresa, 134. Disfà le truppe di Dionisio . ivi . Ingratitudine dei Stracusani verso Dione , 135. Questo si ritira presso i Leontini, 137. E' richiamato dai Siracusani , 138. Libera Siracusa , e perdona al suoi nemici, 140. Entra nella cinadella, che gli è consegnata dal figlio di Dionisio, e si riconcilla con Areta sua moglie, 141. Riflessione sopra la modestia di Dione, èvi . Fa morire Eraclide, 143. Caillpo forma Il disegno d' assassinario, e lo eseguisce, ivi .

Dione , celebre Filosofo , inviato dagli Egizi Ambasciatore in Roma contra Tolommeo Aulete , V. 336.

Dionisio l' Antico , Tiranno di Siracusa ; tratti che lo caratterizzano . III. 04. Mezzi, ch' egli impiega onde pervenire alla tirannia di Siracusa , ivi . e sigg. E' nominate Generalissimo con un' autorlià assoiuta , 98. Gli riesce di farsi assegnare un corpo di guardie , 99. SI stabilisce Tiranno , ivi . Movimenti in Siracusa e nella Sicilia contra Dionisio, ivi. e segg. El si prepara a fare la guerra al Carraginesi, 102. I Reggiani ricusano d' accertare la di lui parentela, 104. Prende due mogli nei medesimo tempo, ivi . Di lui amicizia e deferenza verso Dione . 105. Ei fa dichiarare la guerra al Cartaginesi, 106 Assedia, e prende Mo. tia, 107. E' battuto in mare, 108. Le truppe di Siracusa riportano un vantaggio sopra i Cartaginesi in assenza di Dionisio, 100. Nuove turbnlenze in Siracusa contro di lui , ivi . Egli disfà interamente i Cartaginesi, e gli obbliga ad uscire dalla Sicilia , 111. Punisce I Reggiani, s t.s. Violenta passione di Dionisio per la poesia, 113. 116. Riflessione sopra questo di lui gusto . 11¢ invia in O. limpia Tearide, suo tratello, per dispurarvi in suo nome li premio della corsa e della la poesia, ivi. Deputa una seconda volta in

Ollmpia per disputarel il premio della poesia . 117. Nuove intraprese di Dionitio contra Cartagine, 118. Riporta il premio della poesia la Atene, ivi . DI lui morte . 119. . Di lui carattere . ivi .

e segg. Dionisio il Giovine succede al suo padre, Ill. 121. Di lui condotta nel principio del suo regno, 121. Buone di lui qualiià. 121. Dione lo induce a chiamar Piatone nella sua Corie . 124. Come questo Filosofo vi è ricevuto , 125. Cangramento maraviglioso produttovi dalla presenza di Platone, 126. Dionisio esilia Dione, 127. Rimanda indierro Platone. 118. Lo pressa a tornare in Siracusa , ed ottiene ciò che chiede , 129. Accorda a Platone la permissione di tornarsene nella Grecia, 130. Ambascia-13 di Donisio a Dione, che si era impadronito di Siracusa, 134. Distinta delle truppe di Dionisio , ivi . Mezzo , ch' egli impiega per render sospeno Dione . 135. Si ritira nell' Iralia, 136. Risale topra il trono, 146. Iceta l' obbliga a rinchiuderei nella cittadella di Siracusa, 150. Dionisio tratta con Timoleonte, che lo manda in Corinto . 151. Savia risposta di Dionisio ad uno straniero, 152. V. 178.

Dionisio d' Alicarnasso i di Iul Storia ed

Opera , VI. 161.

Dionisio il Trace, Gramatico Greco, VI. 231, Diopito, Capo della colonia spedita dagli Atenicsi nel Chersoneso, fa una scorreria nelle terre di Filippo. Re della Macedonia , III. 56. L' accusato dai pensionari di Filippo , e difeso da Demostege, iri.

Dioscoride, medico di Anazarbo, VII. 101. Depene, uno del primi scultori che lavo-

rutono in m. rmo , VI. 77. Dirrichio ; si veda Epidamno.

Disciplina Militare; com' era osservata dai Greci , VI. 101. Quanto esattamente era mantenuta presso i Romani , 101. Disco, specie di combattimento d' Atle.

ti . 111. 64. Discoboli : quelli che si esercitavano nel combattimento del disco, III. 64.

Discredito delle monete; si veda la voce Monete .

Disegno , una delle parti della pittura , Disposizione; significato di questo termine

in pittura , VI. 92. Deratore, Romano; come marciava alla

testet delle sue Legioni, VI. 175.

Diversità, una delle parti che si chiama disegno in pittura, VI. Q2.

Divinuà : idea della Divinità impressa nel cuore di tutti gli uomini , IV. 120. Eststenza ed attributi della Divinità, VII. 78. Natura della Divinità , 81. La Divinità presede al governo del Mondo e si dà cura particolarmente degli uo-

mini , 89. Divisione delle terre, stabilità in Isparta da Licurgo, II. 36. Riflessioni sopra

questo stabilimento, 44. Dodanim , quarto dei figli di Javan , II. 23. Dodart ( Il Sig. ) fece un calcolo esauo di tutti i tuoni e semituoni d' una voce

ordinaria, VI. 125. Dodona; oracolo di Dodona, III. 51.

Dolore; opinione dei Filosofi anticht sopra il dolore, VII. 57. 61,

Dominazione ; quanto è sospettoso lo spirito di predominio, V. 181. Domigiano; editto di Domigiano relativo

alle viti, VI. 17. Domiziano trattato qual Dio da Quintiliano , 260. Morte di Domiziano, 171.

Domitio Enobarbo, Commissario spedito pei Romani nell' Acaja dov' escreita ingiustiaie patenti , V. 113.

Donato, Gramatico celebre, VI. 148. Donazioni : come regolate da Solone, 11. 61. Donue; se devono esser ammesse al maneggio de' pubblici affari . alla direzione della guerra, ed al governo degli Stati,

I. 132. si veda la voce Dame. Dorico, ordine d' Architettura, VI, 59-Dorico , dialetto , 11. 33.

Dorico . modo di musica . VI. 120-Doride . contrada dell' antica Grecia; ori-

gine della medesima, 11. 33. Doride, moglie di Dionisio, III. 104. Doriforo , corpo di truppe , desiluato : custodire il Principe presso i Persi, L. Doriforo, statua dipinta da Policiere, VI 83. Dorilao, uno dei Generall di Mitridate .

è disfarto da Silla nel piano d' Orcomene, V. 195. Dorimaco , Generale degli Etolj , IV. 221.

Do: o, secondo figlio d' Fileno, dà il suo nome alla Doride, II. 32. Dracone , Legislatore d' Atene , Il. 56. VI.

94. Di lui leggi annullate da Solone, II. Dracone, figlio d' Esculapio, VII. 103. Drammatico; si veda Poema.

Drappi di seta, VI. co. Dripett , vodova d' Efestione , perisce per la perfidia di Rossane, IV. 24-

Dritto Romaco; principi del medesimo,

VII. 71. Al dritto Civile è data una nuo va forma sotto i' Imperatore Giustiniano , 75.

Duetto, incognito al Greci ed al Romani, Vi. 168.

Duilto, Console, comanda alla prima flotta posta in mare dai Romani, I. 122. L' il primo fra i medesimi a cui fu accordato il trionto navale, 123.

Acida, figlio d' Arimba, Re dell' Epi. E ro, è discacciato dai suoi Stati atresi gl' intright di Filippe, Re della Macedonia, til. 157. Git riacquista, eve . Eacida, Re degli I piroti, è esiliato dal

stroi propri sudd ti, IV. 45. Ecareo , Lithziale d' Alessandro , fa assassinure Attalo per ordine di questo Principe . Itl. 100.

Ecoteo d' Abcera, Gramatico Greco, VI.

118 Echarana, Capitale della Media: fonda. 2:one della medesima, I. 148. Descri-

zione di questa c ttà, ivi . IV. 16t. Ecclissi; in qual tempo gli Antichi ne conobbero la cagione, Vil. 95.

Ecnome, città della Sicilia celebre per la vittoria dei Romani sopra i Cartaginesi . 1. 123. VI. 220.

Economia , forma una delle principali parti della virtú politica . 11. 197.

Educazione dei fanciulli nella Persia, I. 163. in Isparta, 38. In Creta, Iti. 9. In Atene 15. Era riguardata presso quel popoli come una parte essenziale del governo, o. 15 Vantaggi d' tina buona educazione, aby Conseguenze funeste d' una cartiva educazione, soprattutto nei Principi, 111. 368. 391. Savia mussima d' un Filosofo sopra l' educazione der fanciulfi , VII. 16.

Erzone , Ammiraglio degli Ateniesi , è vinto da Clito, Comandante della flotta Macedone , IV. 18.

Efeso, città della Jonia, II. 33. Famoso tempio ivi fubbricatu in onore di Diana, VI. 64.

Efestione . Favorito d' Alessandro : disprezzo che avevano le Principesse prigioniere a di lui riguardo, III. 317 E' ferno nella battaglia d' Arbella , 354-Alessandro gli fa sposare la più giovane tra le figlie di Dario , 411 Morte d' Elestione , 42%. Stima d' Alessandro per questo Favorito, 217, 418. Onori estra-Ordinari , che io stesso Principe gti fa

rendere dopo la di lui morte, 410. Etalie, Oratore, vuole impedire agli Atemesi di soccorrere gl. Spartani, il. 190. Efort, Magistrato di Sparta : stabil mento dei medesimi, 11. 36. Loro autoittà, iri.

367. Egitoco , Comandante di Fiscone , scon-

figge glt Alessandimi, e fa prigioniero Maizia, loro Generale, V. 174. Egeo , Re d' Aiene , i . 18.

Egesimace , Uffiziale nell' armata d' Alessandro e temerità e cite gli costa la vita. III. 401.

Egesipele, moglie di Milziade e madre di

Cimone, II. 10y. Egeste, città della Sicilia ; fondazione del-

la medesima , It. 161. Quelli abitanti implorano il soccorso d' Atene contra i Siracusani, 261.

Egetoride, Trasio, espone la propria vita per salvezza della sua patria assediata dagli Ateniesi, II. 178.

Egina, Isoletta presso Atene, II. 111.

Egino, diviso in tre parti, I. s. L' Alto Egitto, o Tebaide, 6. L'Egitto di Mezzo, o Estanomia, 8. Il Basso I gitto. o Delta. 10. Fecondità dell' Fgitto, 43. VI. 12. Monarchia Egizia, I. 51. L' Egitto passa sotto la potonza del Persi, 316. Indt passa sotto quella dei Macedoni, III. 345.

Egyzi; costumi ed ust degli Egizi, I. 24. Loro Regi, loro Governo . 15. Loro leggi , 16. Sacerdotl e Religione degli kgizi, 19. Culto assurdo di differenti Divinità, 31 Ragioni, che si adducono, di tal culto , 32. Ceremonia dei funerali , 34. Soldati e Guerra presso gli Fgizi , 36. Maniera con cui vi erano coltivate le Scienze e le Arti, 18. Agricoltori , Pastori , Artigiani , 4t. Ejona , città della Tracia ; sorte infelice

della medesima , II. 179. Elasea, città della Focide, cade in pote-

re di Filippo, III. 167. Eleazzaro , fratello di Simone , Sommo Sacerdote de' Giudel, esercita tal dignità durante la minorità d' Onia , IV. 96. Eleazzaro , Dottore della legge , sceglie piurtosto di morire, che mangiare car-

ni impure, V. 34-Eleazzaro, uno dei figli di Matatia, si sa-

crifica in una battaglia per liberare il suo popolo , V. 146 Eleagraro, della Setta del Farisel, forma un'accusa calunniesa contro d' Ircano,

Elefanti ; descrizione di questi animali,

III. 300. Maniera con cui sono presi, ivi. Servizio che si rettraeva dagli elefanti nelle battaglie. VI. 170.

fanti nelle battaglie, VI. 170.

Eleganza del disegne nella pistura, VI. 92.

Elegia; d' onde deriva questa voce, e de.

finizione della medesima, VI. 30s. Elna, figlia di Tinduro e moglie di Menelao, rapita da Paride, figlio di Priamo Re di Troja, II. 30.

Eleno, figlio di Pirro, accompagna il suo padre nell' assedio d' Argo, 1V. 142. Entra nella città con un corpo di trup.

pe, che produce un imbarazzo, in cul perisce il di lui padre, ivi. Elepoli, macchina di guerra inventata da

Elepoli, macchina di g Demetrio, IV. 78.

Eletto, ovvero Oro blanco, VI. 39.
Elettrone, Re di Micene, II. 16.
Eletti, piccola città dell' Attica, dove gli Ateniesi celebiavano una festa in ouc-

re di Cerere, III. 46.

Elicone di Cisico, Matematico, III. 130.

Elide, provincia nel Peloponneso in cui si celebravano i giuochi Olimpici, II.

Elieno, Storico Greco, VI. 363.

Elimaide, città della Persia stimata oltremodo ricca, V. 42.

Eliodoro, Primo Ministro di Selecco Fi. lopatore, va la Gerusalemme per levarne i tesori, V. 10. Castigo che rice. ve da Dio per tal motivo, 10. Avvelena Selenco, e s'impadomisce del trono, 11. N' è discacciato da Eumene,

Etiopoli, città del Basso Egitto, celebre pel templo, che vi era dedicato al Sole, I. 20. Furori, che vi esercita Cambise, 21.

Elisa; si veda Didone, Elisa, figlio di Javan, si stabilisce nel

Peloponneso, II. 33.

Ellanire, balia d' Alessandro, III. 388.

Ellanodici; nomi di quelli che presedevano ai giuochi Atletici della Grecia,

III. 62 Ellea, figlio di Deucalione Re della Tessaglia, da cui trassero il loro nome i Greci, II. 33.

Ellesconte, stretto di mare fra l' Europa e l' Asia, IL 129.

Elmo, arme difensiva degli Antichi, VI.

Eloster 7a; definizione dell' eloquenza, II. 196. VI. 388. Forza dell' eloquenza, accompagnata dall'amore del ben pubblico, III 169. Quanto è necessaria in un Principe, ovvero ta un uomo di Stato, 159. IV. 18. 113. Essa continuiva lo studio della giovenni d' Atense e di Roma, 111. 18. VI. 154. 158. 1 19. 1 19. 1 19. VI. 154. 158. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19. 1 19.

Elvidio Prisco; ritratto di questo Romano, 1V. 39.

Emerodromi; corrieri presso i Greci, IV. 272. Emilia, sorella di Paolo Emilio; ricchez.

ze, ch' ella, morendo, lasció a Scipio.

ne , I. 203. Emilio ( Paolo ) è scelto in Roma per Console, V. 97. Parte per la M.cedonia . 81. Stabilisce un'esatta e severa disciplina nella sua armata, 85. Riporta una celebre vittoria sopra Perseo presso la città di Pidna, 91. Insiegue Perseo nella di lui fuga, os. Questo Principe si rimette nelle di lui maol , 96. E' prorogato a Paolo Emilio il comando nella Macedonia , 98. Duranti i quartieri d'inverno egli percorre le più celebri città della Grecia, oo. Tornato in Anfipoli . espone al Macedoni le risoluzioni prese dal Senato e da esso medesimo riguardo alla Macedonia, 101. Vi dà una gran festa, 102. S' incammina verso Roma; e passando per l' Epiro, vi abbandona le città al saccheggio, 103. Entra, trionfante, In Roma, 103.

Emilio, Deputato dal Romani, si porta presso Filippo che assediava Abido, e lo esorta in nome del Senato a depocre le armi, IV. 170. Passa nell' Egitto, e vi prende possesso della tutela di Tolomineo in nome dei Romani, ivi.

Emilio (L. Paelo), è nominato Console, Insieme con Varrone, L. 159 Perisce nella battaglia di Canne, 161.

Q. Emilio, Consolo, dà avviso a Piero, che si ha intenzione d'avvelenario, IV.

Emo, montagna fra la Tracia e la Tessuglia, V. 15.

Empedocle d' Agrigento, Filosofo Pittagori.
co, avendo ripertata la vittoria nel guochi Olimpiti, fa dont al popolo. Ill.
71. Di lui opinione sopra la natura del-

la Divinità, VII. 81.

Ena, tempio molto ricco nella Media,
IV. 261.

Enarmonico , genere di Musica degli An.

tichi , VI. 130. Enca , supposto da Virgilio contempora-

neo el Didone, L. 91.
Enno, Poeta, VI. 305. Storico, 366.
Enobardo ( Domizio ), Console, si di

chiara in favore d'Antonio, e si ritira presso di lui, V. 356. Ensusiasmo, proprio della Poesia Lirica,

VI. 298.

Eolio, Dialetto Eollo, II. 33. Eolo, figlio d' Elleno, regna nella Tessaglia, II. 32.

Epemmondo, Tebano; di iul carattere, III. 161. Di iul condona oella cospirasione contra i Firanni di Tebe, 164. Va in isparta per trattavi la pace, 171. Riporta presso Leuttri una gran vittoria sopra gli Spartani, 173. Devasta la Laconia, 176. S' innoltra fin alle porte di

Nopel pieto letturi una gain motora propria l'appartant. 173, Destanta corre di Spirita, 272. Mudicia ritorico è accusa. 272. Mudicia ritorico è accusa. 173. Marcia contr' A l'estandro, Tiranno di Feres, e ilbera dalle di lui mano l'elopida, 174. Torna in Tebe, tid. E porto alla testa dell'armata Tebana, 189. Di lui secondo tentativo contra Sparta, 171. Celebre titorica da esso ripottata in Maninea, 190. El firito nella bastuglia, 191. Di lui elogio, 174.

Eperato, merce il credito d'Apelle, Mimistro di Filippo, è nomonto Generale degli Achei, IV. 22: Disprezzo generale che si aveva per lui, 332.

Epicerde di Cirene; di lui generosità verso gli Ateniesi, 111 227.

Epicide, Ateniese; di tui poco valore, ed avarizia, II. 133. Sl lascla vincere da

Temissocle, pri.
Epicate, Caraginese, spedito da Annibale a Geronimo, resta presto di questo
Principe, V. 188. Lopo la morte di Gerooimo, chiede di tornarsene presso An.
Bibble, 161. E nominato Uffisiale in Siracusa, 261 Marcia in ajuto di Leon-

raeusa, 261 Marcia in ajuto di Leonrio, ed è porso in ligua da Macello, 264. Si arroga l'autornà in Siraeusa dopoavervi fanto perire i Magistratti. 365, Nel vedere Marcello padrone di Siracusa, si titira in Agrigento, 171. Epico (Porma); origine d'esso, Ill. 76.

Prù d'fficile di tutti i Poemi, VI. 319. Epicrate, uoo dei Generali d'Antioco di Cizico, tradisce gl'interessi di questo Principe, e tratta sectetamente con Ircano, V. 181.

Epicrate, facchino in Atene; scherzo di quest' Ateniese sopra i Deputati spediti nella Persia, III. 181. Epicuro, Filosofo; d. lui nasciu, VII.

§5, Insegna la Gramatia prima d'appiùcaria illa Filosofia, VII. 218 Si subliste in Atene, e et ape run as acuola di Filosofia, VII. 46 Sixtema degli atomi messo in credito da questo Filosofo, 111. 90. Di iui sentimenti supra il some messo in credito da questo Filosofo, 112. 90. Di iui sentimenti supra il some Mondo. Eg. Mone d'i Fundamialione del Mondo. Eg. Mone d'i Fundamialione del Briddman 5. O Diracchio, Città manitima della Macedonia, III. 200.

Epigone; significato di questa voce, III.

Epigramma, specie di poesia; a che era adattata, VI. 302.

Epipoli, parte della città di Siracusa, II.

271.
Epiro; descrizione geografica dell' Epiro.

II. 54. Storia compediata dei Regi del medesimo, IV. 8.

Epistene d'Anfipoli, Uffiziale dell' esercito

di Ciro il Giovine, 11. 342.

Era di Nabonassar, L 236. Era dei Seieucidi, IV. 60.

Eraclea, città del Ponto; tiranni che la governarono, IV. 2. Distruzione di quesia città sotto la spada di Cotta, V. 310.

Braclea, nell' Etolia; assedio e presa di questa città sotto le forze d' Acilio Console, IV. 323.

Eraclea, moglie di Zoippo, della famigiia di Jerone, è trucidata insieme coi suoi figli, per ordine del popolo di Siracusa, V. 161.

Eraclide, Ministro di Sento Principe della Tracia; perfidua di questo Ministro, 11. 358.

Eracida, bandito da Siracusa, s' innotira: contra Dionisio in soccorso della sua patria, III. 135. I Siracusani lo scelpano per lora Ammiragito, 126. Invalia d'Eracide contra Dione, nº . E'ob. bigato a chamare Dione in ajusto di Siracusa, 130. Obbigato a rimetteria de, di lad moli, 140. Dione gi cede il de di lad moli, 140. Dione gi cede il de la moli, 140. Dione è obbligato a permettere che il medesimo sia uccino, 141.

Eracide, Ministro di Filippo; di lui carattere, IV. 278. Filippo lo sacrifica per coociliarsi P afferto del Macedool, ivi .

Eracide, di Bisanzio, è ioviato da Antioco a Sciplone Africano, IV. 330 e segandi personale di Peracide, Tesoriere della provincia di Pracile.

bilo-

bilunia, è esiliato da Demetrio Sotero. V. 151. E' incarreato da Tolonmeo, da Attalo, e da Ariarate d' istruire A. lessandro Bala a rappresentare il personaggio di figlio d' Autioco Epitane per lario regnare in vece di Demettio, 153. Lo conduce in Roma, e viene a capo di farvelo riconoscere per Re della Si-

Braclidi , o discendenti d' Ercole, succeno nel regno della Lidia agli Atiadi, I. 253. S' impadroniscono del Peloponneso, e sono ben presto obbligati ad uscirne. II. 26. Rientrano nel Peloponneso. e s' impadroniscono di Sparta, 3t. 3t. Si oppone no all' ingrandimento degli Ateniesi, che gli disfauno in una battaglia , 33.

Eracluo, Filosofo, fondatore della Setta che porta il di lui nome, VII. 42. Misantropia di questo l'ilosofo, itr.

Erasinide, uno dei Capi Aieniesi che riportarono la vittoria presso le Iso.e Arginose, II 312. Al suo rhorno è condannato a morte, insieme coi suoi col-

leghi , 316. Erasistrato, Medico, celebre per la maniera accorna, con cui scuopri la cagione della malattia d' Antioco , IV. 114. VII. 103.

Ergrostene dl Cirene , Bibliotecario d' A. lessandro, IV. 160. Estensione della di lui sapienza e de' di lui lumi , VI. 228. 137. VII. 123. 127.

Erbesing , città della Sicilia , III. 100. Ercole, figlio di Giove e d' Alcmena, sottomesso ed Euristeo per frode di Giunone , II. 16.

Ercole, figlio d' Alessandro e di Barsina. IV. 14 E' fatto morire da Polisperconte . 64.

Erenia, città dell' Eubea, sostiene gli Joni nella loro ribellione contra i Persi, It. 105. E' distrutta da questi ultimi, 112.

Erettee , Re d' Atene , Il. 17. Ergine . Corintio . da ad Arato Il mezzo d' impadron: si della cittadella di Corin-

to, IV. 167. Erippida, Spariano; la di Itil troppo rigorosa esattezza obbliga Spiridate ad ab-

bandonare il partito degli Spartani, II. Ermia, Carlo, è dichiarato Primo Ministro d' Antroco il Grande, IV. 202. Di

lui carattere , tvi . Allontana Epigene , il più abile lia i Generali d' Antioco, 205. Lo fa merire, ivi . L' latto assass nare

da Annoco, 207. Ermocrate, Sirucusano, incoraggisce i suoi cutadan a difendersi contra gh Atenie-\$1. 11. 274 t' e.etto Generale, 275. Ermogene, Kerore Greco, Vi. 251.

Ermolau , Lifiz aie del seguito d' Alessandro, cospita contro questo Principe, III. 393. L'scoperto, e punito . IVI .

Erode , Idumeo , è stabilito Governatore della Galilea . V. 200 Fugge da Gerusalemme per evitare di cadere nelle mani dei Paiti, 212. Va in Roma, e dal Senato è dichiarato Re della Giadea. IVI . Forma l' assedio di Gerusalenime, ivi . Passa in Samaria , e vi sposa Marianna, 113. 5' impadionisce di Geiu. salemme, ed occupa il trono della Giudea , ivi .

Erodiano, Storico Greco, VI. 364 Erodico, uno dei pricipali della Tessaglia; sorte lunesta di quesio Principe

e della di lui famiglia, IV. 3. Erodico , Medico , V.1. 101.

Erodoro, Storico Greco; di lui nascita, Il. 121. VI. 342. Tempo in cui egli incominciò a scrivere, eve. Applausi che ricevè nei giuochi Olimpici nei quali et lesse la sua Storia, III. 74 Vt. 341. Di lui ritirata in Turio, dove finisce i suol giorni, 343.

Erodoto, amico di Demetrio figlio di FI. lippo, è arrestato a motivo di questo Principe, V. 16. E' posto alla tortura,

e muore nei tormenti, ivi . Erofile , Medico , VII. 101.

Broi ; tempo il più illustre della Storia degli erol , II. 18. Ritratto della maggior parte degli eros tanto esaltati nella storia . I. 314. Qualità, che costito scono il vero caratiere d' un eroe, ill 440.

Eschilo, Poeta Tiagico, perfeziona la Tragedia , III. 77. VI. 296. Carattere della di lui poesia, Ili. 81 Disgustato d'essere superato da Solcele, si ritira nella Sicilia , e vi muore d'una morte singolare, III. 79 VI. 297. Opere che ne rimangono, Ill. 79

Eschine, Oratore Ateniese, si lascia corcompere dail' oro di Filippo, ill. 251. 253. 266 Processo ch' ega intenta contra Demostene, 273 Vi soccombe, e si ritira in esilio in Rudi , 274. Ritratto, che ne fa Quintiliano, VI. 197. Esculario, Inventore della Medicina, L.

351 VII. 100. La di lui scienza lo fece annoverare fra glt. Dei , ivi . Esdra , ottiene da Artaserse Longimano la permissione di tornare in Gerusalem.

me.

me, IL 183. Pone in ordine i Libri

Santi, 185.
Esenzioni accordate dagli Ateniesi a quel-

li, che avevano loro prestati importanti servizi, 111. 227. Etichio, Gramatico Greco, VI. 231.

Etiodo, Poeta Greco, II. 71. VI. 193. Esopo, Frigo; di lui Storia, II. 79 Vag. gio da esto fatto nella Corte di Creso, I. 157. II-80 Di lui morte, 81. E' stimato l' inventore delle favole, in: Statua eretta in di lui onore degli Ate-

niesi, 82.

Espressione, termine di pittura, VI. 92.

Espressione, Vincitore net guochi Olimpici,
entra trionfante in Agrigento, sua patria,

111. 95.

Ester, la revocare il fatal Editto fatto da
Artaserse contra i Gaudei, I. 332. II. 89.

Esolj; guerra degli Etoli contra gli Achei

e contra Filippo , IV. 216. Trattato di pace fra questi popoli, 233. Gli Etoli si uniscono coi Romani contra Filippo, 239. Fanno la pace con questo Principe, 161. Si dichiurano contra il mede. simo in favore dei Romani, 285. Iscreditano il Trattato concluso tra Filippo ed I Romani, 294. Risolvono d' impadronirsi a tradimento di Demetriade, di Calcide, e di Sparta, 315. Chiamano in loro soccorso Antioco contra I Romani, 316 Sl offrono a sottomettersi a' Romani, 324. Non possono ottenere la pace, 325. E' loro accordata dal Senato a preghiera degli Ateniesi e dei Rodiotti , 145 Duro trattamento, ch' eglino soffrono dalla parte dei Romani. V. tot, ttt.

Etolia, una delle principali parti della Grecia, II. 17.

Erugore, Re di Salamina, II. 387. Storia compendiara di questo Principe, 348. Guerra ch' ei dovette sostence contra Artaserse Mnemone, 389. Di lui morte, 111. 195. Elogio e carattere d' Evagora, II. 390.

Evagora, figlio di Nicocle, è discacciato da Protagora dal trono di Salamina, 111. 217. Chiede invano d'esservi ristabilito, ivi. Fine tragica di questo Principe, ivi. Evalco, Capo della cavalleria Spartana, è

ucciso da Pirro in una battaglia, 1V. 141. Evandre di Creta. Generale delle trupe ausiliarie di Persco, è appostato da que sto Principe per sassistiane Eumene, V. 54. Gl'impedisce di profittare del vantaggio da esso riportato sopia i Romani, 66. Attacco d'Evandio a Persco. 94. Questo Principo lo fa uccidera , 60. Eutra , isola della Grecia , II. 19. Sotto messa agli Atenesti, 15.9. Se ne imparensesono gli Spartani, 102. Autoco la prende , IV. 19. Poco dopo se ne reude padrone it Console Actio, 313. Eubulde, Filosofo della Setta Megarica , VII. 11.

Euchida di Platea, s' Incarica d' arrecare il fuoco sacro in Delto, II. 153. Al suo ritorno muore, ivi.

Euclida, Spartano; Cleomene, suo fratello, lo là regnare con esso, 1V. 186. E' sconfitto nella battaglia di Selasia in cul comandava ad un corpo d' esercito, 106.

Euclide di Megara, fondatore della Setta Megarica, VII. 10. Ardore d' Euclide per udire Socrate, ivi. 111. 406.

Euclide, Matematico, VII. 114, Budanida, Spartano, è Incaricato della guerra contra Ointo, III. 160. Budosia, o Atenaide, figlia del Sofista

Eudossa, o Atenaide, figlia del Sofista Leonzio, è annoverata fra i Poeti, VI. 296. Eudosso, Astronomo, VII. 123. Eufae, Re di Messenia, è attaccato degli

byartani, II. 51. E' ferito nella battaglia presso Itome, 52. Aggiudica il premio del valore ad Aristomene, ivi. Muore delle sue ferite, 53.

Euforione di Calcide, Poeta Greco, VI. 294. Evilmerodac, Re di Babilonia, I. 145. Bulco, Eunuco; malvagia educazione ch' ei dà a Tolommeo Filometore, di cul era Governatore, V. 25.

Eumene , Uffiriale dell' armata d' Alessan. dro : provincie ad esso toccate dopo la morte di questo Principe, IV. 53. Di ful matrimonio con Barsina, 14. El si ritlra presso di Perdicca; che lo pone In possesso della Cappadoca, 26. Vittoria d' Eumene sopra Neottolemo, Indi sopra Cratere e sopra Ncottolemo uniti insieme, 18. Egli uccide quest' ultimo nella battaglia, 29. Vinto da Antigono, si ritira nel castello di Nora, e vi è assediato, 31 Esce da Nora, 41. Battaglie fra Eumene ed Antigono, 42. 49. 50. 51. 51. Fumene è tradito dalle sue truppe , 53. E' consegnato ad Antigono . 54. L'ucciso , ivi . Elogio d' Eumene. ivi . 14.

Eumene I. nipote di Filetero, succede al svo zio nel regno di Pergamo, IV. 145. Riporta una gran vittoria sopra Anticco Sotero che avera occupati i di lui Stati, ivi. Attacca Antioco Jerace, ch' era occupato in tuna guerra contra il suo tratello, 159. Si abbandona ad eccessi che gli cagionano la morte, ivi-

Eumene II. succede ad Attaio, suo padre, nel regno di Pergamo, IV. 288. Ricusa l' alleanza che gli era proposta da Antioco, 309. L'assediato nella sua Capitale da Seleuco, 317. E' liberato dai Romani, ivi . Contrasto fra Eumene ed i Rodiotti a motivo delle città Greche dell' Asia, 336. Egli fa offrire agli Achei una somma riguardevole, e con qual mira, 356. Guerra d' Eumene contra Prusia, 366. Contra Farnace, 369. Manda ad esporre in Roma I suol lamenti contra Filippo, V. 1. Vi sì porta egii stesso ad informare i Romani degl' intrighi segreti di Perseo, V. 53. Questo cerca di disfarsi di lui, primieramente con un assassinamento, 54. Indi col veleno, 55. Eumene dà orec. chio ad alcune proposizioni fattegli fare da Perseo, 82. Divenuto sospetto al Romani, non può ottenere d'entrar in Roma, 116. Il Senato spedisce alcuni Commissarj per informarsi secretamente della di lui condotta, ivi . Morte di Fumene, 117. Di lui eloquenza, ivi. Famosa biblioteca da esse stabilita in Pergamo, 118.

Pergamo, 118.
Eumolpidi, Sacerdoti di Cerere, successori d' Eumoipo che ne fece le prime funzioni, 11, 306. 111. 47.

Eunapio, Storico Greco, VI. 365.

Eunomo, Re di Sparta, è ucciso in un tumulto popolare, II. 50. Eunochi; Ciro ne latroduce l' uso nell'

Orlente, I. 302. Credito e potenza ch' eglino acquistano presso questo Principe, ivi. III. 220.

Eupoli, Poeta Comico, III. 86, VI. 197. Eurisiade, Spartano, è nominato Generalissimo del Greci in preferenza a Temistocle, II. 135. Questo lo determina a dare la batraglia nello stretto di Salamina, 141. Gli Spartani gli decretano il premio dei valore, 145.

Euridice, moglie d' Aminta Re della Macedosia, induce l'icrate colle sue preghiere a ristabilire 1 suol figli sopra Il trono del loro padre, 111, 124.

Euriaice, moglie d' Arideo, è latta morlre da Olimpia, IV. 45.

Euridice, Ateniese, moglie d' Ofella, IV. 65. Dopo la morte del suo marito, sposa Demetrio, 70.

Euridice, vedora dl Tolommeo Soiero, mariia Tolemmaide, sua figlia, a Demetrio, IV. 99.

Eurielo, collina presso Siracusa, che con. duceva in Epipoli, II. 273.

Euriloco, primo Uffiziale presso i Magnesj, gl' irrita contra i Romanl, IV.

313. Si rifugia presso gli Etoli, ivi.
Eurimedonie, Generale degli Ateniesi, è
condannato a pagare una grossa ammenda, e perchè, 11. 261. Va nelia
Sicilia per socorrere Nicia, 282. è' ueciso in una battaglia, 280. è

Euripida conduce un distaccamento d' Elel per devastare il territorio di Sicione, IV. 221. Cade nelle mani di Filippo, 1vi. Euripide, Poeta Tragico, III. 79. VI.

297 Carastere di questo Poeta, Iti. 81.
Euristene, Re di Sparta, II. 49.
Euristeo, Re di Micene, celebre per le

dodici fariche alle quali sottopose Er.

Eurizione, o Euripone, Re di Sparta, cede in favore del popolo ad una parte della potenza assoluta dei Re, II. 50. Eustagio, Arcivescovo di Tessalonica, Gramatico Greco, VI. 231.

Euticrate, primario Uffiziale d'Olinto, dà questa città a Filippo, 111. 250.

Eurideme, chimato dagli Atenicii per dinidere il comando con Nicia, sforza questo Generale a dare una battaglia navale, in cui riman perdirore, 11. 25, Eurideme, Re di Battria, fa una pace onorevole con Antioco che voleva detronnizzario, 17. 463.

Europio, Storico Latino, VI. 187.

Erccha, Re della Gludea, è guarito miracolosamente, L. 138. Fa vedere agli
Ambactatori del Re di Babilonia le sue
ricchezze ed il suo palazzo, iri. Dio
lo fa minacclare dal suo Proteta, iri.
Adempimento di tali minacce, 141.

F

F. Abstrate celestr mult santicità. VI. 6.4. Esbita Marsima (Quino ) A normato Esbita Marsima (Quino ) A normato Esbita Marsima (Quino ) A normato Linguage de Roma. I. 15. Ricerrata condette de seso tenuta rigando ad Annibale, frir. Il popolo gli epuaglia natorittà a Minerio, Generale della cavaliteria, 15. Pablo neodesimo si era inspegnata, 150. Non idegna di servire, in qualità di Lucquienente sotto il suo figlio, VI. 151.
Pablo Massimo, figlio di Paolo Emilio, Perenta Costro Perenta (V. 15.) a calla genera contro Perenta (V. 15.) a calla guerra contro Perenta (V. 15.).

Q. 1 F.s.

O. Fabio Pittore , Storico Latino . VI.

366. Fabricio è deputato dai Romani presso Pirro, IV. 110. Fa la guerra a questo Principe, 131.

Faillo, Capo de' Focensi, durante la Guerra bacra, saccheggia Il tempio di Delfo per supplire alle spese della guer. ra , 111. 244. Di lui morie , ivi .

Faillo di Crotone, Atleta; di lui buona volontà pei Greci, e di lui valore, 111. 355.

Falange Macedone ; descrizione di questa falange, III 230.

Falanto , Capo degli Spartani chiamati Parteni , gli stabilisce in Taranto , 11. 51. Faleco è stabilito Capo dei Focensi in vece di Faiilo durante la Guerra Sacra. III. 244. Saccheggia, come il suo ante-

cessore, il tempio di Delfo, ed è deposto . ivi . Falero, porto d' Atene, II. 150.

Fame nell' Egitto sotto l' Imperatore Tra-

jano, 1. 46. Famea, Capo della cavalleria Cartaginese. non osa restar in campagna quando tocca a Scipione a sostenere i foraggi, L.

194. Fanale d' Alessandria , VI. 68.

Face d' Alicarnasso, Capo dei Greci ausibari al servizio d' Amasi , disgustato , passa nel partito di Cambise , I. 317. I Greci al servizio del Re dell' Egitto, per vendicarsene, scannano I di lui figli,

C. Fannio, Uffiziale Romano, si distingue nell' assedio di Cartagine, L. 200. Faraone, nome comune al Re dell' Egitto, I. 51. Uno d'essi dà la sua figlia in

moglie a Salomone, 61.

Fansei, Sena potente nella Giudea, V. 181. 182. Persecuzione de' Farisei contr' Alessandro Gianneo, e contra quelli del dl lui partito, 193. 203. Fine della loro persecuzione, 204.

Farnabajo, Gorernatore dell' Asia e Generate delle truppe dei Re della Persia Dario ed Arraserse, soccorre gli Spartani contra gli Areniesi , II. 303. Fa la pace eon loro, 305. Deputa in Isparta a lamentarsi contr' Lisandro , 334. Tutta la di lui provincia è devastata da A gesilao, 375. Abboccamento d' Agesilto e di Farnabazo, rvi. Questo è incari. cato da Artaserse della guerra contra l' Fgitto, III. 197. L' intrapresa riesce vana per di lui colpa, 198.

Farnace rivole: le armi contra Mitridate. Rollin Stor. Aut. Tom. VII. Tav.

suo padre, ed è eletto Re in di lui vece, V. 331. L' dichiarato amico ed alleato del popolo Romano, 333. E' vinto da Cesare, e discacciato dal regno del Ponto, 348,

Farnacia, eunuco di Serse II., procura a Sogdiano il mezzo d'assassinare questo

Principe, II. 146. Faro, o fanale d' Alessandria, I. 22. VI.

68. Faro, isola dell' Egitto, ive . Fasaele , fratello d' Erode , è stabilito Governatore di Gerusalemme, V. 100. E' arrestato dal Parti, e posto nelle catene, 112. Si uccide per evitare l'onta

del supplizio, ivi. Favole ; autori ai quall se ne attribuisce l'invenzione, 11. 80. VI. 327. Unlità delle tavole relativamente all'educazione dei fanciulli. 11. 8t. VI. 328.

Febida, Spartano, spedito contra Olinto, parte da Sparta, alla testa d' un corpo di truppe, III. 160. S' impadronisce per frode della cittadella di Tebe, ivi. L' privato del comundo, e condannato ad

un' ammenda , tot. Feciale, Uffiziale pubblico in Roma; di lul tunzioni . VI. 145.

Fede; la buona fede è uno dei fondamenti della società , VII. 68. E' il più sicuro baluardo degli Stati, II. 250. h' una qualità essenziale nel Principi, 358. La mancansa della bnona fede è sovenie una delle principali cagioni della rovina degl' Imperi , 1. 397.

Fedima, figlia d' Orane e moglie di Smerdi Il Mago, scuopre l'impostura di quest' usurpatore , 1. 314. Dopo la morte di Smerdi, sposa Durio, 11. 81.

Fedro , Poesa Latino , Liberto d' Augusto , VI. 317.

Femio, celebre Musico, VI. 123. Fenice, uccello favoloso; maraviglie che se ne raccontano . 1. 11.

Fenicia, provincia della Stria, 1. 220. Rlbellione della Fenicia contra Oco. III. 215. I Fenici sono riguardati come i più antichi navigatori, e come gl' inventori del commercio, VI. 27.

Ferendare, Grande della Persia, è stabilito da Oco Governatore dell' Egitto,

HL 218. Ferenice, uno del principali congiurati con-

tra i Tiranni di Tebe, III. 164. Ferone, Re dell' Egitto, 1. 58. Azione di questo Principe contra il Nilo, ive. Ferro, metallo, VI. 32. Come si trae

dalle miniere, ivi . Feecenneni, vetsi liberi, VI. 304.

Feste celebrite in Atene, III. 44. Feste celebri in isparta, II. 149.

Fedua , celeb e l'intore e Stuliore , VI. 79.

99 Pericle gil dà l'intendeara supra le isobriche d' Atene , 80 il 1, 194 largaittudine degil Ateniesi verso l'edu , II. 104.

VI. 81. Mezzi ch' egil impiega per vendicirrene , 83. Paragone molto singoltre a cui egil fu esporto anche dopo la sua 
morte , 89.

Fi'a, figlia d' Antipatro, è, maritata con Cratere, IV. 14 Dopo la morte di Cratere, sposa Demetrio Pollorcete, 14-70. Si fa morire col veleno, 24. Elogio di questa Principessa, ivi.

Fila, figlia di Stratonice e di Selenco, sposa Antigono Gonata, IV. 121. Filadelfo, nome dato per ironia a To-

lommeo II., Re dell' Egitto, IV. 101. si veda Tolommeo Filadelfo. Filammone assassina Arsinoe, sorella e

moglie di Tolommeo Filopatore, IV. 215. E'uccito col bastoni dalle Dame d'onore di questa Principessa, 166. Filemone, Poeta Comico dai Greci preferito a Menandro anche durante la di

lui vita, III. 88, VI. 297. Fileni, due fratelli cittadini di Cartagine, sacrificano la propria vita pel bene della loro patria, I. 97. I Cartaginesi per

gratiudine erigono loro due are, ivi.
Filenio, Spartano, accompagna Annibale
relie di lui spedizioni, e si applica a
scrivere la storia di questo gran Capi-

tano, I 184.

Pileta di Cos, Gramatico e Poeta, è dato da Tolommeo Sotero per precettore
a Tolommeo Filadelfo, suo figlio, VI.

118. 301. Filestee, fondatore del regno di Pergamo, IV 6. Mczzi da esso impiegati per manienersi in possesso dei suoi Stati, iri-Filida, inno dei congiurati contra i Tiranni di Tebe, trova il mezzo di farsi

ranni di Tebe, trova il metao di fassi loro Segretario, III. 164. Nel giorno prefisso dai congiurari tinita a tavola I Tiranni, 165. I Congiurari gli assassinano nella di lui casa, 166.

Filippo , figlio d' Aminta II. Re della Macedonia și di îni nastita, III. 333. E' condotto da Pelopida în ostaggio în Tebe, 134. Fugge da Tebe, passa nella Macedonia, et è collocato sopra îl trono, 135. Pinicpi del di lui regno, ñv. Concluse una pace fraudolenta cegli Atenicai, 1.6. Prime di lui conquiste, 337. Născita d' Alestandro, 138. Curache ii dă Filippo della și lui educaziote în în filippo della și lui educazio-

ne. ivi. Egli cerca di soggiogare la Tia. cia, e prende la città di Metone, ma nell'assedio della medesima perde un occhio, 243. SI concilia l'amicinia dei Tessall, e ne discaccia i Tiranni, 244. Tenta invano d'impadronirsi delle Termopili, 245. Malgrado gli sforzi degli Atenlesi, prende la città d' Olinto, 250. Si dichiara in favore del Tebani contra i Focessi, e quindi încomincia ad întromestersi nella Guerra Sacra, ivi . Addormenta gli Ateniesi con una falsa pace e con fallaci promesse, 251. S' im. padronisce delle Termopili, sottomette i Focensi, e termina la Guerra Sacra, 253. Si fa ammettere nel Consiglio degli Anfationl , 254.

Filippo, tornato nella Macedonia, porla le sue conquiste nell' Illirico e nella Tracia, III. 255. Progetta una lega coi Tebani, cogli Argiri e coi Messenj, per attaccare insieme il Peloponneso, 257, Atene, dopo essersi dichiarata in favore degis Spariani, rompe questa lega, 168. Filippo fa un tentalivo sopra l' Eubea, ivi . Focione ne lo discaccia . 260. Filippo forma l'assedio di Perinto e di Bizanzio, 261. 262. Focione lo costringe a levare l'assedio da queste due città, 264. Filippo soriomette Atea Re degli Sciti, ed i Triballi popolo della Mesia, 265. Viene a capo coi suol intright di farsi nominare nel Consiglio degli Anfittioni Generalissimo dei Greci, 265. S' Impadronisce d' Elatea, 267. Gli Ateniesi ed I Tebani si collegano contro di lui, 269. Fa proposizioni di pace che sono ricusate per consiglio di Demoste. ne, 270. Si dà la battaglia in Cheronea, e Filippo vi riporta una famosa vittoria. evi. Filippo nel Consiglio degli Anfittioni si fa dichiarare Generale dei Greci contra i Persi, e si prepara a quella grande spediz one , 374. Turbolenze domestiche nell'interno della di lui casa, s79. Ei ripudia Olimpia, e sposa un' altra , ivi . Celebra le nozze di Cleopatra, sua figlia, con Alessandro, Re dell' Epiro, ed è ucciso nel tempo delle medesime, 276. Fatti, e detti memorabih di Filippo, 277, e seg. Carattere di questo Principe in bene, 280, ed. in

male, 281.
Filippo, figlio di Demetrio, ascende sopra il trono della Macedonia, IV. 198.
Di lui affetto per Arano, 2.6. Assume la difesa degli Achei contra gli Etoli, ivi. Diverse spedizioni di Filippo contra I nemici degli Achei, 130. Stravgame abuso fatto della di ui confidenza da Apelle, di lui Ministro, 131. Irruzione di Filippo nell' Etolica, 136. El prende Terme d' assalto, rivi. Eccessi che vi commettono i du lui soldati, rivi. Prui-deuza, ch'egli dimostra nella sua riti-drata, 131. Etrobelora nel di lui canapo, riv. L'astigo, di quelli che a'eran gli autori, vi trituzione di Filippo nella Lacona, 139. Nuoro intrigo dei congiurati, rivi. Lori Lori all' 131. El coli, 135. Condude in pace con essi, five.

Filippo conclude un Trattato con Annibale, IV. 235. Soffre uno svantaggio In Apoilonia dalla parte del Romani, ivi. Di tul cangiamento di condorta, 237. Di lui mala fede e sregolamenti, ivi . Etta avvelenare Attalo , ivi . S'impadronisce della città e del castello di Lisso, 238. Riporta replicati vantaggi soyra gli Etoli, 241. Riceve un affronto della città d' Elide, 24s. Diverse di lui azioni contra Sulpizio, \$48. Fa la pace coi Romani, 161. Si collega con Antioco per invadere gli Stati di Tolommeo Epifane, 166 Esito sinistro delle intraprese di Filippo contro d' Attalo, e dei Rodiotti, 167. Crudel trattamento da esso fatto soffrire al Cinel, ivi. Egli assedia Abido e se ne rende padrone , 168. 169. Fa devastare l'Attica dalle sue truppe, 271. I Romani gli dichiarano la guerra . 175.

Filippo fa un vano tentativo contr' Atene, IV. 171. Procura di tirare nel suo partito gii Ateniesi, 273. E' vinto in una batteglia da Sulpizio, 275. E' obbligato ad abbandonare i passi angu-\$ti lungo l' Asso, 180. Abboccamento inutile di Filippo con Flaminino riguardo alla pace, 185. E' da esso disfatto pretso Scotussa e Cinoscefall nella Tessaglia, 189. I Romani gli accordano la pace, 194. Filippo soccorre Quinzio contra Nabide, 301. Di lui condotta verso Scipione, 316. Disgusto di Filippo rignardo ai Romani, 327. I Romani gi' impongono di sgombrare le città della Tracia, 350. Fgli rivolge il suo furore contra gli abitanti di Maronea, 360. Spedisce Demetrio, suo figlio, Am. basciatore in Roma, 36t. Lamenti fatti in Roma contra Filippo, V. t. I Ro moni gil rimandano il di lui figlio, insieme con alcuni Ambasciatori, s. Filip

po il prepara a ricominciare la guerra contra I Romani, 3. Tram di Persuccontra Demetrio, 5. Egli lo accusa devanti Filippo, 6. Dopo una nuora accusa, Filippo fa morire Demetrio, 16. Qualche tempo dopo riconosce la di lui innocenza ed il delitto di Perseo, 17. Muore mettre pentava a punifo, 18. "Elippo, 18. dicente faglio di Perseo, 15 in 18.

Muore mentre pensava a punirio, 18.

Filippo, se dicente figlio di Perseo, s' impadronisce del regno della Macedonia,
V. 126. E' vinto ed ucciso da Tremellio, ivi.

Filippo, Uffiziale dell'armata d' Aletsandro; provincie che gli toucano dopo la morte di questo Principe, IV. 13.

Flippo, di concerto con Antoco, suo fratello, distrugge la città di Mopuestia per vendicare la morte di Seleuco, suo fratelo, V. 186. Regna nella Siria coi suo tratello Demettio dopo averne discaccios Eurebio, 187. Morte di Filippo, 188. Flippo, Frigio, è trabilino Governatore della Guidea da Antico Epifane, V.

25. Fitippo, fratello di latte e Favorito d' Antioco Epifane , e stabilito da questo Principe per Governatore d' Antioco Eupatore , suo figlio , e per Reggente della Siria, V. 44. 1.44. Lilis gh usura quest' impiego , 144. Filippo si ritira nell' Enitro ini.

nell' Egitto, ivi.

Filispo di Tessalonica, Autore d' Epigrammi, VI. 303.

Filippo d'Acaraania, Medico cognito per la bevanda salubre da esso data ad A. lessandro, Ill. 396. Vil. 101. Filipbourg, città dell' Alemagna, asse-

diata, e presa dal Francesi, IV. 349. Filisco, è spedito dal Re della Persia per conclliare fra essi i popoli della Grecia, III. 180.

Greca, 111. 180.

Grisso, ricco cittadino di Siracusa, paga un' ammenda per Dionito, 111. 95.

Questo lo manda in esitio, 117. Dionisio il Giovine lo richiama nella corre, 115. Morte di Filito, 136. Può esser riguardaro come un grando Storico, 116.

Filito, Uffisiale Spartano, è ucciso da

Pirro nell' assedlo di Sparta, mente combattera valorosamente, 1V. 140.

Filocle, Macedone... Pattaccaro a Perseo, è spedito da Filippo Ambasciatore in Roma, V. 15. Af suo ritorno presenta a questo Principe una lettera falsa con monto sello di Tiro Quinzio. La cua-

Roma, V. 15. Al suo ritorno presenta a questo Principe una lettera falsa con un finto siglito di Tiuo Quinzilo, la quale de luogo alla morte di Demeriro, 16. Filippo lo fa arrestate, e meter alla tortura, in cui egil muore, 18. Filocle, uno dei Generali Ateniesi, è vinto, e fatto prigioniero, co' suoi colleghi, nella battaglia d'Ægos potamos, II.

gni, nella battagia e

Filomele, Capo dei Focensi, gli fi ribeltare contra il decreto degli Anstitioni, e gli determuta a prendere le armi, III. 141. Si rende padrone del tempio di Deito, e ne toggie le ricchezze per pagare le sue truppe, 143. E' unto in una battaglia, e si precipita colla testa in giù dalla cima d'una ruppe, rivi.

Filone , celebre Architetto , VI. 66.

Filone, Giudeo, Storico Greco, VI. 355.
Filonide, corriere d' Alessandro il Grande, celebre per la celerità del suo pas.

so . III. 67. Filopemene, Megalopolitano; di lul educazione. IV. 241. Grandi di lui qualità. 243. Determina i suoi cittadini a rigettare le offerte di Cleomene, 192. SI distingue nella battaglia di Selasia, 195. L'eleito Generale di cavalleria preiso gll Achel , 145. St distingue nella battagita presso la città d'Elide, 242. Fa molte ritorme nelle truppe degli Achel, 145. L' nominato Capitan Generale degh Achet, 255. Riporta una celebre vittoria sopra Machanida , Tiranno di Sporta, e l'uccide nella battaglia, 256. 258. Gli Achei gli erigono una statua. 258 Onori che gli sono futti nell' assemblea dei giuochi Nemel, 159. Filopemene è vinto in mare da Nabide , 311. Riporta presso di Sparia una celebre vittoria sopra questo Tiranno, ivi. Dopo la morte di Nabide, s'impadronisce di Sparra, ed obbliga questa città ad entrare nella lega degli Achel . 3 to. Ricusa i doni offertigli dagli Spar. tani . ivi . Favorisce secretamente gli esuli di Sparta , e fa dichiarare la guerra a questa città, 345. S' impadronisce di Sparta, e vi ristabilisce gli esuli . 346. Attacca Messene, ed è fatto prigioniero, 363. L' fatto morire dai Messeni, 164. Onori fetti alla di lui memoria, ivi. Processo intentato a Filopemene dopo la edi lui morte, 565. V. 133.

Filosofi, Filosofia. Definizione della Fl. Josoba, VIII. z. Esta contiene tre parti; la Logica, la Fisica, la Morale, 48. E' maravigliosamente atta a format un eroe, III. 194. Divisione della Fl-losofia in due Sette, Jonica el Italica, VII. 3, Setta Jonica, ivi , Si sudditide

in differentl altre Sette, 8. Setta Cirenalca, 9. Seita Megarica, 10 Sette Eliaca ed Eretrico , 11. Sette Accademiche, ivi . L' Antica, ivi . La Media , 27. La Nuova, 19. Setta Peripatetica. 21. Setta Italica, 34. Suddivisione di questa Setia in quattro altre Sette, 41. Seita d' Eraclito , ivi . Setta di Democrito. 43. Setta Scettica, o Pirronistica, 44. Setta Epicurea . 45 Riflessioni generali soora le Sette de' Filosofi , 47. Sentimenti degli antichi Filosofi sopra la Dialettica, 51. So. pra la Morale, 55. Sopra il sommo bene dell' uomo , 57. Sopra le viriù ed I dovert della vita, 66. Sopra la Metafisica, 78. Sopra l' esistenza della Divinità, tri . Sopra la natura della Divinità, 79. Sopra la Provvidenza, 87. Sopra la formozione del Mondo , 89. Sopra la natura dell' anima, ot. Sopra la Fisica, of. Filossene, favorito di Dionisio il Tiranno; generosa libertà di Filossene, III.

sife.
Filoszene, Macedone, arresta Arpalo, e
lo fa metter alla tortura, III. 446.
Filosa, figlio di Parmenione, comanda ad
un corpo di cavalleria nella spedialone
d' Alessandro contra i Persi, III. 195.
Pretesa cospirazione di Filota contr' Alessandro, 375. E' ucciso, 377.

Filota, Governatore nell' Alta-Asia, è uc-

ciuo da Pitone, IV. 44. Fimbria, Comandante dei Romani nell' Asia, dist'à le truppe di Mitridate, V. 196. Uccide Fizeco, s' impadornisce dell' esercito di questo Console, e marcia contro. Mitridate, 198. Vedendosi abbandonato delle sue truppe, si uccide per disparazione. 1998.

Fiori, osservazione molto sensata di Plinio sopra la cotta durata dei fiori, VI. 24.

Fiscone; si veda Tolommeo Evergete soprancominato Fiscone.

Fisica degli Antichi, VII. 96.
Fitone, Generale delle truppe di Reggio,
difende questa città contra Dionisio,
III. 112. Ouesto gli fa i più grandi ol-

tragai, e lo fa mottre, 113.
Fiumi, che trasportano oro, VI. 35.
Flacco (L. Valerio), è nominato Console, e marcia contra Mitridate, V. 295.

E' ucciso da Fimbria, 159. Flacco (Valerio), Poeta Latino, VI. 334-Flacco (Verrio), Gramatico Latino, VI. 221,

Flaminino (Quingio) è deputato dai Romani presso Prusia, I. 183. E' nominato Con-

Console, e marcla contra Filippo, Re della Macedonia, IV. 178. Riporta un primo ventaggio sopra questo Principe , 281. Differentt spedizioni di Fiaminino nella Focide, iri. Gli è continuato il comando in qualità di Proconsole, 185. Ha un abbeccamento inutile con Fil ppo, ivi . Riporta sopra questo Principe una gran vittoria presso Scotussa ed i Cinoscefail , 180. e segg. Conclude la pace col medesimo, 194 Onori el applausi che riceve nei gluochi Istmici , 205. Fa la guerra a Nabide, 302. Lo assedia in Isparta, 324 Gli accorda la pace, tvi. Entra trionfante in Roma,

C. Flaminio, Console, marcia contr' Annibale, I. 154. E' disfatto ed ucciso presso del lugo Trasimeno, ivi e segg. Flore, Storico Latino, VI. 385.

Forea, città della Jonia, è condannata dai Romani ad essere distrutta, V. 169. I Marsigliesi, originari da questa città, ne ottengono la grazia, ivi .

Facile, parte della Grecia, 11. 17. Devastazione della Focide fatta da Serse, 119. Gli Spartani telgono ai popoli della Focide l' intendenza del tempio di Delto , 100. Pericle ve gii ristabilisce, ivi . I Focensi lavorano le terre consacrate ad Apollo , III. 242. Sono dichiarati sacelleghi, e condannati ad un' ammenda, mi. Si sollevano contra il decreto degli Anfittioni, ivi. Questi fanno la guerra ai Focensi, 143. Filippo viene a capo di sottomettere i Focensi, 154.

Focione, Generale degli Ateniesi, discaccla F:lippo dail' Eubea . III. 160. obbliga questo Principe a ritirarsi dall' assedio di Perinto e di Bizanzio, 164 Rigetta le offerte d' Arpalo , 415. Procura invano d' impedire agli Ateniesi d' impegnarsi nella guerra Lamiaca , IV. 15. E' dai medesimi condannato a morte, 36 II di lui cadavere è trasportato fitori del territorio dell' Attica , ivi . Gil Ateniesi gl' innalgaro una statua, e seppelliscono onorevolmente le di lui ossa , 39. Elogio, e carattere di Focione, III. 250. IV. 37.

Fondetura, specie di rame, VI. 33. Antichità dell' arte del fondere, 77. Foroneo, Re d' Argo, III. 15.

Fornficazioni degli Antichi , L. 347. VI.

Fortunato, Pocta Latino, VI. 341. Fosse: come si ricolmavano le fosse . VI. 211.

Forio . Patriarca di Costantinopoli Storico Greco, VI. 365.

Fraate I., figlio di Priapazio Re dei Parti , V. 115.

Fragte II. succede a Mitridate, sito padre, nel regno dei Parti, V. 216. E' vinto per tre voite da Antioco Sidete, 172. Rilascia Demetrio, ivi . Disfa Antioco, the periste nella battagha, ivi . Sposa una delle figlie di questo Principe , 173. E' vinto dagli Sciti da esso ch'amati in suo soccorso conu' Antioco, e perisce nella distatta, ivi .

Fragte, 111, soprannominato Dio, Re dei Parti, V. 216. Si collega, col Romani durante la guerra contra Mitridate, ivi . Prende il raitito di Tigrane il Giovine contra il suo padre , ivi . Morte di Frante , ivi .

Fraate IV. è collocito da Orode , suo padre , sopra il trono dei Parti , V. 355. Fa morire I suoi fratelli, il suo padre, ed il suo figlio, ivi.

Francesi , Idea che si aveva intorno agli antichi Galli IV. 341. Quanto segui neli' assedio di Filisbourg dee dising:nnate quelli che hanno tuttavia la stessa idea dei Francesi moderni, ivi.

Fraorie, Re dei Medi, succede a Dejoce, suo padre, 1. 149. Si rende padrone di quesi tutta i' Alta Asia , 250. Muove guerra agli Assiri, ivi . E' vinto, ivi . E' fatto morire da Nabuccodonosorre . ivi .

Frataftrne , uno dei Generali d' Alessandro ; provincie , che gli toceano dopo la morte di questo Principe , IV. 13. Freccia, arme offensiva degli Antichi, VI.

Freinsemie; obbligazione, che gli si professa per aver egli supplito a quanto si era perduto di Tito Livio, e di Quinto Curzio , VI. 373.

Frigia, provincia dell' Asia Minore, I. 219. Frigio, modo nella Musica, VI. 119. Frine, celebre cortigiana della Grecia, VI. 85. Tratto di sfrontatezza della medesima , 86.

Frini , celebre Musico Antico , VI. 124. Frinico, uno dei Generali Ateniesi, si oppone al richiano d' Alcibiade , II. 199. Egli è richiamato, 300.

Frinone comanda all' esercito degli Ateniesi, spedito contra Mitilene, 11. 77. Accetta la disfida di Pittaco, ed è ucciso , ivi .

Friso , o Fregio termine d' Architettura , VI. 62.

From.

Frombola strumento di guerra usato dagli Antichi, VI. 169.

Ful , Re degii Assiti , fa penitenza alla predicazione di Giona, I. 224. Fulvia, mogile d' Aptonio, si pone la Ro.

ma in un gran movimento per gl' mie. ressi del suo marito. V. 351. Funeralt; ceremonia del tunerali nell' E-

g:110 . I. 311. In Atene . 11. 216. Fusto d' una colonna, termine d' Archl. tettura , VL 61.

Abinio , Luogotenente Generale di G l'ompeo, sottomette una parte della Siria . V. 327. Comanda in quella contrada in qualità di Proconsole, 3,8. Ristabilisce, alle vive istanze di Pompeo . Tolommeo Aulete sopra il trono dell'

Fgitto , ivi . Gatata, Principe dell' Assiria, al sottomette a (iro , 1. 178.

Gala, padre di Masinissa, abbraccia il partito del Cartaginesi contra i Romani, 1. 186.

Gullacia, o Gallo Grecia, cantone dell' Asia Minore abltato dai Galli dopo la loro irruzione nella Grecia, IV. 121. Galba; bel detto di quest' Imperatore,

IV. 33.

Galea; si veda Bastimento . Galli; questi popoli disputano ad Annibale il passaggio delle Alpi , I. 147. Irruzione dei Galli nella Grecia, IV. 117. contra il tempio di Delfo, 119.

Ganimede, Eunuco di Tolommeo, soppianta Achilla, e diviene in di lui vece Primo Ministro dell' Egitto , V. 345. Astuzie da esso implegate contra Cesare durante la guerra fatta da questo Generale nell' Egitto , 146.

Gaos, Aminiraglio della flotta d' Artaserse, si ribella contra questo Principe, ed in qual' occasione, II. 391,

Gassendi, Astronomo moderno, VII. 126. Gatto , venerazione degli Egizi per quest' animale , I. 317. V. 339.

Gaugamela, ovvero casa del Cammello, celebre per la seconda vittoria d' Alcssandro sopra Dario , II. 99. III. 350. Gaza, nella Palestina; assedio e presa di questa città sotto le armi d' Alessandro, III. 341. Gaza distrutta da Alessandro

Geconia, Re di Giuda è condotto schiavo in Babilonia , 1. 242. L' liberato dopo trenta sette anni di prigionia, 245.

Gianneo , V. 201.

Gela , città della Sicilia , 11 262. Gelanore , Re d' Argo , Il. 25.

Gellea, di Agigento; nobil' uso ch' el fa delle sue michezze, III. 95.

Gelone si arroga l' autorità in Siracusa . 11. 206. Ragions, the gl' impediscono di soccorrere i Grecl attaccati va Serse, 131. Disfa Amileure, Generale der Cartaginesi , t. 101. I Siracus ni lo proclana. no loro Re, 101. 11. 209. Savia di lui condotta durante il suo regno, 210. Di lul morte, 212 Rispetto conservato dai Siracus ni per la di lul memoria. III. 254.

Gelone, figlio di Jerone, abbraccia il partito dei cattagines contra i Romani . V. 256 Muore poco dopo, rvi.

Gelosia; questa è una malattia incurabile , IV. 188. Oscura il lustro delle p.ù belle azioni, 324.

Generale d' armuta ; condotta degli Antichi nella scelta dei loro Generali d'armata. VI. 140 Cure preliminari d' un Generale, 172. Da lui principalmente dipende il buon es to deile buttuglie, 183. Attenzione dei Generali anti-hi a consultare i Numi , e ad arringare alle truppe prima delle battagile , 134.

Genio : grado a cui gli Antichi hanno innalzato il genio, V. 56, 57, 1 Moderni la vincono in quest' pri colo sopra gli An-

tichi , Vi. 204-

Gerzo, Re dell' Illirico, si rende sospetto ai Romani , V. 56. 57. Si collega con Perseo, 81. 82. Si dichura contra i Romanl, e fa imprigionare i lor Ambascia. tori, 84. I Romani spediscono contro di lui il Pretore Anicio, 85. Genzie è obbligato ad andar a gettarsi ai di lui piedl, e ad implorare la di lui miseri. cordia, ivi. Anicio lo fa condurre in Roma con tutta la di fui famiglia . ivi . Geografia : Geografi, che si distinsero maggiormente nell' antichità, VII, 127. In che i Geografi moderni hanno superati

gli anti-hi, 118. Geometria ; popoli a cui si attribuisce l' invenzione di questa scienza, I. 39 VII. 113. Divisione della Geometria in scien. za specolativa, ivi. Ed in iscienza pratica, 114 Geometrl famosi dell' antichità, iri. Rivoluzione quasi totale accaduta nella Geometria, 116.

Gergis , figlio d' Atiazo , uno del sei Ge. nerall dell' armata di Serse, II. 131. Geroglifici , significato di questo vocaboio, I. ro.

Geronimo , pipote di Jerone , regna do-

po di lui in Siracusa, e lo ta piangere attesi i propri vizi, V. 156. 157. Stringe un' alleanza con Antubale, 258. E' ucciso in una cospirazione, 259.

Gerusalemme , città della Palestina , I. 120. Presa di questa città sotto le forze di Necao, I. 66, h' assediata da Sennacherib. e liberata miracolosamente, 218. Assedio, e presa di guesta città dalle armi di Nabuccodonosorre, 24s. 242. Fortificazioni della medesima demolite da questo Principe , 242. Ristabilise per ordine d' Artaserse , IL 184. Ingresso d' Alessandro in Gerusalemme . III. 337-Questa città assediara e presa da Tolommeo, IV. 32. Presa e succheggiata da Antioco Epifane, V. 26, 31, N'è profanato il tempio , 26 32. L' presa da Autioco Sidete che fa demolirne le fortificazioni, 170. Pompeo se ne rende padrone, 188. Cesare permette che se ne ristabiliscano le mura fatte abbattere da Pompeo , 210. Gerusalemme presa da Erode, 212. Assedio e presa di questa città sotto le forze di Tito, VI.

213.
Gesti del teatro, composti, e ridotti in
Note, VI. 135. Divisione del gesto e
della declamazione fra due Attori, 136.
Gestà Cristo; di lui impero predetto da

Daniele, I. 308. Contrasti fra gl' imperi del Mondo e l'impero di Gesù Cristo, 309.

Giacinto; festa che si celebrava in Isparta la di lui onore, II. 149. Giardini o Orti peastli di Babilogia, 1 228.

Giardini o Orti pensili di Bibilonia, 1 228. Giasone, Tiranno di Feres, è dichiarato Generalissimo dei Tessali, 111. 181. La

motte ne arresta i d-segni, ivi .

Gtanose, soppianta Onia, sno aio e Sommo Sacerdore del Gindel, V. 22. E' soppiantato egli sesso da Menelao, suo
fratello, 24. Prende Getusalemme, ed
obbliga Menelao a ritirarsi nella citta.
della, 26.

Giavellotto, arme offensiva degli Antichi, VI. 169

Gige fa morire Candaule, Re della Lidia, di cui era il primario Uffiziale, ed occupa il trono in di lui vece, I. 154. Racconto di Platone sopra l'anello di Gige, tri.

Gigis, cameriera di Parisati, manifesta l' avvelenamento di Stratonica, II. 361. E' privata di vita, ivi

Gilippo , Sparrano , marcia in ajuto di Sia 12cusa , assediata dagli Ateniesi , II. 278.

Il di lui arrivo nella Sicilia fa cangiar aspento alle cose, 279. Obbliga gli Ateniesi ad arrendersi a discrezione, 293. Oscura con una vili avariala la gloria delle sue belle azioni, 322.

Gimnassica , arte di formare gli Atleti , 111. 61. Ginecto , o appartamento delle Dame pres.

so i Greci, 111. 60. Groaca, Re di Giuda, è condotto da Necao, schiavo nell' Egitto, dove muore,

 66.
 Gioachimo, è innaizato da Necao al trono della Giudea, in vece di Gioaca, suo fratello, 1. 66. E sostenuto da Nabuccodonosorre, 240. Si ribella contra que-

sto Principe, 242. Di lui morte, 186.

Gionata, Giudeo e Sadduceo, tira al suo
partito Ircano, che aveva abbracciato

quello de' Farisei, V. 183. Gionara, fratello di Giuda Maccabeo, gli succede nel governo della Giudea, V. 151. Accetta il Sommo Sacerdozio dalle mani d' Alessandro Bala , e soccorre questo Principe contra Demetrio Sotero, 154. Intrapiende a discacciare i Greci dalla cittadella ch'essi avevano in Gerusalemme, 158. E' chiamato a tal oggetto da Demetrio Nicatore, ivi. Invia soccorso a questo Principe conti Antioco , 153. Disgustato dell' ingratitudine di Demetrio, si dichiara in favere d' Antioco Teo, sóo, Si lascla in. gannare da Trifone, che lo ta privare di vita , ivi .

Giosta, Re di Giuda, marcia contro di Necao, è vinto, è ferito nella batta-

glia, e muore, 1. 66.

Giovanni, soprannominato Ircano; si veda Ircano figlio di Simone.

Giovanni, soprannominato il Gramatico, procura d' ottenere dal Generale dei Saracini la biblioteca d' Alessandria, ma non vi riesce, IV. 104

Giovanni de Mæirs, Musico, trova il mezzo di dare un valore ineguale alle Note, VI. 231.

Giove. Planeta, VII. 137. Sutelliti di Giove, 135. Giovenale, Poeta Latino, VI. 331.

P. Giovergio Talna, Pretore Romano, marcia contr' Andrisco, V. 125. Perisce in una battaglia, iv.

Giada, detto Maccabeo, terzo figlio di Mataria, è dal suo padre eletto Generale contr' Antioco Epifane. V. 37. Ri. porta sopra i Generali di questo Principe segnalue vittorie, 38. 40. Ripgila it tempto, e lo dedica il nuovo al servizio di Dio, 42. Riporia nuovi vantagi sopra i Generali d'Antioco Eupatore, e sopra lo stesso Re, 145. Vittore reliceate di Giuda Maccabeo 3-pra 1 Generali di Demettio Sottero, 151. 152. Egli perisce pugnando valorosamente in uno abritaglia. 101.

Giudea, regione della Siria chiamata altresì Palestina, L. 220. Rendita annuale della Giudea nel tempo di Salomo-

ne . VI. 42.

Giudei : strage de' Giudel per ordine di Sennacherib, 1. 239. Avversione de' Giudei ai Samaritam, tre . Schiavità de' Giudei in Babilonia, e duraja d'essa, 241. Ciro fa un editto che loro permette di tornare in Gerusalemme, 306. Eglino sono contrariati dai Samattani nel 11stabilimento della loro città, 307. 328. II. 83. Dario conferma l' editto fatio da Ciro in loro favore, 11. 88. Editto di Dario contra i Giudei revocato ad istanza d' Ester , I. 332. I Guidei sono ristabiliti nei loro privilegi da Serse, 11. 121. Lo sono indi da Artaserse, 182. Oco conduce un gran numero di Giudei schiavi nell' Egitto , III. 217. I Giudei ricusano di sottomettersi ad Alessandre, 335. Ottengono da questo Principe grandi privilegi, 340. Negano di faticare nella costruzione del tempio di Belo. 434.

I Giudel si stabiliscono in gran numero in Alessandria . IV. 61. Tutti quelli , ch' erano schiavi nell' Egitto, sono rimessi in liberià, 121. I Giudel si sottometroso ad Antioco il Grande, 270 Crudeltà ch' eglino soffrono dalla parte d' Autioco Epitane, V. 16. 31. 14. Riportano, sorto la condutta di Giuda Maccabeo, grandi vittotie sopra i Generali di questo Principe, indi sopra quelli d' Antioco Eupatore, e sopra lo stesso Re , 38. 40. 42 Concludono la pace con Antioco Eupatote , 147. Riportano nuove vintorie sopra i Generali di Demetrio Sotero, 151, 152, Sono dichiarati amici ed allean de' Romani, 152, Fabbricano un templo nell' Egitto, 155. Si vendicano sopra gli abitanti d' Antio. chia dei mali che avevano sofferti dalla loro parte, 159. Rinnuovano i tranati fasti col Romani, 161. Sono sottomessi da Antioco Sidete, 170. Storia de' Giudei sotto i regni d' Aristobolo I, 199. Di Aleisandro Gianuco , 100, D. Alessandra, 201. D' Aristobolo, II. 204. D' treano II., 205. D' Anigono, 212. L' autorità suprema sopia i Giudei è data au uno stranicro, 213.

Giuditia, donna Giudea; di lei valore ed

ardne , L. 150.

Giugurta, nipote di Massinissa, e adottato da Micipsa, ed associato agli altri figt di questo Principe , 1. 207. S' impadronisce dei regno della Numidia, e ta morare uno de due Principi, suoi tratelli adomivi, 208. Artacca il secondo a forza aperta, ivi . L' assedua in Cirra, tw. Lo ta p.ivare di vita, 200. I Romam gli dichiaiano la guerra, tvi . Giugurta a forza di denaro dissipa replicatamente i loro sfoizi, ivi. I Romani spediscono contro di lui primieramente Metello, ed indi Mario, che riportano ambidue molti vantagg , ivi . 210. Giugurta ricorre a Bocco, suo suozero, che lo dà in potere dei Romani, 211. E' condono in trionfo. ivi . Indi è gertaso in una profonda tossa. nella quale perisce , ivi .

Giulio è deputato dai Romani nell' Acaja per sedarvi le turbolenze, V 127.

Gulio Polluce, Filologo, VI. 146. Giunio, Console, è vinto in mare dai Cartaginesi, 1. 130.

Giuechi; formavano presso gli Antichi una parte della relipone, III. 59. Giuochi solemi della Grecia; gli Olimpici, i Pittici, i Nemel, gl' Istmici, ivi -Ricompense che in tali guucchi si accordavano al vincitori, 60. 70. Le Dame erano ammerse a disputare la corona nei giuochi Olimpici, 70

Giurconsulti celebri dell' Antichità, VI. 73.
Giursprudenza degli Antichi, VI. 71.
Giuseppe, figlio di Giacobbe, I. 51.

Giuseppe, nipote d' Onia, è Inviato nell' Egitto per iscusare il suo zio presso di Tolommeo, IV. 1611 Questo Principe gli fa aggiudicare senza mallevadoria l' appalto delle provincie della Cele-Skia, e

della Palestina, 161.
Giusepe, Giudeo, Storico Greco, VI. 356.
Compendio della di lui vita, fri. Carattere della Storia da esso compostin, 357.
Giustita; è di più solido legame della società, VII. 68. E' la principale fra tut.

te le viriù, III. 161. E' l' essenzial appoggio dell' autorità Reale, II. 367. Giustino, Storico Latino, VI. 38. Giustiniano, Imperatore, fa riformare il

drino Romano, VII. 75Giusto; contrapposizione d'un Giusto sopraf-

praffatto da disgrazie, e d' uno scelle-

rato ricolmato di beni, VII. 70.
Glabrione ( Man. Aquilio ), Console,
ottiene per dipartimento la Bitinia ed
il Ponto, che iormavano la provincia di
Lucullo, V. 319. I discorsi, che esto
fatti al suo attivo, aumentano la liceata delle rruppe di Lucullo, rvi.

ga delle rruppe di Lucullo, ivi.

Glaucia, Re dell' Illirico, prende Pirro
sotto la sua protez one, e lo ristabi.

lisce ne' di lui Stan, 1V. 93.

Glaucone, giovine Ateniese, si propone d'entrare nel maneggio degli affari pubblici, II. 406, 407. Socrate con un discorso lo convince della di lui incapacità, ivi

Gliceria di Sicione, Cortigiana, ecceliente nel formar corone di fiori, VI.

212.

Gloria; in che consiste la vera gioria, Ili. 444. IV. 159,

Glesta, piccola fessura ovale, ch'è nella gola, e che forma i tuoni ed il suo-

no, VI. 215.

Gaifone, Gramatico Latino, VI. 233.

Gobria, Grande dell' Assiria, pone se

Gobria, Grande dell' Assiria, pone se tiesto e la sua l'amiglia sotto la protezione di Ciro, I. 178. Questo Principe lo mette alla testa di un corpo di truppe nell' assedio di Babilonia, 198. Gobria entra nella congura formata contra Smedi il Mago, 135. Significa, to che dà al dono fatto dagli Sciti a Dario, 11.

Gobria, Grande della Persia, comanda nell'esercito di Ariaserse nella battaglia

di Cunassa, II. 339.
Gordiore, città capitale della Frigia, celebre pel carro a cui era legato il no. do Gordiano troncato da Alessandro;

III. 303
Gergia , Uffiziale d' Antloco Epifane ,
marcia con Nicanore contra Giuda Mac-

cabeo, V. 39. Le di lui truppe si danno alla fuga, 41. Gorgia, Sofisia, è deputato in Atene dal

Leontini per ottenerne soccorso contra i Stracusani, II. 261. VI. 283 Gorgida, Tebano, si unisce con Pelopi.

da per discacciare i Tiranni da Tebe, 111. 167. Gorgo, figlia di Cleomene; spirito di

questa funciulla , II. 104. Gonce ; specie d' Architettura , VI 61.

Governo; differenti specie di governi; III. 3. Quale sarebbe il più perfeno; 4. Punto essenziale del governo; 146. Oggetto e scopo d'ogni governo; 1V. s. Rollin Stor. Ant. Tom. VII. Tay. Riflessione sopra la varietà dei governi,

I. 213.

Gracco ( Tiberio ), si distingue nell' assedio di Cartagine, l. 200. Essendo Tribuno del popolo, propone una legge a motivo del l'estamento d'Attalo, e po-

co dopo è ucciso, V. 168. Gracchi; si sono distinti colla loro elo-

quenza, VI. 401.

Gramatica; quale cosa essa è, VI. 224. Da che desivò, 134. Quanto era onorata presso gli Anuchi, 335. 174. Si aggira intorno a quattro principi, ivi. Greci e Lainii, che si distinsero in tal genere, 217. 233.

Grandi; etempto del poco conto che si può tare della loro amiciasa, Il. 127, 118. Acciecamento troppo ordinario del Grandi, 170. Ambizione mal intesa, e molto frequente nei Grandi, IV. 48. 49. Si vedano Principi, Re,

Granico, fiume della Frigia, celebre per la vittoria d' Alessandro sopra i Persi. 111. 297.

Grano; paesi celebri presso gli Antichi per l'abbondanza del grano, VI. 12. Maniera con cui gli Antichi battevano il grano, 14. Maniera con cui lo consertavano: ivi.

Gratitudine; era la principal virtù degli

Graziano; gratitudine di quest' Imperatore verso Ausonio, suo precettore, VI. 338.

Greci , Grecia ; Descrizione geografica dell' antica Grecia, II. 14. La Storia della Grecia divisa In quattro età, 22. V. 134. e segg. Origine primitiva dei Greci, 11. 33. Differenti Stati, che componevano la Grecia, 25. Trasmigrazioni dei Grecl nell' Asia-Minore, 3s. Stabilimento del Greci nella Sicilia, 263. Costumi ed Usi del Greci, III. 3. e del Governo Repubblicano stabilito quasi generalmente in tutta la Grecia. Il. 23. Riflessioni di Monsig. Bossuet sopra questo governo, 440. Amore della libertà, carattere distintivo dei Greci, V. 137. Intrapresa , e dichiarazione di guerra presso i Greci, VI. 143. 145. Scelta del Generale e degli Uffiziali, 140. Leva del soldati, 151. Loro stipendio, 161. Differenti specie di truppe che componevano gli eserciti pres. so i Greci, III. 32. Marina, bastimenti, e truppe di mare presso i Greci, 13. Armatura dei Greci, VI. 161. Gastighi, ricompense, trofei presso i Greci, 191.

Popoli della Grecia sempre bellicosi, III. 20 Origine e cagione del valore e del vigor militare presso i Greci, 30. Religione dei Greet, Ill. 41. Auguri , 50. Oracoli . 51. Guocht e combattimenti celebri presso I G.cci, 58. Differenza di gusto fral Greci ed i Romani relativamente agli spettacoli, 72. Gare di spirito, spettacoli, rappresentazioni teatrali , 74 Arti e scienze per la maggior parte inventate, e perfezionate das Greci, VI 54 Uomini illustri, che si distinsero maggiormente frai Greci nelle arti e nelle scienze , I. 1. VI. 64. 79. 99 121. 217. 140. VII. 223. 127. Dialetti del Greci, 11 33. Si vedano gli Articoli degle Ateniesi e degle Spartan' per ciò che riguarda le guerre che la Grecia dovette sostenere contra è Persi e contra i Macedoni . La Grecia diviene provincia Romana. V. 131. Riflession! sopra le cause della grandezza. Indi della decadenza della Grecia . 134-S. Gregorio di Nazianzo, annoverato frai

Poeti Greci, VI. 295. Grille, fig lo di Senefonte, perisco gloriosamente nella battaglia di Mantinea,

VII. 8. Gripo; si veda Antioco Gripo. Guericke (Ottone de ), Console di Mag.

deburgo , inventore della Macchina Pneumatica , VII. 99. Guerra ; intrapresa e dichiarazione di guer-

ra presso gli Antiehi, VI. 144. Preparativi di guerra, 158. e segg. Guerra Sacra terminata da Filippo, II. 142.

Gutussa, figlio di Massinissa, dopo la morte del suo padre, divide il regno co' suoi due fratelli, J. 206. Gusto di disegno, termine di pittura,

VI. 92.

1

Jacco; si veda Bacco.
Jaddo, Sommo Sacerdore de' Gludei, Im.
plora la protezione di Dio contr' Alessandro, Ill. 336. Onori ch' egli riceve
da questo Principe, rvi. Di lui morte,
IV. 30.

Jagnide, musico, a cul s' attribuisce l' invenzione del flauto, VI. \$23. Jalizo, fondatore di Rodi, rappresentato

in un quadro da Protogene, 1V. 83.

Jambo (verso), adattato alla Tragedia,

Jaran, o Jos, figlio di Jafot, padre di tuni i popoli cogniti sotto il nome di Greci, II. 23.

Iberi, popoli dell' Asia domati da Pompeo, V. 316.

Ibi, animate adorato dagli Egizj, I. 33. Ibico, Poeta Greco, VI. 50. ISIa, cirtà della Sicilia, II. 261.

Icras di Siracusa, Re dei Leontini, Ra morite la moglie e la succera di Dione, III. 144, I Siracusani lo chimana in loro ajuto contra Dionisio, e lo scelgono per loro Geoerale, 147, Egil pera La ud impadromiri di Siracusa, riv. Occupa la più guo parte della cirtà, 149, l'imbicato marcia contro di lui, e l' obbliga a viere con semplice patticata il ribella contra Timoleorae, che lo punisce, ficendolo morire insieme col di lui filio, 155.

Icneumone, animale adorato nell' Egitto,

Ictino, Architetto, che fabbricò il Tempio di Cerere e di Proserpina in Eleusi, VI 70.

Idarne comanda nell'esercito di Serse ai Persi chiamati Immortali, IL 31. Idarne, Perso di gran qualità, padre di Statira, II. 325.

Idolatria; qual' è la più ansica, e qual fu la più generale, L. 356. Si weda Re-

ligione, Idrane, fiume delle Indie, 111. 408. Idranaca; definizione di questa scienza,

VII. 121.

Idumei, popolo della Palestina; Ircano
gli obbliga ad abbracciare il Giudaismo,
V. 200.

Jempsale, figlio di Micipsa Re della Numidia, l. 207. E' fatto scannare da Giugurta, 208.

Jerace, d' Amiochia, diviene Primo Ministro di Piscone, V. 164. Questo l'rincipe lo fa morire, 165.

Jerocle, padre di Jerone, fa esporre il suo figlio, indi lo la riportare nella sua casa, e lo elleva con gran cura, V.

Jerofanti, nome dato a quelli che presiedevaco alla ceremonia della festa d' Eleusi, III. 47.

Jerone 1, fraiello di Gelone, regna in Stratusa dopo di lul, 11, 211. Carattere di questa Principe, ivi. Sospetti, ch' egli forma contra il suo fratello, 112. Chloma persone dotte presso di se, ivi. Bontà da esso mostrata pel fi.

gli d' Anasilao, 214. Di iui morte, ivé.

Jerone II ; di lui nascita , V. 144. E' scelto per Capitan Generale in Siracusa, evi . Ben presto è nominato Re . 246. Abbandona il partito dei Cartaginesi . ed abbraccia quello dei Romani, L 247. Soccore i primi contra i Mercenari, V. 248. Pacifico di iui regno, ivi . Egli favorisce particolarmente l'agricoltura, ivi. 13à ai Romani prove iumino-- se del suo attacco a loro nella seconda guerra punica, 250, 256. Profitta dell' abilità d' Archimede, da cui fa costrulre molte macchine adattate alla difesa d' una piazza , 253 Galea ch' ei fa fabbricare, 254. Muore molto vecchio ed infinitamente pianto dai popo-II , 256.

Ifigenta; quadro famoso d' Ifigenia dipinto da Timante, VI. 104.

Hort; origine e coodizione degl' lioti, II. 49. Crudeltà degli Spartani a loro riguardo, 48. 149. Ribellione degl' Iloti contra eli Spartani, 180

Imbalsamare; maniera d' imbalsamare I cadaveri presso gli Egizi, L 35-

Imera , città della Sicilia : fondazione d' essa, II. 262. Distruzione della medesima, L 101.

Imenco . fratello di Demetrio di Falera , è consegnato ad Antipatro, che lo fa

morire , IV. 11. Imilcone , figlio d' Annone , è dato per · Luogotenente ad Annibale che andava a comandare nella Sicilia, L 103. S' Impadronisce d' Agrigento, 104. Termina la guerra con un Trattato concluso con Dionisio, e sl ritira in Cartagine . 105. 111. Torna nella Sicilia, alla testa d' un esercito , L 106, III. 100. Assedia Siracusa, L ivi . III. 109. Insorge il contagio nel di lui esercito. L 101. III. 111. E' vinto da Dionisio, L ivi . III. s : 1. Abbandona le sue truppe alla discrezione del nemico, e si ritlea in Cartagine, dove si uccide, L.

ivi . III. 111. Imilcone , Generale Cartaginese , si porta nella Sieilla per discacciarne i Romani , V. 260. Vi perisce , 272.

Immoriali ; corpo di truppe destinato per custodire i Re della Persia , L 343 Immortalità dell' anima; si veda Anima. Immunità ; si veda la voce Esenzioni. Imperi ; si veda la voce Regni .

Imprestite ; legge sopra gl' imprestiti stabilita neil' Egitto , L 27. Com' erano

riguardati frai Persi coloro che viv.vano d' Imprestiti . 331. Imposizioni ; si veda la voce Tributi . .

Inaco, Re d' Argo, II. 25.

Inaro, Principe dei Libi, è scelto dagli Leiziani per loro Re. e sostiene ia loro ribellione contra i Persi, 11, 180, Tratta con Megabise, Generale di questi ultimi, e si arrende, 181. L' consegnato alla madre d' Artaserse, e fatto morire, 181

Incesto , usato fra i Persi , L 310. 361. Incisione: maniera con cui gli Antichi incidevano sopra 1 meralli, VI. 78.

Indatirsi, Re degli Sciti, attaccato da Dario , 11. 98. Risposta d' Indatirsi a questo Principe che mandò a chiedergli la terra, e i' acqua, ive.

India, regione dell' Asla divisa in due parti, L 215. III. 397. Costumi di quelli abitanti, III. ivi. Rarità del paese, 398. e segg. Storia del Commercio delle Indie, dal tempi di Salomone fin ai nostro . L. 222. Disputa singolare di due donne Indiane dopo ia morte del comune loro marito, IV. 50. Spedizioni di Semiramide nell' India, L. 230. Conruista dell' India farta da Dario, II. Conquista fattane da Alessandro, III. TOO. e segg.

Indovini ; riflessioni sopra l' evento d' alcune delle loro predizioni, III. 436. Infinito; scoperta del calcolo dell' infinito , VII. 116.

Ingratitudine; punita molto severamente nella Persia, L 163. Intaferne , Grande della Persia ; di iui insolenza, e di lul castigo, II. 85. Interesse del denaro presso i Romani, V.

308. Invalidi ; Casa Reale per gl' Invalidi stabilita nella Francia, VI. 101. Invenzione ; in che consiste nella pittura ,

VI. 91. Invidia; malattla di cui non si guarisce quasi mai, IV. 52.

Jola , secondo figlio d' Antipatro e Scalco d' Alessandro , fa sospettare che avesse avvelenato questo Principe, 111. 436.

Jon, figlio di Suto, diede il suo nome alla Jonia , IL. 32. Jone, favorito di Perseo, consegna ad

Ottavio i figli di questo Principe , V. 96. Jonia, provincia dell' Asia Minore, 11. 22. D'onde trasse il suo nome, 12. Jonj; ribellione degli Joni contra Dario,

11. 101. Incendiano la città di Sardi,

165. Il loro partito è interamente rovinato, 107. Dopo la battaglia di Salamina, eginto scuoiono il giogo del Persi, e si uniscono per sempre co' Greci, 156.

Jonica; Setta di Filosofi detta Jonica; VII. 3. Divisione di questa Setta in molte altre, 8.

Jonico, ordine d' Architettura, VI. 59. Igerbolo, Atchiese; di lui carattere, Il. 260. Procura d' irritar il popolo contra Nicia ed Alcibiade, ivi. E' bandito dall' Ostracismo, iri.

Iperide; Oratore Greco, VI. 397. Muore tragicamente, IV. 21.

Ippacra, città dell' Affrica, ricusa nel principlo d' unirsi col Mercenari, 1. 135. In seguito si unisce col medesimi, 136. Ipparchia, soreila di Metrocle l' Oratore,

si sposa con Crate Cinico malgrado l' oppositione de' suol Congiunti, VII. 72. Ipparco, figlio di Pristrato, esercita la sovtanità in Atene, dopo la morte del suo padre, II. 67. Di lui gusto per le lettere, ivi. Perisce nella cospirazione

d'Armodio, e d'Aristogitone, 63.

Ipparco d' Alessandria, Astronomo, VII.
114.

Ipparino, fratello di Dionisio, discaccia Callipe da Siracusa, e vi esercita due anni l' autorità suprema, III. 145. 146.

Ispia, figlio di Pisistrato, dopo la morte del suo padre, esercita la sorranità in Atene, 11. 67. Trova la maniera di dispiare la Conglicazione fornata da Atene, 11. 67. Trova la maniera di dispiare la Conglicazione fornata da Atene del Pisistra dell'Attica, va a siabilisia nella Prigia, 69. Si ritra nell'Asia presso Artaferne, 71. 105. Impegna I Perti nella guerra contra i Greci, e serre foro di guida, ivi. 113. Perase attica i tra combattendo contra la sia patria, 115.

Ippocrate, Medico famoso; di lul nasclta, VII. 10s. Di lul abilità, ivi. I. 353. Di lui diinteresse, II. 227. VII. 103. Di lui rispetto per la Divlnità, VII. 105. Di lui morte, ivi.

I procrate, nato in Cartagne, è spedito da Anticoa o Geronimo, e retta presso di Ini, V. 274. Diviene uno de primari Unificiali di Siracusa, 163, Marcia in ajuto di Leontio, 164, E' obbligato i luggire, in' Si arrogo insieme con Epicide tutta l'autornà in Siracusa, 165, I a guerra al di finoi contra Marcel lo, 169, 271. Perince di pette, linieme colle sua truppe, 272.

Ipponace, Poeta Satirico, noto pei suoi versi contro Bupalo ed Atenide, II. 73. VI. 77. 193. Iram, Architetto impiegato da Salomone

nella fabbrica del Tempio , 11. 64. Ircani , popoli vicini a Babilonia , soggio-

gati da Ciro , I. 275.

Ircano, figlio di Giuseppe, è inviato da suo padre nella Corte d'Alessandria per complimentarvi il Re sopra la nascita di Filometore, di lui figlio, IV. 3544 Vi si distingue col suo spirito e colla

sua magnificenas, iris.

Trano (Girosani, ), figlio di Simone, è proclamato Sommo Sacerdore de' Giuproclamato Sommo Sacerdore de' Giudel V. 103, 103. Dopo la morta d'
104. E' obbligato a sottometterni ad104. E' obbligato a sottometterni adAristobolo, suo secondo fratello, ris.
Ricorre a Pompeo che lo ristabilise supra il trono, ass. N' è discacciato da 
Parono figlio d' Orode, e consegnato adAndegnoo, che gii fa tagliare giure chi
Andre del Parono del Paron

Ironia, attribuita a Socrate, II. 410.

di lui valore, III. 189.
Isagora, Ateniese, si forma un partito nella sua patria dopo l'espulsione dei Tiranni. st. 70.

Iscola, Spartano, difende un passo importante durante l'irrusione dei Tebani nella Laconia, e vi si distingue in una particolar mantera, 111. 176. Isco, Oratore Greco, VI. 396.

Ismenia, Tebano, è fatto prigioniero, insieme con Pelopida da Alessandro di Feres, 111. 184. E' liberato da Epaminonda, 186.

Ismenia, Polemarco di Tebe, è arrestato da Leontide, e condotto in quella cittadella, III. 160. E' condannato a morte, e giustiziato, 161.

Increar, Oratore Greco i di uli nascita, VI. 393. Di lui educazione, ivii. Scuo-la di eloquenza da lui aperta in Atene, 394. Di lui marvaigiloro discernimento per conoscere il carattere de suoi sco. lari, ivii. Servini; chi el procurava di render agli Ateniesi col suoi scritti, III. 210. 381. Amore di Suorate pel bene e pri la virthi, VI. 396. Di lui morte i III. 272. VI. 396. Carattere del di lui sitti.

le, ivi.

Isocrate, Greco, Gramatico di professione, è condutto in Roma per aver vo-

Into giustificare l'assassinamento d'Ottavio . V. 143.

Isola, parte della città di Siracusa: descris one della medesima, Il. 171. Israeliti ; si veda Giudet . Musica dei Sa-

cerdoti Israeliti, VI. 133.

Issicratea, moglie di Mitridate; valor maschile di questa donna, V. 324. Isso, città della Cilicia celebre per la vit-

toria d' Alessandro sopra Dario III. 310. Isso, città della Frigia, famosa per la vittoria di Tolommeo, di Cassandro, di Seleuco, e di Lisimaco sopra Anti-

gono e sopra Demetrio, IV, 88. Istaspe, padre di Dario, Governatore dei-

la Persia , I. 324.

Istaspe, secondo figlio di Serse, è fatto Governatore della Battriana , Il. 157. La di lui loniananza dà luogo ad Artaserse, di lui fratello, di salire, in di lui vece, sopra il trono, 169. Artaserse intraprende a sottometterlo , 171. Rovina interamente il di lui partito,

Istico, Tiranno di Mileto, induce i Capl della Jonia a non abbandonare Dario occupato nel fare la guerra agli Sciti, II. 99. Dario gli accorda una piazza nella Tracia, dov' egli fabbrica una città, 100. Quel Principe lo richiama nella sua Corre, tos, Istico sostiene sottomano la ribellione degli Jonj, 103. Forma una trama contro il Governo, 106. Questa è scoperta, ivi. Egli è preso dal Persi, dato in potere d' Artaferne, ed ucciso, 107. Carattere d'

Istico , ivi . Istmici : giuochi solenni nella Grecia . III.

Istrumenti di musica presso gli Antichi, VI. 110.

Istruzione gratuita stabilita neil' Università , I. 338.

Italia, regione dell' Europa; bontà dei vini dell' Italia , VI. 15. prodotto delle viti dell' Italia nel tempo di Columel-

la . 17. Italiani, trucidati negli Stati di Mittidate per ordine di questo Principe, V.

Italica : Setta di Filosofi chiamata Italica . VII. 34. Divisione di questa Serra

In altre quattro , 41. Itinerario d' Antonino , VII. 124. 127. Itotal , Re di Tiro durante l'assedio fattone da Nabuccodonosorre, I. 141.

Irome, città della Messenia celebre per la battaglia datavisi fra gli Spertani ed i Messeni . II. 52. Gli abitanti ne sono

soggiogati dagli Spartani, 190. Iturea , parte della Cele Sir a. V. 100, Gl' Jiurei sono costretti da Aristobolo ad abbracciare il Giudaismo, cri.

## L

Abdalo , Forte in vicinanza di Sira-L cusa , II. 173. Laberinto dell' Egitto ; descrizione del me-

desimo , I. 13. Laberio (Decimo ) Cavaliere Romano e Poera, monta sopra il teatro a preghiera di Cesare per rappresentare in una delle di lui opere, VI. 316.

Labineto; si veda Baldassare . Laborosaor od , occupa il trono dell' Assl-

ria, e poco dopo ucciso, I. 245. Prave inclinazioni e crudeltà di questo Principe , ivi . 278.

Lacedemone; si veda Sparta.

Lacheri , Tebano , comanda ad un distaccamento dell' armata d' Oco nella spedizione di questo Principe contra l' Egitto , III. 117.

Laconia, provincia del Peloponneso, II. 16. Ladi, isoletta dirimpetto a Mileto, II. 107.

Lago di Meride , I. 13. Laide, cortigiana famosa, 11. 171.

Lajo, Re di Tebe, di lui disgrazie, II. 30. Lamace è nominato Generale, insieme con Nicia e con Alcibiade, nella spedizione degli Ateniesi contra la Sicilia, II. 263. La sua povertà lo rende disprezzabile alle truppe, 171. VI. 164. Perisce nell'assedio di Siracusa, II. 277. Lamia, cortigiana del seguito di Deme-

trio : enormi spese ch' ella faceva . IV. 87. Lepidezza d'un Poeta Comico a di lei riguardo . ivi . Lamia, città della Tessaglia, celebre per

la vittoria degli Atenlesi sopra Autipatro . IV. 17. Lampria, avo di Plutarco, VI. 158. Di lui bel detto sopra se medesimo, ivi . Lance, arme degli Antichi, VI. 168.

Landice, moglie d' Antioco Teo, è re. pudiata da questo Principe, IV. 150. E' da esso ripigliata, 155. Ella lo fa avvelenare, ive. Fa dichiarare Re, in di lui vece , Seleuco Callinico , ivi . Fa morire anche Berenice ed il di lei figlio, ivi . E' farta morire da Tolommeo, 156.

Laodice, figlia di Mitridate, Re del Ponto . sposa Antioco il Grande , IV. 203. Laodice, sorella di Demetrio Sotero e vedova di Perico, Re della Macedonia, è ucusa da Ammonio, Favorito d' Alessandro Bala, V. 158.

Landree, vedova d'Ariaraie VI, esercita la Reggenza durante la minorità de' sei Principi, iuto figij, V. 169. Ne ta monire cinque col veleno, e si dispone a trattare nella siessa guisa anche il sesto, iw. E' uccia dal popino, 170.

Laodice, sorella di attitidate Eupatore, spora in prime nozze Ariarute Vil, e, e della Cappadocia, ed in seconde nozze Nicomede, ke della littina, V. 136. Personaggio lattule rappresentare da Nicomede in Roma, davanti il Senato, 130. 234.

Laomedonie, Uffiziale d'Alessandro; provincie al medesimo toccaie dopo la morte di questo Principe, 1V. 13. N' è egli spogliato da Nicanore, che lo fa pri-

gioniero, 32.

Laranda, cutà della Pisidia, si ribella
contro Perdicca, 1V. 27. Fine tragica

di questa cinà, ivi.
Larissa, città della Testaglia II. 78.
Lastine, primario Uffiziale d' Olinto, dà
questa città in potere di Filippo, III.

Lastene, di Creta, somministra truppe a Demetrio Nicatore per ajuiarlo ad acquistar il trono della Sirla, V. 156. La sua cattiva condotta gli fa commettere molii errori, 158.

Latiro; si veda Tolommeo Latiro Leggi; origine e tribilimento delle Leggi; 1. 1. Leggi degli Fgriq, 26. 27 Leggi di Creta, 111. 9 Leggi di Spatta, II. 35. e segg Leggi d' Atene. 58. e segg. Leggi Romane, VII. 72.

Legione Romana; toldati, che la compo. nevano. 1, 159, 150, VI, 155. Legislatori celebri dell' antichità, Draco-

ne, I. 56. Solone, 57. Licurgo, 135. Caronda, 218. Zaleuco, 219. Lelice, primo Re di Sparia, II. 30.

Lilio, Oratore Romano; fin dove faceva giungere il candore e la buona fede, VI. 402.

Lemery; di lui abilità nella Chimica, VII.

Lentisco, figlio di Tolommeo, è fatto prigioniero da Demerrio, e rimandato da quesso Principe al suo padre, 19. 71. Lentulo è inviato in Tebe dai Romani per invigilare sopra la Becza a durante la guarra contro Perreo, V. 61.

Lentulo, Console, è incaricato di ristabilire sepra il trono Tolommeo Aulete, V. 335. E' impedito d' eseguire tal commissione da un oracion della Sinita, 3,6. Leocaro, uno degli Scultori che tancarono nel celebre Mausoreo fatto erigere dalla Reg na Artemista a Mausoio, suo marito, v. 87.

Leonaro, Ufinanie d' Alessandro; provincie ad esto toccate dopo la morte di queso Principe, 1V. 13. Marcia in soccorso d' Antipairo assediato in Lamia, 17. L' ucciso in una bantagia, 18.

Leore il Corintio, difende la cittadella di biracusa contro iceta e comera i Carta-

giness, 1st. 152.

Leone, Ateniese, è deputato, insieme con
Timagora alla Corre di Pesso, e nel
ritorno accusa il suo collega, 1ll. 172.

Leonida, Governatore d'Alessandro il

Grande, 111. 285.

Leonida I, Re di Sparta difende Intrepidamente con trecenio Spartani il pas10 delle l'ermopili contra l'esercito innumetabile di Serse, 11. 136. Vi peri10e. pri. Gli Spartani gli crigono una

grandiosa tomba, 137.

Leorida II. regna in Isporta Insieme con Agide, 1V. 174. oppone al progeni di questo Principe, 178. E privato del regno, ivi. 6 i salra in Tegea, 179. E' richiamato, e ristabilito topra il tro. no, 186. Tende Inside Adgide, 183. Lo fa morire, ivi. Obbliga la vedeva di questo Principe a spostare Cieromene,

Di lui Carattere, 174.
Leonida, Polemarco di Tebe, dà la cittadella di questa città agli Spartani, III.
160. Arresta Iamena, che gli si opponeva, ivi. Speditce in Atene persone
incognite per assissance i principali frai
Banditi, 163 Pelopda, alla testa dei
congiurani, lo fi perire, 157.

suo figlio, 184, Morte di Leonida, ivi .

Ltongo, Uffiziale di Filippo, matratta Arato all' usche da un banchetto, IV. 128. Si fa. mallevadore dell' ammenda Imposta a Megalea per tal motivo, 1991. Filippo gli toglie il comando delle truppe, ch' egli avera; ed indi lo fa motire. 131.

Lovre, città della Sicilia, III. 162. Lessene, Ateniere, annunzia a' suoi cittadini la morte d' Alessandro, e gli anima a scuotere il giogo dei Maccedoni, IV. 15. E' posto alla testa del Greci collegati contr' Anniparro, 16 Gioriose imprese di Lessene, 17. E' lerito nell' associo di Lamia, 1911. Muore po. chi giorni doro, 18. Leotichide, Re di Sparta, insieme con Santippo Ateniese, riporta una celebre vittoria sopra i Persi in vicinanza di

Micale , 11. 155. Leouchige, nato da Timea, moglie d' Agide, è creduto figlio d' Alcibiade, e per tal motivo è escluso dal trono, Il.

\$55.

Legune, fratello di Dionisio, è messo in fuga dai Cartaginesi, insieme colla flotta da esso comandata, III. 108. E' condannato all' esilio, 107 N'è richiamato ben presto . 108, Uccide Calline . uccisore di Dione, 144. Si arrende a TImoleonte . che lo mvia in Corinto . 155.

Leptine, Siro, uccide Ottavio, Ambascia. tore dei Romani nella Siria . V. 150. Demetrio lo consegna al Senaio, 153. Lesbo , isola della Grecia , II. 21. Kl.

. bellione di quest' Isola contra gli Ateniesi, 315. Questi la obbligano a rientrar in dovere , 239 Eccellente qualità dei vini di Lesbo, VI. 15.

Leture; invenzione delle Lettere portate da Cadmo nella Grecia, I. 57.

Lettura soprattutto della Storia; qual' utilità arreca ai Principi, 111. 287. Delicatezza degil Spartani riguardo alla lettura dei libri che si dee parmettere al.

la gioventù . II. 73. Leva de soldati presso gli Antichi , VI.

152. Leucippo, Filosofo, VII. 28.

Leurone, Re del Bosforo; generosità re. ciproca fra questo Principe e gli Ateniesi , Ill. 227.

Leving , Console Romano , è vinto da Pir-

Levino [ M. Valerio ] è spedito nella Gre. cia e nella Macedonia, in qualità di Pretore , per opporsi alle intraprese di Filippo, IV. 230. Nemici da esso suscitati a

questo Principe, ivi . Leunchide è cletto Re di Sparta in vece di Demarato, II. 112.

Leunri, borgo della Beozia, cognito per la vittoria riportata dai Tebani sopra gli Spartani . III. 174.

Libario d' Antiochia, Sofista, VI. 287. Di lui legimi con S. Basilio, ivi .

Liberti : loro credito sotto gl' Imperatori malvagi, VI. 433.

Libia, parte dell' Affrica, V. 101. Guerra della Libia, o contra i Mercenari, I. 133.

Liceo, luogo d'esercizi in Atene, VII. 13. Licia , provincia dell' Asia Minore , 1, at8. L' dichiarata libera dai Romani , V. 76. SID.

Licida, Ateniese, è di sentimento che si odano le proposizioni di Mardonio, 11. t48. E' lapidato , ivi .

Licinio, Consule, è spedito nella Macedonia contra Perseo, V. 56. 61. Si accampa presso del fiume Peneo, 64, E' vinto in una bartanlia, 65, Riporta qualcha vansaggio sopra Perseo, 70.

C. Licinio , fratello del Console , comanda alla cavalleria dell' Italia nell' esercito dei suo fratello, V. 65.

Licisco , Deputato deg'i Acarnani , procura di tirare gli Spariani nel pattito di Filippo , IV. 140.

Licisco, Etolo, è accusato d' aver esercitate grandi crudelià contra quelli che non abbracciavano il partito dei Roma. ni contra Perseo, V. 111. Paolo Emilio lo assolve . rvi .

Licone , Ateniese , Comandante delle truppe Greche dell' armata di Pisatne, si lascia sedurre da Tisuferne, e si da a

ini , 11. 248.

Licone , Filosofo , VII. 24. Licorta, padre di Polibio, è inviato dagli Ateniesl a Tolommeo Epifane, IV. 354 355. E' eletto Generale degli Achei, e vendica la morte di Filopemene, 364. E' spedito per la seconda volta a Toiommao , 370.

Licurgo, figlio d' Eunomo Re di Sparta, amministra il regno, in qualità di Tutore di Carilao, suo nipote, 11. 35. Intraprende a riformare il governo di Sparta, e fa replicati vlaggi a tal oggetto, ivi . Tornato in Isparta, vi cangia tutta la forma dell' amministrazione, ivi-Va in Delfo per consultare l'oracolo, e quivi muore volontariamente astenen. dosi dal prender cibo, 41. R flessione sopra la morte di Licurgo, 41.

Licurgo , Spartano , corrompe gli Eferi con denaro, e si fa eleggere Re di Sparta, IV. 210. Brteniato di Chilone con. tro di iui, 222. L'eurgo fugge neil' Etolia per salvarsi dallo sdegno degli Lfort, ed è richiamato ben presto , 232. Ticurgo, Otatore Greco, VI. 106.

Litia . paese dell' Asia Minore, 119. Regi della Lidia, 253. Questa regione passa sotto il Dominio di Ciro, a89. Maniera con cul i Lidi facevano le allean-ZC . 251.

Iiiio, modo della Musica Antica, VI. 120.

Lieva, macchina di Meccanica, VI. 110. Ligna, uno dei Comandanti d' Antioco il Grande, reade questo Principe padrone della città di Sardi, IV. 112. Liguria, provincia dell' Italia, V. 120. I Romani ne tottopongono gli abitanti al Marsigliesi, ivi.

Lilibeo, città della Sicilia assediata dal Romani, I. 120

Linceo , Re d' Argo , II. 25. Linceo di Samo , Gramatico Greco , VI.

Linceste Alessandro, è convinto di co. spirazione contro Alessandro il Grande,

ed è ucciso, III. 377.

Linee di circonvaliazione e di contravallazione presso gli Antichi, II. 233. VI.

Lingue; riflessioni sopra il progresso e l' alterazione delle lingue, Vi. 214.

Lino; descrizione, ed uso di questa pianta, 1. 44. VI. 240.

Lino , Musico , VI. 122,

Lionna, nome d' una cortigiana; statua eretta dagli Ateniesi in di lei onore, 11. 60.

Lira, strumento di musica degli Antichi, VI. 129. Cangiamenti fatti a tale strumento nel numero delle corde, 124. 129. 130.

Lisandra, figlia di Tolommeo, sposa A. gatocle, figlio di Lisimaco, IV. 113. Dopo la morte del suo marito, si ritira presso di Seleuco, e lo induce a fare la guerra a Lisimaco, t.t.4.

Lisandro è nominato dagli Spartani Ammiraglio della loro flotta , 11. 308. Divien molto potente presso di Ciro il Giovine , 309. Batte vicino ad Lifeso la flotta degli Ateniesi, 310. Di lui gelosia contra Callicarrida, inviato per succedergii, 311. Comanda per una seconda volta alla flotta deg!! Spartani, 317. Riporta presso d' Ægos-potamos una celebre vittoria sopra gli Ateniesi , 319. S' Impadronisce d' Atene . 321. Vi cangia tutta la forma del governo, 322. Torna in Isparta , e si fa precedere da tutto l'oro e l'argento tolto ai nemici. ivi . E' spedito în Atene per ristabilirvi 1 Tiranni , 331. Abusa stranamente della sua potenza, 333. Soffre che le città Greche gli consacrino altari, ivi. Attesi i iamenti di Farnabazo, è richiama. to in Isparta, 334. Accompagna Agesilao nell' Asia , 368 Entra in briga con lui, 370 Torna in Isparta, ivi . Ambiziosi di lui disegni per cangiare la successione nel trono , 370. 37t. Egil è privato di vita davanti Aliarte che voleva assediare , 378. Qualche tempo dopo la di lui morte, si scuopre la trama da esso formata contra i due Re., 383. Carattere di Lisandro., 311. 378.

Lisandro, mercè il credito d'agide, è eletto kforo in isparta, IV. 177. Procusa di tar accettare dal popolo le disposizioni di questo Re. 1911.

Liria, Congunto d'Antivo Piplane, è stabilito da questo Principe per Gorernatore d'una parte de saoi Stati, e per Frecettore d'Antioco Espacione, V. 59. Antico de Precettore d'Antico de Presentation de la Capación de Parte de la Patestana, 145. È "mito m'altra volta de liuda Maccabeo, 146. Es la pare et del Patestana, 145. È "mito m'altra volta de liuda Maccabeo, 146. Es la pare et della Capación de la Capación del Capación del Capación de la Capació

Lisia, uno dei Generali Ateniesi che disiecero gli Spartani nelle isole Argunose, e che al loro ritorno furono condannati a motte, 11. 313, 315.

Linia di Siracura, Oratore Greco, va a stabiliris in Turio, II. 118 VI. 391. Fa leva a sue spere di cinque-cento uomial, e gli spedace in soccorno d'Actene contra i Trianni, 310. Arreca a 391. Crattere dello sili di Linia, ivi-Liriade, Tiranno di Megalopoli, depone la triannia alle rimottanee d'Arato, e fa collegare la sua città cogli Achei, IV. 173. Gli Achei Io finno loro Captan Gotiva della contra della contra della contra di to dicaccciano, ivi-, igli perde la vita in una battaglia, 185.

Lisicle comanda all' armata degil Ateniesl nella battaglia di Cheronea, ed è vinto da Filippo, 111. 270.

Lisimachia, città della Tracia, IV. 108. Lisimaco . Uffiziale d' Alessandro II Grande, è esposto per ordine di questo Principe ad un lione furioso, di cui riman vincitore, III. 396. Provincie che gli toccarono dopo la morte d' Alessandra , IV. 13. Ei si collega con Tolommeo, con Seleuco, e con Cassandro contro di Antigono , 56. Trattato di pace fra questi Principi, infranto immediatamente , 63 Lisimaco prende nei suol Stati il tisolo di Re., 72. Nuova lega fra Lisimaco, Tolommeo, Cassandro e Seleuco contr' Antigono, e Demetrio, 87. Eglino si dividono fra loro l'impero d' Alessandro, 89. Lega di Lisimaco con Tolommeo, 91. Ei toglie la Macedonia a Demetrio, 96. Se la divide con Pir. ro, 98. Poco dopo obbliga. Pirro a sombraria, 99. S' innoltra contra Seleuco, gil dà battaglia, ed è ucciso nel conflitto, 115.

Listmaco, figlio d' Aristide; di lui po-

Lisimaco, antico Precettore d' Alessandro, accompugna questo Principe nelle di lui spedizioni, III. 315.

Lisimelio, pantano nelle vicinanze di Siracusa, II. 173.

Lisippo, Famoso Scultore, VI. 83.

Listituda, commedia d'Aristofane; estratto di questa commedia, III. 85. Listitudo di Sicione, Scultore a cui si at-

tribuisce l'invenzione dei ritratti in gesso ed in cera, VI. 77. Lisso, città dell' Illirico, assediata e pre-

sa da Filippo , IV. 238.

Livio , Console , è spedito nella Gallia Cisalpina per opporsi al passaggio di Asdru.

bale, I. 169. Disià questo Generale in una gran baitaglia, 570. Longino, Retore Greco, VI. 252.

Loso, pianta dell' Egitto di cui si faceva pane, L. 44.

Loua, eserciz o della lotta presso eli Annichi, III. 62

Lucano, Poeta Latino, VI. 331. Luciano, Filologo, VI 242. Sogno da esso riportato nel principio delle sue

opere, ivi.
Lucito, Cavaliere Romano e Poeta, VI.
311. Gli è attribuita l'invenzione della
Satira. ivi.

Lucrizio, Poeta Latino, VI. 314. Sentimenti di questo Poeta sopra la Prov-

videnz:, 3:5. Lucrezio , Pretore , comanda alla flotta Romana spedita contro Perseo, V. 61. Assedia Aliarte, città della Beozia , la prende, e la rovina da cima a fondo, 70. Lucullo comanda alla flotta Romana spedita contro Mitridate, e riporta sopra questo Principe due segnalate vittorie . V. 107. E' nominato Console, ed incaricato di fare la guerra a Mitridate, 303. Obbliga questo Principe a desistere dall' assedio di Cizico, 304. Disfa le di Ita truppe, 3e4. 305, Riporta sopra di Jul una vittoria completa, 306. L' obbliga a ritirarsi presso di Tigrane, Re deil' Armenia, 307. Spedisce un Ambasciatore a Tigrane per chiedergli Mirridate. 308. Regola gli afferi dell' Asia , ivi . Fa dichlerate la guerra a Tigrane, 309. Rollin Stor. Ant. Tom. VII. Tav.

Marcia contro di Iul, 310. Assedia Tiganoceria, 311. Ottuen una vittoria sopra Tigane, 113. Prende la città, 314. Riporta una seconda vittoria topra Mitridate e sopra Tigrane uniti insuene, 317. Gil si tibella l'armata, 318. 319. È speciito Pompeo per comandare in di ul vece, 320. Locuello i ticlira in Roma, e vi ricere l' onote del ricionio, 313. Di lul carattere, 319. Meati, ch' egli impiega per tirculari nella scienta di cui il era dichiarato partigiano, VIII. 30.

Luna, Pianeta, VII. 136. Culto che le era prestato dal Cartaginesi, I. 76. Luogorenenti; grado, ch'eglino avevano nelle armate Romane, VI. 151. Lusitania, parte dell'antica Spagna, I.

98.
Lusso; funesti effetti del lusso, I. 362.
Il lusso si strascina quasi sempre dietro
la rovina degli Stail, 363. II. 95.

Lutazio, Console, disfà la flotta dei Cartaginesi, e dà fine con una vittoria alla prima guerra Punica. L. 131. 320.

M

M Aarbale, Uffiziale Cartaginese, procura d'indurre Annibale a marciare a drittura verso Roma dopo la battaglia di Canne, 1. 161.

Macanida diviene Tiranno di Sparta, IV. 241. Cerca di soggiogare il Peloponneso, 256. Filopemene marcia contro di lui, ivi. Macanida è vinto, ed ucciso nella battagiia, 257.

Maccabei; martirio de' Maccabei, V. 34.
Macchine di guerra, delle quali si servivano gli Antichi, VI. 204.

Macchania, Macchania, La Macchania, La Macchania, Pagno della Grecia, Ili. 18. Origine del Macchani, 23. Principio del loro impero 1, 31. Regio della Macchania in a Finipio, 20. Regio della Macchania in a Finipio, 20. Successori d'Alexandro, di linglio, 28. Successori d'Alexandro, di linglio, 28. Successori d'Alexandro, cier regaurono nella Macchania dopo la motte di questo Principe, Cassandro, 1V. 85. Filippo, di lai figlio, 20. Domenio Poliorece, 25. Parro, Jommoo Cerauro, 116. Sostero, 118. Antigono Gontat, 111. Demetrio figlio d'Antigono, 159. Antigono Dottone, 150. Filippo, figlio d'Dometrio, 155.

tani e per quella di Filonemene sopra Macanida, Tiranno di Sparta, Ill. 191-IV. 256.

Maometto ; voce popolare riguardo al di lui sepolcro, IV. 153.

Mar. Rosso; il passoggio del Mar-Rosso Indicato chiaramente in Diodoro Siculo , I. 54.

Maracanda , città Capitale della Sogdiana , passa sotto il dominio di Alessandro, III. 381.

Maratona, piccola città dell' Attica, celebre per la vittoria degli Ateniesi so-

pra 1 Persi, II. 113. M. Marcello, Console, è spedito nella Sicila per sedare le turbolenze che vi regnavano, V. 163. Azioni di Marcello in quell' isola , 164 Egli assedia Siracusa , 265. Le perdite rimarchevoli d' uomini e di navigli, cagionate dalle terribili mac. chine d' Archimede , l' obbligano a cangiare l' assedio in blocco, 168. Fa diverse spedizioni nella Sicilia, 169. S' impadronisce di Siracusa per mezzo delle intelligenze che vi aveva, 170. Abban. dona la città al saccheggio, 17t. Onori, che rende alla memoria d' Archimede. ivi . Marcello . primieramente come Pretore ed indi come Console, riporta molti vantaggi sopr' Annibale . L. 166 e

Marcia delle truppe presso gli Antichi,

V1. 173. Mardonio, genero di Dario, passa con un' armata nella Macedonia, 11. 1c8. I di lui sinistri successi obbligano Dario a richiamarlo, ivi . Egli da a Serse consigli lusinghieri, che inducono questo Principe a portare la guerra nella Grecia, 121. Serse lo sceglie per uno de' suoi Generall, 131. Questo Principe lo lascia con una numerosa armata per sottomettere la Grecia, 144. Egli fa fare agil Ateniesi offerte molio vantaggiose, che sono rifiutate . 147. Entra in Atene, ed incendia ciò che nell' anno preceden. te era stato salvato dal saccheggio, 14%. E' vinto, ed ucciso nella battaglia di Platea , 151.

Margotto, o Marga, rampollo di vite: profitto che se ne retraeva nel tempo di Columella , VI. 18.

Marianna, nipose d' Aristobolo, sposa Erode, Idumeo, V. 113.

Marina degl! Antichi, III. 53. VI. 215. Mario, Luogosenense sotto Metello, soppianta questo Generale, e si fa nominare in di lui vece per terminare la guerra contra Giugurta, I. 210. Si assicura della persona di Giugnita, e lo fa servire d'ornamento al suo trionfo. ive . Ritratto di Mario , VI. 378.

M. Mario, Senatore Romano, è inviato da Seriorio in aiuto di Minidate, V. 302. E' farto prigioniero da Lucullo, e privato di vita, 305.

Mario Prisco, Proconsole dell' Africa, è accusato d' aver venduta la condanna, ed anche la vita degl' innocensi .

VI. 413 E' condannato all' esilio, 414. Maronea, città della Tracia; crudel trattamento tatto soffrire da Filippo a quelli abitanti , IV. 360. Vini celebri di Ma-

ronea, V. 14. Marot , Poeta Francese , VI. 236.

Marsia, Musico; gli si attribuisce l' invenzione cel flauto, VI. 123.

Marsia comanda all' armata messa in piedi da Cleopatra, moglie di Fiscone, contra lo stesso suo marito, V. 174. E' vinto, e fatto prigioniero, ivi.

Marsigliesi; ambusciata de' Maisiglicsi a Roma, V. 120. Origine dei Marsiglicsi, ivi . Eglino vengono a stabilirsi nelle Gallie, 121. Saviezza del loro governo , ivi , e segg. Attacco dei Marsigliesi ai Romani, 123. Eglino onengono da questi ultimi la grazia per Focea. già condannata ad essere distrusta, 169. Margiale, Poeta Latino, VI. 335.

L. Margio, Cavaliere Romano, conserva col suo valore la Spagna a Roma, I. 160. Margio, Ambasciatore del Romani nella Grecia, si abbucca con Perseo presso il fiume Peneo, V. 58. Torna in Roma, 60. E' rispedito nella Grecia per regolaine gll affarl, 61.

Q. Martio Filippo è incaricato della guer. ra contro Perseo , V. 71. Parte da Roma e s' innoltra verso la Macedonia, 72. Dopo aver sofferte aspre fatiche, penetra nella Macedonia, e vi prende divorse città . 73.

Masinissa, Re della Numidia, abbraccia il partito dei Romani contra i Car. taginesi, 1. 171. Soccorre i Romani nella guerra di Perseo, V. 57. Sposa Solonisba, ed è ben presso obbligato a maudarle il veleno, 1. 186. Contrasti fra Masinissa ed i Cartaginesi , ivi. Gli disfa in una battaglia 188. Egli muore; c morendo, nomina Scipione Emiliano per tutore de' suoi figli, 206,

Masisto, figlio di Dario e d' Azossa, è uno dei Comandanti dell' esercito di Serse, 11. 131. Morie tragica di Masisto e de' di lui figli , 157.

Massiva , Principe Numida , è scannato
nella stessa Roma per ordine di Giu-

guria, 1. 209.

Manastabal, fizilio di Masinissa, divide

Manastaval, hglio di Masinissa, divide co' suoi due fratelli il regno della Numidia dopo la morte del loro padre, I. 205.

Matania è innalanto al trono di Giuda, in vece di Geconia, suo nipote, 1. 242. Matania, Giudeo, della progenie Sacerdotale, ricusa d' ubbidire agli ordini d'

Antioco, V. 33. Si ritira, insieme colla sua famiglia, nelle montagne per evitare la persecuzione, 34. Di lul morte, 37.

Matematiche; estensione di questa scienza, VII. 113.

Matea, di concerto con Spendio, fi ribellare i Meicenari contra i Cartagine, i, L. 134. E' messo alla loro testa, ivi. Ha suo prigoniero Annibale, e lo fi impiccare in vece di Spendio, 137. E' preto dal Cartaginesi, che gli fanno soffrire l' ultimo supplissio, 138.

Mattent , molto implegati dagli Antichi nelle loro fabbriche , VI. 64.

Mausolo, Re della Caria, entra in una cospitazione contr' Artaserse, III. 202. Sottomette i Rodiotti, e gli abitanti di Cos, 113 Di lui morte, ivi. Onori resi alla di lui memoria da Artemisia, sua moglie, svi.

Mazagues, città dell' India, assediata, e presa da Alessandro, III. 400. 401. Mazare, Grande Micedone, è stabilito da Alessandro per Governatore della citta-

della di Suia , 111. 559.

Magro, Governatore di Menfi per Dario,
abbandona questa città ad Alessandro,
111. 341. Comanda alla cavalleria dell'
esercito di Dario nella battaglia d' Arbella , 354. Si arrende ad Alessandro,
e gli dà in potere la città di Babilonia,
356. Questo Principe gli dà il governo

di turta quella provincia, 357.

Meccanica; definizione di questa scienza,
ed utilità ch' essa atreca, VII. 100.

Meccanis, Favorito d' Augusto e Protet-

tore dei Letterail, II. 218 VI. 312. Ritratto di Mecenate fatto da Patercolo, 379. Meduglio; differenza fra le medaglie e le

monete, VI. 44. Meden; mezzi da essa usati per Involar.

si alla persecusione del suo padre, V. 106.

Mesi, popoli antichi dell' Asia, abitanti

Mesi, popoli antichi dell' Asia, abitanti della Media, I. 246. Storia dei regno dei Medi, ivi. Riunione dell' Impero de' Medi con quello de' l'ersi, 305. Ribellione del Nedi contra Dario Noto, 11. 249. Questo Principe gi obbliga a rientrare un dovere, ivi. Costumi del Medi, 1. 124 Maniera con cui stabilivano le loro alleanze, 255.

Melia, regno dell' Asia Superiore, 1. 216.
Descrizione di questo regno fatta da
Polibio, 1V, 261.

Medicina; origine ed antichità della Medicina; I. 352. VII. Scoperte che hanno atricchito la Medicina moderna; 107. Celebri Medici antichi: 101.

Medimno, misura di grani usata dagli Antichi, VI. 13. -Medonte, figlio di Codro, è messo alla

Medonte, figlio di Codro, è messo alla testa della Repubblica d' Atene, sotto il titolo d' Arconte, II. 29.

Megabate, Grande della Persia, fa riusclre vana l'intrapresa del Persi sopra l' isola di Nasso, per picca contr' Aristagora, II. 163.

Migabirs, Governatore della Tracia per Dario, fa revocare a questro Principe la permissione, da esso ad Istico, di fabbricare una città nella Tracia, Il. soco. Invia Deputati ad Aminta per chiedergli terra ed acqua, 101. Intolena di questi Deputati nella Corte della Mucedonia, e vendetta che ne fa il fallo d'Anina. /w/.

Migobire, figlio di Zopiro, è uno dei Comandanto dell' armata di Serre , IL.

31. Scuopre la congura formata da Artabano contro Artatere, 17.0 E' incaricano da questro Principe della guerra contro gli Eggi ribelli, 181. Sottomette gli Eggi, e promette loro la salereza della vita i piri. Migobire, dapierato nel vedergli uccià contra i dedel Trattaro, si ribelli ad Artatori di dedel Trattaro, i ribelli ad Artatori di deda questo Principe, i piri. Ricinta ingasia, e torna nella Corte, i piri. Geiosia
d' Artaserse contra Megabise lu una
partita di caccia, i piri. Morte di Me-

pabise, 183.

Megacle, figlio d' Aicmeone, si mette alla
testa d' una delle fizzioni, che tenevano
divisa Atene fin dal tempo di Solone,
11. 64. Di lui matrimonio con Agarista,
figlia di Clistene, iri. Discaccia Pisistrato da Atene, e lo richiama poco
dopo, 66. E' obbligato da dilontanarscene

egil stesso, 67.

Megacle, amico di Pirro, 1V. s26. Questo Principe in una battaglia cangia il

suo manto e le sue armi con quelle di Megacle, 127. Onesto è ferito nel conflitto, e gettato in terra, ivi .

Megadore è stabilito da Tigrane per Vicerè della Suia, e governa per quattordici anni questo regno, V. 183. Tigrane lo richiama presso di se . 317.

Megalea, Uffiziale di Filippo, si abbandona interamente ad Apelle, Ministro di questo Principe, IV. 215, 210. D'accordo con Leonzio, maltrarta Arato all' uscire da un banchetto, 228. Filippo lo ta rinchiuder In carcere, indi lo rimette in libertà, ma sotto cauzione, ivi . Si s.uoprono i pravi disceni di Megalea contra Filippo, 231. Fgli, per evitare

un gudizio, si da la morte, ivi . Megaloroli , città dell' Arcadia , III. 212. Arato la fa entrare nella lega degli A. chei . IV. 173.

Migara , nome d' un rione della città di Cartagine , 1. 197

Megara, città dell' Acaja; fondazione del-.. la medesima, 11. 33. Megara entra nella lega degli Achei, IV. 170,

Megarica , Setta di Filosofi , VII. 10. Megistone, Capitano Spartano, è inviato da Cleomene in aiuto d' Argo ed è pc-

ciso in quella città combattendo, 1V. 190, 191, Melcagro . Poeta Greco , VI. 303. Melito, Oratore Ateniere, si fa accusa-

tore di Socrate, II. 413. Esito della di lui accusa, 3 4. E' condannato a morte , 416. Melone, Tebano, e nominato Beotarco,

insieme con Pelopida e con Carone. 111. 167.

Memoria: esempi di quelli ch' ebbero ec. cellente memoria, VI. 163.

Menandro, Ateniese, è dato collega a Nicia, che comandava nella Sicilia, II. 282. Sforza guesto Generale ad azzaidare un conflitto navale, in cui il medesimo riman perditore, 185. E' in parte cagione della disfatta degli Atenicsi presso Ægos-potamos, 319.

Menandro , Poeta Comico , VI. 207. Cangiamento da esso fatto nella Comme-

dia . vi . I.I. 88. Menaudro, Uffiziale d' Alessandro; provincie che gli toccarono dopo la morte di questo Principe, IV. 13.

Mendes, città dell' figitto, Ill. 201. Un Principe di questa città disputa la corona a Nettanebo, ivi . E' battuto da

Agesilao. e fatto prigioniero, ivi, Menecrate, Medico, VII. 103. Sciocca di lui vanità, III. 279.

Menelao , fratello di l'elommeo , è vinto da Demetrio, ed obbligato a riturarsi in Salamina, IV. 70. Si arrende a discrezione a Demetrio, che lo rimanda al di lui fratello senza es gerne riscatto , 71. Menelao soppianta Giasone, suo fratello

Sommo Sacerdote de' Gludel, ed ottiene la di lui carica, V. 24. Giasone lo discaccia da Gerusalemme, 26. Antioco lo ristabilisce nel supremo Sacerdozio, ivi.

Menes, o Mesraim, primo Re dell' Egitto, I. St. ivi . Menfi , città dell' I gitto ; fondazione della medetima , 1. 51. Presa di questa

città eseguita delle armi di Combise . 318. In seguito dalle armi d' Alessandio, III. 43. Menfici , figlio di Fiscone e di Cleopa-

tra, è scannato dal suo padre, tagliato In pezzi, e mandato alia sua madre,

Menillo comanda alla guarnigione Macedone posta da Antiputro in Munichia, IV. 20. Catsandro gli toglie la guardia di quella Fortezza, 35.

Mennone, Rodiotto, rientra in grazia d' Oco contro di cui aveva prese le armi, , 111. 119. Procura d' impedire al Gonerali di Dario di dare la battaglia del Granico, 297. Entra in Mileto, e difende questa piazza contr' Aleisandro, 300. Difende contra lo stesso Principe la città d' Alicarnasso, 301. Fa passare gli abltanti di questa città nell' isola di Cos, eri . Consiglia a Durio di portare la guerra nella Macedonia, 303, Questo Principe lo incarica dell' esecuzione, e lo fa Generalissimo, 304. Mcn. none assedia Mitilene, e muore davanti questa piazza, ivi .

Mennone , Statua di Monnone nella Tebaide; maraviglie che se ne raccontano,

Menone comanda alle truppe Tessale dell' armata di Ciro nella spedizione di questo Principe contr' Artaterse, suo fratello, II. 337. Tisaferne lo arresta a tradimento, insieme con tutti gli altri Generali Gieci, e lo fa morire, 349. Carrattere di Menone , 350.

Menostane , nipote d' Artaserse Longimano, è vinto, e messo in fuga da Megabise , Il. 182.

Menrogna; quanto era in orrore frai Persi , I. 312.

Mentore, Rodiotto, è invigto da Nettane. bo nella Fenicia per sostenervi i tibelli, 111. 115. All'avicinaria d'Oco, ai reponenta, 116. Dà in potere di questo Pracipe la città di Sidone, 117. Oco di contreva el comando d' un distraccamento dei suo etercito contra l'Egitto, 116. Acapon di Mentore nell'Egitto, 116. Acapon di Mentore nell'Egitto, 116. Propositione del 1181. Esperanto del 118

Mercena-j; guerra de' Mercenari contra i Cartaginesi, L. 133.

Mercurio, Egizio, a cui quel paese debbe l' invenzione di quasi tutte le arti, 1. 54. Meri, Re dell' Egitto, 1. 51. Famoso lago

fatto da esso costruire, ivi.
Merico, Spagnuolo, apre di notte una
porta di Siracusa a Marcello, V. 274.
Mermadi, progenie dei Re della Lidia,

I. 254.
Merodac Baladan, Re di Babilonia, spedisce Ambasciatori ad Ezechia per congratularsi della di lui convalescenza,

 216. 238.
 Meroe, figlia di Ciro, divien moglie di Cambire, suo fratello, I. 321. Morte di questa Principessa, ivi.

Mesnbate, Eunuco, taglia la testa e le mani a Cito il Glovine per ordine d' Artaserse, II. 342. Supplizio, che gli è futto soffrire da Parisati, 361.

Messaggerie, stabilite nella Francia dail'

Universuà di Parigi, I. 337. Messeni, prima guerra frai Messeni e gli Spartani , II. 51. I Messeni disfanno presso Itome l' armata degli Spartani, 52. SI sottomettono ai medesimi , 53. Seconda guerra frai Messeni e gli Spartani, ivi. I primt sono nel principio vincitori , 54. Sono in seguito vinti , 55. Sono ridotti alio stato degli Iioti, ivi . Sono ristabiliti dai Tebani, III. 178. Turbolenze traj Messeni e gli Achei. IV. 363. I Messeni fanno morire Filopemene, 364. Sono superati dagli Achei, ivi . Si rumiscono colia lega , 365. Difetto nei Messeni, che fu la cagione di tutte le loro disgrazie, Ili. 178.

Messina o Messana, città della Sicilia, I. 120- II. 162. Metafisica degli Antichi, VII. 78.

Metagene, Architetto, VI. 65.

L. Metallo, Console, è incaricato della guerra contra Giugurta, I. 209 E' sop-

guerra contra Giugurta, I. 209 E' soppiantato da Mario, 210. Entra in Roma trionfante, iri. Metello [ Q. Cecilio ], Pretore Romano, soitomette Andrisco, V. s26. Lo invia, prig oniero, in Roma, ivi. Sottomette un altro Avventuriere, chiamato Alessandro, ivi.

Meumpsicosi; opinione sopra la metempsicosi, I. 30. VII. 37.

Metone, città della Tracia distrutta da Filippo, III. 243.

Metone, Astronomo, contraffà il pazzo, e perchè, II. 162. VII. 122. Metrodoro, di Scepsis, va Ambasciatore

di Mitridate a Tigrane, V. 351. Mitridate io fa morire, ivi

Metrodoro, Pittore e Filosofio, è dato dagli Ateniesi a Paolo Emilio per assiste, re i di lui figli, V. 100.

re i di lui figli, V. 100.

Meur ( Giovanni de ) trova la maniera
di dare un valor ineguale alle uote di

musica, VI. 131.

Micale, promontorio del continente dell'
Asia, celebre per la vintoria riportata
dai Greci sopra i Persi, II. 155.

Micane, città del Poloponneso, II. 26.

Regi di Micene, ivi. Micerino, Re dell'Egitto, I. 60. Dolcezza

del di lui regao, 61.

Michel-Angelo, Scultore famoso; di iui
abilità, e di lui modestia, VI. 86.

Micipsa succede a Masinissa, suo padre, nel regno della Numidia, I. 206. Adotta Gingurta, suo nipote, e lo fa erede come gli altri suoi figli, 207. Di lui morte, 208.

Micito, Tutore dei fig'i d' Anassilao; prudenza con cui si conduce nella sua tutela, II. 214.

Micone, Pittore, non imita la generosità di Polignoto, suo confratello, VI. 100.

Microscopio; invenzione di questo strumento, e vantaggio ch' esso arreca,

VII. 08.

Midia, genero di Mania, assassina la sua suocera, ed il lei figlio per appropriarsene i beni, ed il governo, 1I. 163.

N' è spogliato da Dercillida, ivi.

Mileto, città della Jonia, II. 107. Cru-

deltà esercitate in Mileto da Lisandro, 334. Assedio, e presa di Mileto dalle armi d' Alessandro, III. 300. Milone di Crotone, famoso Atleta, disfà l'esercito dei Sibariti, e rovina la loro città, II. 218. Forza ettraordinaria

ro città, II. 218. Forza estraordinaria di quest' Atleta, 221. Di lui voracità, ivi. Di lui morte, ivi. Milrocite, Tracio, abbandona i Greci do-

Milrocite, Tracio, abbandona i Greci dopo la battaglia di Cunassa, e si arrende ad Artaserse, II. 346. Milziade , Ateniese , Tiranno del Cherso. neso della Tracia, accompagna Dario nella di lul spedizione contra gli Sciti, ed è di sentimento che si dia loro soddisfazione, II. 99. Un irruzione dei medesimi nella Tracia io costringe ad abbandonare il Chersoneso, dove ben presto ritorna, 201. Va a stabilirsi in Atene . 100. Comanda all' esercito degli Ateniesi, e riporta in Maratona una celebre vittoria sopra i Persi , 153. e seg. Modesta ricompensa accordatagli dagii Ateniesi, sto. El parte con una flotta per sortomettere le isole ribellatesi, e riesce male in quella di Paro, 117. E' chiamato in giudizio, e condannato ad una grossa ammenda, ivi . Non trovandosi in istato di pagarla, è rinchiuso in carcere, e vi muore, ivi-Mimnermo , Poeta Greco, VI. 301.

Mina , moneta Greca ; valore della medesima , 11, 130.

Mindaro, Ammiraglio di Sparta, è vinto, ed ucciso in una battaglia da Alcibiade, II. 304.

Minerva . Dea , III. 44. Festa che si celebrava in di lei onore in Atene, ivi. Miniatura, specie di pittura, VI. 98. Miniere , di ferro , VI. 3s. di rame , 33. d' oro , 35. d' argento , 40. Il prodotto delle miniere costituiva la principal ric-

chezza degli Antichi, I. 84-Ministro ; savie lezioni pei Ministri , I.

275. II. 344. 376. VII. 67. Minosse, primo Re di Creta, III. 9. Leggi da esso stabilite nel suo regno, ivi . Odio degli Ateniesi contra Minosse. 13. Motivo e cagione di quest' odio. ivi .

Minucio ( Marce ) è dato a Fabio per . Generale della cavalleria . 1. \$56. Klporta in assenza di Fabio un piccolo vantaggio sopra i Cartaginesi , 118. Il popolo gli conferisce un' aurorità pari a quella dei Dittatore, ivi. Minucio s' Impegna in un cattivo passo d' onde è liberato da Fabio, 150. Riconosce il suo torto, e rientra nell'ubbidienza, ivi . E' ucciso nella battaglia di Canne, 161.

Mirone , Scultore Ateniese , VI. 81. Mironide , Capo degli Ateniesi , dista gli Spartani presso Tanagro nella Beozia, It. 191.

Mirto, seconda moglie di Socrate, che gil fece molto soffrire , II. 401. Misaele, uno dei tre giovani Ebrei con-

servati miracolosamente nella fornace, 1. 248.

Miscello, Capo degli Achei, fondatore di Crotone, II. 117. Misteri; festa dei piccoli e dei grandi

misteri celebrata in Atene in opore di Cerere d' Fleusi, III. 47.

Mitilene, capitale dell' isola di Lesbo, II. 25. Presa di questa città fatta dagli Ateniesi, 138.

Mitra, nome sollto a darsi da' Persi al Sole, 11. 317.

Mitridate 1 , Re del Ponto , IV. 7. SI sottomette ad Alessandro, e lo accompagna nelle di lui spedizioni, III. 302. Mitridate 11, Re del Ponto, fugge per evitare il furore d' Antigono , IV. 7.

Mirridate III, Re del Ponto, aggiunge la Cappadocia e la Paflagonia a' suoi Stati. 1V. 7.

Muridate IV, Re del Ponto, IV. 7. Mitridate V. soprannominato Evergete Re del Ponto, spedisce soccorsi ai Roma-

ni contra i Cartaginesi, IV. 7. In ricompensa i Romani gli accordano la Gran-Frigia, V. 169. Morte di Mitridate , 177.

Mirridate VI, soprannominato Eupatore, ascende 10pra il trono del Ponto, V. 177. 183. I Romani gli tolgono la Frigia, 284. Egii s' impadronisce della Cappadocia e della Bitinia dopo d' averne discacciati i Re, ivi . Dà la sua Figlia in moglie a Tigrane, Re dell' Armenia, ivi . Aperto rottura fra Mitridate ed i Romani, 186. Questo Principe riporta alcuni vantaggi sopra di loro, 187. Fa scannare nello stesso giorno quanti Romani ed Italiani si trovavano nell' Asia-Minore, ivi . Si rende padrone d' Atene. 288. Due dei di jui Generali sono battuti da Silla, sos. 104 E' battuto da Fimbria egli stesso, 196. E' batruta altresi la di lui flotta, 207. Mitridate si abbocca con Silla, e conclude la pace coi Romani, 298. 299. Seconda guerra dei Romani contra Mitridate fatta da Murena, 30s. Dura per tre an-

ni . ivi . Mitridate fa un trattato con Sertorio, 302. SI dispone a rincominciare la guerra contra i Romani, 303. s' Impadronisce della Paflagonia e della Bitinia, ivi . I Romani spediscono contro di lui Lucullo e Cotta, ivi . Mitridate disfa quest' ultimo in terra ed in mare, ivi . Assedia Cizico . ivi . Lucullo l' obbliga a ritirarsene, e disfà le di ini truppe, 304. Mitridate si pone in campagna per opporsi ai di lui progressi , 306. E' disfat-

to interemente, ed obbligato a darsi alla fuga, ivi . Manda allora alle sue sorelle ed alle sue mogil l' ordine d'uccidersi , 307. Si ritira presso di Tigrane. suo genero, ivi . Questo lo rimanda nei Ponto per far leve di truppe, 311. Mitridate procura di consolare TIgrane della di lui sconfitta, 314. I due Principi sl applicano di concerto a fare nuove leve di milizie. 315. Sono vinti da Lucullo, 318.

Mitridate, profittando della discordia Insorta nell' esercito Romano, riacquisra tritto il suo regno, 318, 320. E' vinto replicatamente da Pompeo . 121. Cerca invano un asilo presso Tigrane, suo genero , 314. Si ritira nel Bosforo , 317. Fa morire Sifare, suo figlio, 318. Manda a fare a Pompeo proposizioni di pace, the sono rigettate, 310. Forma Il progetto di portarsi ad attaccare i Romani nell' Italia medesima, 330. Farnace fa ribellare l' armata contra Mitridate, che si da la morte, 330. 331. Carattere dl Mitridate , 331. Ritratto di questo Principe fatto da Patercolo , VI. 374. Egli si tese illustre nella medicina, VII. 104.

Attridare I, Re del Parti, sconfigge Demetrio, e lo fa prigioniero . V. 161. Conduce questo Principe nel suo regno, e gh dà in moglie Rodoguna, sua figlia, ivi .

Mitridate II , soprannominato il Grande , occupa il trono dei Parti dopo la morte d' Artabano, suo zio, V. 173. Ristabilisce nei di lui Stati Antioco Euseblo che si era ritirato presso d'esso. 187. Invia un Deputato a Silla per collegarsi coi Romani, 184. Morte di Mitridate , 116.

Mitridate III, ascende al trono del Parti dopo la morte di Fraate, V. 116. Orode, suo fratello, ne lo discaccia, Indi lo fa morire, 117.

Mitridate, giovine e Grande della Persia, si vanta di aver vibrato il colpo mortale a Ciro il Giovine , II. 341. E' fatto morire da Parisati, 360.

Mitridate, Eunaco e Gran Clambellano di Serse, si rende complice della mor. te di questo Principe , II, 169. E' fatto morire col supplisio de' trogoli, 171.

Mitridate, di Pergamo, conduce truppe nell' Egitto in ajuto di Cesare, 5. 344-Mitrobargane , Favorito di Tigrane , è in-

carlcato da questo Principe d' andare contra Lucullo . V. 311. Perisce in.

sieme colle sue truppe, ivi. Mnasippo è spedito con una flotta dagli Spartani per ripigliare Corcira agli Ateniesl, III. 169. Perde la vita in una battaglia, 170,

Mnaskires , Re dei Parti , V. 116. Mnevis , nome del bue adorato nell' Egitto , I. 11.

Modi : differenti modi della Musica antica, VI. 119.

Modestino (Erennio), antico Giureconsulto , VII. 74.

Modulo , termine , d' Architettura , VI. 63. Moliere , Poeta Francese ; in che differisce da Terenzio , VI. 319.

Moloc, nome dato a Saturno nella Scrittura , I. 75. Molone è stabilito da Antioco Il Grande

per Governatore della Media , IV. 101. Si rende Sovrano nella sua provincia, ivi . E' disfatto da Autioco in una battaglia , 203. Si ucclde per disperazione, ivi .

Molone di Rodi, famoso Retore, da cui prese lezione Cicerone medesimo, VI.

Monarchia; titolo primordiale della Monarchia, I. 147. Il governo Monarchico è il più iodevole di tutti i governi, 315. 317.

Mondo : formazione del Mondo , VII. 88. Sistema degli Stoicl e degli Epicurei sopra la formazione del Mondo, evi. 90. Rel nensiero di Platone sopra lo stesso soggetto , 91. Scoperta del Nuovo. Mondo . 133.

Monete usate dagli Antichi, VI. 43. Antichità delle monete, ivi . 157.

Monima della Jonia ; Mitridate la pone nel suo seguito, 187. Ella sposa questo Principe, 307. Tragica di lei morte, ivi . Montaigne , Aintore Francese , Vi. 136. Monumerai, solisi ad erigersi dagii Antichi a quelli che morivano per la loro patria, II. 116. 137. Quali sono i più

durevoli monumenti, 131. 111. Morale ; quale n' è l' oggetto , VII. 55. Questa è, propriamente parlandosi, la scienza del Re , III. 186. Sentimenti degli antichi Filosofi sopra la Morale, VII. 56.

Mirre; giudizlo pubblico del morti presso gli Eg zi , L. 35. Attenzione degli Antichi a rendere gli ultimi doverì ai morti , Ii. 314 Proibizione , fatta da Solone, di parlarsi male dei morti, 62. M gico, specie di pittura, VI. 98.

Maia, città della Sicilia, I. 100.

Munie, dell' Egitto, I. 35.

Mumnio, Console, è incaricato della

Mamano, Contole, e incaricato della guerra dell' Acaja, V. 138. Distà gli Achei, 130. Prende Corinto, e la distrugge interamente, 131. Conserva le siatue erette alla memoria di Filopemene, 133. IV. 365, Nobi disinteresse di Mummo. V. 131. Entra tritorfane in Roma, 134. Va Ambasciatore nell' Egitto, nell' Asia, nella Strai, e nella Greca, 165.

Autra comanda ali ala timeta dell'esercito di Sula nella battaglia di Cheronea, V. 193 Silla, nella partite per Roma, gli lasta il governo dell'Asia, 300.
Murena fa la guerra del Mitridate, 301.
E' sinto in un combattimento, ivi. Ricere in Roma l'i nnote del titanfo, ivi.

ceve in Roma l'anore del tranfo, ivi, Mureto uno del più dotti del suo secolo; tratto che fà a Scaligero, VI. 86, Murice, animaletto che dà il colore di

musa (Ansonio), Medico dell' Imperatore Augusto, Vil 104.

Muscolo, macchina di guerra degli Antichi, VI. 205.

Museo, Accademia di Sapienti stabilita in Alessandria sotto questo nome, IV. 103. Descrizione della fabbrica, chiamata Museo, 105.

Musica ; nrigine d' essa , VL 117. Fin a qual segno di perfezione fu portata dagli Antichi, I. 351. Ha fatto in tutti I tempi il piacere d' ogni nazione. VI. 118. I Greci la riguardavano come una parte essenziale dell' educazione della gioventù, III. 25. VI. 119. Effetti maravigliosi della Musica , VI. ivi . Autori , che inventarono, o perfezionarono la Musica, 122. Come ed in qual tempo essa si corruppe, 127. Differenti generi e differenti modi della Musica antica, 128. Maniera di porre in note I canti, 130. S' è preferibile la Musica moderna all' antica, 131. Parte della Musica propria degli Antichi , 135. e segg. Teatro di Musica in Atene, Il. 194. Gare di Musica nella Festa delle Panatence, 111. 44.

Musicano , Principe dell' India , soggiogato da Alessandro , III. 148.

N

N Arbayane, Generale della cavalleria ell' esercito di Darin, commette insieme con Besso un orribil attentato contra la persona di questo Priucipe, Ill. 464. Si ritira nell' iconin, 366. Si Rollia Stor. Ant. Tom. VII. Tav.

arrende ad Alessandro sopra la di lui

Nabide vi fa Tiranno in laparra, IV. 260. Tratti della di lui avarana e della di lui crudettà, 191. 287, 301. Filippo gii consegna 1879 ecome un deposito, 286. Nabido si dichiara in fastre der Romamani gil drehamno la guerra, 301. Flamianno marcia contro di lui, 101. Lo assedia in laparra, 304. L'obbliga a chedere la pace, 191. Ciu l'accorda, 191. Nabide tompe il trattava, 305. L'in to da Filopenene, 311. L'obbligato a l'inchudera in laparta, 191. L'uccio, l'anchiadera in laparta, 191. L'uccio,

Nabonassar , o Belesi , Re di Babilonia ,

Nabopolassar, Re dl Babllonia, si unisce con Classare Re dei Medi, assedia Ninire, e rovina interamente questa città 1, 140. 251. Associa all'impero Nabueccodonostre, suo figliu ; e lo invia, alla testa d'un esercito, contra Necao, 441. Morte dl Nabopolissar, ivi.

Nabuccosonosorre 1, o Saosduckino, Re di Ninite, 1. 140, Questo Principe è attaccato da Fraorre, Re del Medl, 150. Lo disfà nel piano di Ragua, desava Il di lui regno, e la fa marire, 140-150. Spedisce Oloferne con un numeroto etercito per rendicari del popoli che avevana ricusto di soccorrero, 150. Sconfitta totale della di lui armata, 181.

Nabuccodonosorre II è associato all' impero dell' Assiria da Nabopniassar I. 67. 241. Disfà Necao, e suggioga la Siria e la Palestina, ivi. Assedia Gerusalemme, se ne impadronisce, e conduce un gran numero di Giudei, schiavi in Ba. bilonia . 141. Regua nell' Assiria dopo la morte del suo padre, ivi . Primo sognn di Nabuccodonosorre, ivi. Questo Principe marcia contra Gerusalemme, se ne rende padrone, e ne toglie tutti l tesori, 242. Sconfigge l' armata di Faraone . Re dell' Egitto . 243. Torna davanti Gerusalemme, e ne demolisce le Fortificazioni , 68. 143. Intraprende a farsi adnrare come Dio, \$43. Forma l' assedio di Tiro, e dopo lungo tempo se ne rende padrone, ivi . Si rende padrone anche dell' Egitto, e vi fa un gran bottino, 70. Secondo sogno di Nabuecadanosorre . 144. E' ridotto alla condizione de' bruti, ivi. Riacquista la sue prima figura, e rimonta sopra il trono, ivi . Muore , ivi .

Naf-

Nafia, specie di bitume molto infiamma-

Nararaso, Giande della Numidia, si unisce con Barca nella guerra contra i Mer-

ccoarj, l. 135.

Nasso, isola delle Clcladi, II. 101. Sedizlone insorta in Nasso, cagione della ribellione degli Jonj contra Dario, ivi.

Natura; effetti della medesima, VII. 95.

Natura; effcuil della medesima, VII. 95. Navigazione; origine d'essa, VI. 215. Cangiamento maraviglioso fatto nella na. vigazione per mezzo della bussola, VII.

Naviglio; si veda Bastimento.

Naupario, città dell' Esolia, II. 17. Asse. dio d'essa fatto da Acilio. IV. 324. Nazario Oratore Latino, VI. 435.

Netico, Uffiziale d'Alessandro, si assume d'andar ad osservare le coste dell'Oceano, dell'India fin all'estremità del gotto Persico, III. 419. Riesce nella sua intrapresa, 424.

Ne ao, Re dell' Egitto, I. 66. Questo Principe intraprende a far comunicare il Nilo col mar Rosso, ivi . Alcuni abili marinaj Imprendono per di lui ordine a far il giro dell' Africa, e vi riescono felicemente, ivi . Necao murcia contra Babilonia e contra i Medi per arrestarne I progressi, ivi. Disfa Giosia, Re di Giuda, che si opponeva al suo passaggio, eve. Batte i Rabilopesi, piende Carcamide, e si ritira nel suo regno, ivi . Nella sua morcia, passa per Gerusalemme, toglie la corona a Gioaca, e la dà a Goachimo, ivi . E' vinto da Nabuccedonosorre, che ripiglia Carcamide, 67. 241. Morte di Necao, iri.

Nemia, Giudeo, Scalco d'Artaserse, ottiene da questo Principe la permissione di tornare in Gerusalemme, e di rifiabbricarne le fortificazioni, il. t84. Esc. guisce la sua commissione con uno zelo incredibile, ivi.

Nelso, di Scepside, a cul Teofesso aveva Lisciate le opere d'Aristotele, V. 300. Nemea, città vicina a Corinto, 11, 379.

Giuochi stabiliti presso la medesima, 111. 59. Nemesia a, Poeta Latino, VI. 336. Nemeda, fondatore del regno dell' Assiria,

1. 222. La Storia lo confonde con Nino, di lui figio, ivi. La Scrittura lo pone molto vicioo ad Abramo, perchè, 225.

Nrola, fratello di Molone e d' Alessandro, va ad anounziare a quest' ustimo che Molone era stato disfatto da Antioco, indi si uccide per disperazione,

Nototolumo, Uffixiale d'Alessaudro; provincie clie gli toccurono dopo la morte di questo Principe, 1V. 13. Ei si unisce con Antipatro e con Craeree contra Perdicca ed Eumene, 18. Marcia con Cratere contra quest' utilino, 1vi . E ucciso in una battaglia, 19. Carattese di Neottolemo. 27.

Neottolemo, zio di Pirro, regna nell' Eptro in vece del suo nipote, IV. 8. 93. Pirro lo fa perire, 8.

Neonolemo , Poeta Greco , III. 176.

Neriglissor, si pone alla testa d'una congiura contra Evilmerodac, Re dell' Assiria, e regna in di lui vece, 1. 245. Fa la guerra ai Medi, ed è ucciso in una battaglia, ivi. 275.

Nerone (C. Claudio), Console, lascia la sua provincia, e si affretta ad andar a raggiunger il suo collega, per attaccare unitamente Asdrubale, 1. 169.

Netrantée è innalizato dagli Eggi ribelli ac quel trono, lo vece di Taco, III. soc. E'sostenuto da Ageillao, irii. Dissipa per di lui merso il partito del Principe della città di Mendes, 201. Non potendo difendersi contra Oco, tugge nell' Etlopta, d' onde non torna grammal,

Nevio, Uffiziale Romano, sorprende di ootte Filippo nel di lul campo presso d'

Apollonia, IV. 236.
Newon, Filosofo Inglete, VII. 97, 216.
Newon, Filosofo Inglete, VII. 97, 216.
Nicandro è deputato dagli Etoli a Filippo, IV. 308. Procura d'indurre questo
Principe ad univil con Ansioco contra k.
Romani, rei.

Nicandro, Poeta Greco, VI. 195.
Nicanore, giovine Uffiziale nell'esercito d'
Alessandro; ardire temerario che gli co-

sta la vita, 111, 403.
Nicasore, firatello di Cassandro, è ucciso
per ordine d'Olimpia, 1V. 45.
Nicanore, Governatore della Media sottu Antigono, è sorpreso di notte nel
suo campo da Seleuco, e costretto a

fuggire, IV. 60. E'ucclso io una batigia, 72.

Nicanore, Uffiziale di Seleuco Cerauno, cospira contra la vita di questo Principe, e lo avvelena, IV. 201. E'ucciso egli stessé da Acheo, ivi.

Nicano, c., Lungotenente Generale d' Antioco Epifane, marcia contra i Giudei, ed è Pinto da Giuda Maccabeo, V 39. Demotrio Sotero lo speditore con un' ar-

ma.

mata nella Gludea per assister Alcimo, \$51. Egli è vinto da Giuda Maccabeo, ed ucciso nella battaglia, 152.

Niccola , uno del Generall di Tolommeo . ricusa di seguire Teodoto nella di lui deserzione, e rimane attaccato al partito di Tolommeo, IV. 100.

Niccolao , vecchio rispettabile , arringa al Siracusani per distogliergli dal condannare a morte i Generali Atentesi, IL. 291.

Nicea, città fabbricata da Alessandro nel luogo dove aveva disfatto Poro, 111.

Nicia, Generale degli Ateniesi, fa loro concludere la pace cogli Spartani, II. 153, 154, Si oppone invano alla guerra della Sicilia, 163. E' nominato Generale ins eme con Lamaco e con Alcibiade, iri . Di lui condotta nel suo arrivo nella Sicilla, 269. Dopo varie spedizioni, assedia Siracusu, 273. La città è ridotta sell estremi. 278. L' arrivo di Gllippo fa cangiar aspetto alle cose, 279. Nicia scrive agli Atenicsi per rappresentar loro il suo stato, e per chieder sec. corso , 181. Gli si danno due Colleghi, 28s. Questi lo costringono a dar una bartaglia navale, in cul egli è vinto, 285. Sono battute anche le di lui truppe terrestri, 187. Azzarda di concerto con Demostene un altro conflitto navale, e lo perde, 189. 190. Risolve di ritirarsi per terra, 201. E' costretto ad arrendersi a discrezione, 293. E' condanna-

to a morie, e giustiziato, 294. Nicia, Custode dei tesori di Perseo, per ordine di questo Principe gli gerta nel mare, V. 75. Perseo lo fa merire, ivi. Nicia, Ateniese, Pittore famoso, VI.

113. Nicocle, figlio d' Evagora, regna in Salamina dopo la morte del suo radre, III. 196. Carattere ammirabile di questo

Principe, ivi . Nicocle , Re di Pafo , si sottomette a Tolommeo, IV. 58. Si collega secretamente con Antigono , ivi . Sì uccide da se stesso , ivi .

Nicocle, Tiranno di Sicione, n' è discacciato da Arato, IV. 164.

Nicogene , ospite di Temisiacle in Eges, gli dà i mezzi per parsare con sicurez-

za nella Corte della Persia, II, 173. Nicomede I., Re della Bitinia, fabbrica la città di Nicomedia, IV. 6.

Nicomede II., figlio di Prusia, Re della

Bitinia, si porta in Roma, V. 119. Uc.

cide il suo padre che aveva voluto farlo morire, e regna in di lui vece, eve. Sceglie un fanciullo, a cui dà il nome d' Ariarate, e fa chiedere per questo il regno della Cappadocia ai Romani, 239.

284. Morte di Nicomede, 185. Nicomede 111. monta sopra il trono della Bitinia , V. 185. N' è discacciato da Mitridate , ivi . Vi è ristabilito dai Komani , ivi . N'è espuiso per la seconda volta da Mitridate, 287. Silla lo riconcilla con questo Principe, da cui glt sono restituiti I suol Statt, 200. Nicome. de, per riconoscere i servizi dei Romanl, prima di morire, istituisce suo erede il popolo Romano, 189. 303. Nicone . Atleta . Ili. 154 Avventura ac-

caduta alla di lui statua, ivi. Nicostrato, Argivo, comanda ad uno dei tre distaccamenti dell' esercito d' Oco nella spedizione di questo Principe con-

tra l' Egitto , III. 218. Nicostrato, Pretore degli Achei, dista le truppe d' Androstene, che comandava per Filippo in Corinto, IV. 293. Nileo, figlio di Codro, si stabilisce nell'

Asia Minore, 11. 33. Nilo, fiume dell' Africa; sorgenii del Nilo, I. 15. Escrescenze, 16. Cagioni dell' escrescenze, ivi. Tempo e durata dell' escrescenze, ivi . Misura dell' escrescenze . 17 Canali del Nilo . ivi . Fecondità prodotta dal medesimo, 18. Dopplo spettacolo cagionato da questo fiume, 19. Capale di comunicazione fra cssa

ed I due mari, 20. Ninia, figlio di Nino e di Semiramide, regna nell' Assiria , I. 233. Effemminatezza ed indolenza di questo Principe, ivi. Ninive , città dell' Assiria ; tondazione della medesima, I. 213. 125. Descrizione di questa città, 225. Regi di Ninive, 222, 236, Distruzione della città medesima , 140. 151.

Nino . Re dell' Assiria , succede a Nemrod, ed è sovente confuso con questo Principe . 1. 222. 215. Fabbrica Ninive . 255. Di Ini spedizione contra i Battriani, 226. Sposa Semiramide, e ne ha un figlio, ivi. Muore poco dopo, ivi.

Nipsio , Generale di Dionisio Il Giovine , soccorre la cittadella di Siracusa tenuta molto stretta dal cittadini, III, 137. Incendia, e sacchegg'a una parte della città , 138. Dionisio lo direacela da Siracusa di cui egli si era reso padrone, 146.

Nisa, balia di Bacco, IV. 207.

lessandro, III. 400.

Nissa, sorella di Mitridate, cade in potere di Lucullo, V. 307. Nitocri, Regina di Babilonia, L. 245.

Iscrizione da essa fatta mettere sopra la sua tomba, ivi .

No Amon, clità famosa dell' Egitto, I. 63.

Nobilid; in the consiste la vera Nobilità, IV. 55 Bell' esempio proposto nella persona di Cesare alla ginveniù nobile . VI. 376.

Noc, fu il primo a piantar le viti , VI. 14. Nomi . o Governi dell' Egitto . I. 6. 55. Norbano, Romano, accusato di sedizione, e fatto assolvere dalla forza dell' eloquenza d' Antonio, VI. 403.

Novelle, dl Giustiniano , VIL 75. Numidi popoli dell' Africa . 186. La loro principal forza consisteva nella cavalleria,

VI. 171.

O Belischi dell' Egitto, I. 10. Utilità, Oca , sorella d' Oco , è seppellita viva per ordine di questo Principe , III. 206.

Oco prende il nome di Dario per aver arrestata l'insolenza del Mago. II. 81. Si veda Dario . Oco, figlio d' Artaserse Longimano, mar-

cia, alla testa d'un buon esercito, contra Sogdiano, II. 246. Si assicura della persona di questo Principe, e lo fa morire, 147. Monta sopra il trono della Persia, e cangia il suo nome in quello di Dario, ivi ; si veda Darlo Noto . Oco , figlio d' Ariaserse Mnemone , si apre

una strada all' impero colla morte de' suol fratelli, III. 203. Occupa il trono della Persia, prendendo Il nome d'Artaserse . 106. Crudelià da esso eserci. tate nel suo governo, ivi. Felice spedizione d' Oco contra la Fenicia, 215. 217. Contra Cipro, ivi. Contra l' Egit. to, 218. Dopn queste spedizioni, si ab. bandona al piaceri, atg E'avvelenato da Bagoa , 220.

Ode, specie di pnesia, VI. 198. Odeone, o Testro di Musica in Atene,

11. 194.

Ofella, Governatore della Libia e della Cirenaica, si ribella contra Tolommeo, e si rende indipendente, IV. 65. Si lascia sedurre da Agatocle, e gli conduce soldatesche sopra le terre dei Cartagi. nest . IVI . Agatocle lo fa morire , IVI . Ofra . He dell' Eguto ; si veda Aprio .

Nise, città dell' India, si arrende ad A. Oligarchia; significato di questa voce, 1. 213.

Olimpia, figlia di Neottolemo, spnsa Fllippo, Re della Macedonia, ed ha da questo matrimonlo Alessandro il Gran. de, III. 138. L' ripudiata da Filippo, 175. Alessandro la conduce nell' Epiro , ivi . Polisperconte la richiama di là . dov' ella si era ritirata durante la Reggenza d' Antipatro, e divide. l' autorità con lei , IV. 35. Olimpia fa morlre Arideo, ed Euridice, dl lui maglie, 45. Cassandro l'assedia in Pidna dev'ella si era ritirata, si assicura della di lei persona,

e la fa morire, 45. 46. Olimpia, clità d' Elide nel Peloponneso celebre pel templo dl Giove, 111. 59-Olimpiadi; epoca delle Olimpiadi, II. 30. Olimpici, gluochi solenni della Grecia, 111. 59. Vi erano ammesse le Dame , 70.

Olimpio, castello presso Siracusa, II. 273. Olimpo; vi furono due Olimpi, ambidue eccellenti suonatori di flauto, VI. 123. Olinto, città della Tracia, III, 150. Gli Spartani le dichiarano la guerra, 160. La medesima è obbligata ad arrendersi, 162. Olinto, vedendosl vicina ad esser assediata da Filippo, implora l'ajuto degll Ateniesi , 147. Filippo se ne rende

padrone per tradimento di due di quel cittadini, e la succheggia, 150. Oloferne, Comandanie pel Re dell' Assiria, marcia contra gl' Israeliti, ed assedia Berulia, I. 250. Giudina gli tron-

ca la testa, ivi.

Oloferne, fratello supposto d' Ariarate, lo discaccia dal trono della Cappadocia. e regna in di lui vece, V. st7. 238. Detronizzato da Attalo, si ritira in Antlochla, ivi . Entra in una congiura formata contra Demetrio, suo benefattore, iw. Questo Principe lo fa rinchluder in carcere , ivi .

Omero, Poeta celebre, 11. 7t. VI. 291. Fin a qual segno di perfezione fece giungere il genere di poesia a cul si applicò , Il. 71, Giudizio di Quintiliano so. pra Omero, VI. 193. Omero può esse. re riguardato come Il più antico Geografo, VIL 127.

Onesicrate, Filoto e Storico, si fa disce. polo di Diogene, VII. 26. Alessandro

lo deputa ai Bracmani, per indurgli a porsi nel suo seguito, III. 410. Egli non può determinarvi altri che Calano , ivi .

Onesimo . Grande della Macedonia , non putendo distoglier Perseo dal fare la guerra ai Rottani, abbandona il di lui partito e si ritira in Roma, V. 75. 77. Onia, figlio di Jaddo Sommo Sacerdote de' Giudei, succede al suo padre, IV.

30. Di lui morte, 90.

Onia, Sommo Sacerdote del Giudei, si rende rispertablle per la sua pietà, 1V. 39. Nega ad Eliodoro i resori de costati nel templo di Gerusalemme, ivi. E' deposto attesi gl'intrighi di Giasone, suo fratello, 22 Di lui morte, 24.

Onia, figlio del precedente, non avendo potuto ottenere il Supremo Sacerdozio, si ritira nell' Egitto, V. 155. Vi fabbrica un tempio pei Gludei, ivi.

Onice, specie d'agata, sopra la quale gli Antichi incidevano, VI. 78.

Onomarco, fratello di Filomele Capo dei Focensi, assume in di lui vece, il co-mando delle truppe, 111. 143. E' vinto da Filippo, ed ucciso nella battaglia, 144. Il di lui cadavere è attaccato ad un patibolo, ivi.

Octomaste, Governatore della Tracia per Filippo, esegnisce l'ordine crudele di questo Principe contra i Maroniti, 1V. 360. Opilio (Aureno), Gramatico Latino,

VI. 133.

Opzio, Proconsole Romano, marcia contra Mitridate, e dé fatto prigoniero, V. 87, Oraroli celebri dell' antichità, III. 51. Di Dodona, ivi. Di Trofonio nella Beoria, ivi. dei Branchidi, 52. di Claro, ivi. di Delfo, ivi. Carastere ordinazio degli oracoli, 54. 1 medesimi debbon esser attributti o all' operazione del demonio, o alla furberia degli uomini, 55.

Oratori; qualità la più essenziale in un oratore, Ill. 223. VI. 38%. Issa del perfetto Oratore, 389. Oratori Greci, 301. Oratori Latini, 400.

Orazio, Poeta Latino; di lui nascita VI. 330 Di lui estrazione, ivi. Educazione, ivi. Meccate lo ammetie nel numero de' suoi amici, 322. Morte d' Orazio, 324. El lui costumi, 325. Carattere delle di lui opere, 314.

Oraçioni funibri pionunziate nella Grecia sopra il sepolero di quelli, che morivano combattendo per la loro patria, 11. 226. O chestra, parte del teatro degli Anti-

chi, 111. 88.

Octomere, piano della Brozia, in cui fu data la battaglia fio S.E. ed Archelao, V. 195. O atme, sermine d'Architura, VI. 59. Ordini differenti nell'Architettura, ivi. Il Dodici., ivi. Il Jonico, ivi. Il Contintio, 60. Il Totano, ivi. Il Composto, 61. Termini dell' arte, ch' entrano nei cinque Ordini dell' Architettura 62.

Oresie, figlio, e successore d' Agamennone, Re di Micene, 11. 26.

Oreste, Commissario Romano, si porta la Corinto, e notifica agli Achei il decreto del Senato, che rittra diverse città della lega, V. s.17. Fugge per sottrarsi alla violenza del populo, ivi.

Ortic, Governatore dell' Asia Minore per Cambise, fa morire Policrate, e s'impadronisce dell'isola di Samo, 1. 322. Darlo lo fa privare di vita, 11. 85. Orfani; legge di Curondo in favore degli

Orfani, II. 219.
Orfro, Musico, VI. 613.

Ornamento, il sesso si compiace naturalmente d' ornaisi, VII. 36.

Oro; differenti maniere di trovarlo, VI. 31. Oro tirato dai fiumi, iwi. Oro estrato dalle viscere della terra, ivi. Oro preso dalle montagne ponendole aossopra, 32. Rigioni per le quali l' oro fu preferito agli altri metalli, 18.

Oroande, Cretense, promette a Persco di riceverio nel suo navigilo, ed imbarca una parse delle ricchezze di questo Principe, V. 96. Fugge colle di lui ric-

chezze, ivi .

Orobage è inviato da Arsace, Re dei Parti, a Silla per fare alleanza ed amlcizia cei Romani, V. 284. Arsace lo fa morire al di lui ritorno, ivi.

Orode, Re dei Parti, V. 217, Guerra che dovette sottenere contra Crasto, rivi.
Orode, geloso della gloria acquistata da Surena per la disfarta di Casato, lo fa privare di vita, 33. Dolore di questo Principe alla morte di Pacoro, suo figlio, 335 Egli sceglie per suo successore Frante, che lo fa morite, rivi.
Orostmade, divinità del Perti, 1, 359.

Orone, genero d' Ariaserte Maemone, comanda all' eserciso terrestre nella guera contro Evagora, II. 389. Dà una falta accuna a Tiribazo 390. Termina con un Trattato di pace la guera contro Evagora, ivi. Ariaserse lo punisce per la di lui calunnia, 393.

Oronte, Governatore della Misia, si unisce colle provincie dell' Asia Minore nella loro ribellione contra Artaserse Mnemone, indi le tradisce, 111, 202.

Orace, antico Generale, è dato da Orode a Pacoro per accompagnario nelle di lui spedizioni, V. 233. E' ucelso in una battaglia, ivi Orsine, Governatore di Pasagarde, ristabilisce il buon ordine in tutta la provia, cia, III. 421. Va incontro ad Alessandro con doni magnifici, ivi. E' ucciso a motivo dell' intrigo secreto dell' Lu-

nuco Bagoa, 411.
Orthia; culto inumano prestato dagli Spartani a Diana, sopranuominata Orthia,

11. 39.

Ortigia, isola presso Siracusa, II. 172. Osca, Re, di Samaria, si ribella contro il Re dell' Assiria, 1. 137. E' carleato di catene da Salmanasar, e rinchiuso in carcere per tutto il resto della sua vita, ivi.

Osimandia, Re dell' Egitto, I. 51. Gran.
diost edifizi fatti da esso costruire, ivi.
Famosa biblioteca formata dal medesimo, ivi. Di lui sepolero circondato d'
un cerchio d' oro, indi tolto da Cambise, 51.

Osiride, Grande della Persia, marcia, al. la testa d'un esercito, contra Megabise, II. 182. E' vinto, e fatto prigionleto, ivi. Megabise lo rimanda generosamente ad Agtaserse, ivi.

Ossatre, fratello di Dario, si distingue nella battoglia d' Isso, III. 314. Alessandro rimette la di lui potere Besso per fargli softire riutta l'ignominia che questo merita, 380.

Osservatorio fabbricato in Parigi per or-

dine di Luigi XIV., VII. 216.

Ostiarte, Principe Perso, riceve nella sua
cosa Alessandro, e gli dà Rossane, sua
figlia, in moglie, HI. 302.

Ossidrachi, popoli delle Indie, III. 415.
Alessandro assedia, e prende la loro
capitale, ist. Eglino si sottomettono a
questo Pelacine.

quetto Principe, 416.
Ossiringa, città della Bassa Tebalde, I.
34. Maraviglia, che si racconta di questa città nella storia Ecclesiastica dell'

Abate Fleury, ivi.
Ostane, Capo dei Maghl, accompagna
Serse nella di lui spedizione contro la
Grecia, II. 156.

Ostracismo, specie di giudizio presso gli
Ateulesi, che condonnava all' esilio, ili.
s 18. L' esilio d' Iperbolo pose fine all'

Ostracismo, 360.

Otane, Grande della Persia, scuopre, per mezzo della sua figlia, P impostura di Smerdi il Mago, J. 124. Forma una cona giura contra quest' usurpatore, ivi. Ristabilisce Silosone, Tiranno di Samo,

11. 89. Orriade, Spartano, procura coi suo valo-

re al suoi concittadini la vittoria sopra gli Aig.v., II. 50. Si uccide nel cam-

po delle battaglia, 51.
Ottawia, vedova di Marcello e sorella
del giovine Cesare, spusa Antomo, V.
351. Lascia Roma per portarsi presso
di iul, e gunge in Atene, 353. Antonio le probince d' ancar oine, 101.
Ella torna in Roma, 354. Ottraggo,

ricere dal suo marino 356.

Cassio (Énov. ), Prettore, comanda alla flotta Romani spedita contra Pereto, V. 79. St. 85. Mezzo da seso adroprato per far uscire questo Principe dall'isola di Samoraccia, ch' era riguarcata come un sacro ed inviolabil asto, 95. Pereto di interne nelle di lui manti, 96.

Pereto di interne nelle di un manti, 96.

De la Romani in spediscono, in qualita di Ambaccataore, neidi Siria 1,45. kgli vi è uccio, 150. Il Senato gli erige una statua, jiv.

Ottavio, Luogotenente di Crasso, procura di consolario della di lui disfatta, V. 227. Accompagna questo Generale al di lui abboccamento con Surena, 230. E' ucciso nel difenderio, ivi.

Ovidio, Poeta Latino; compendio della di ful vitz, VI. 315. Di lui esilo, 316. Di lui morte ed Iscrizione sepolerale, 317. Carattere della di lui poesia, ivi. Ovia, Re di Giuda; pensiero, ch' egli si dà dell' Agricoltura, VI. 19.

Ozio, ordinato in Isparta dalle Leggi di Licurgo, e punito in Atene da quelle di Solone, 11, 48.

P

P Ace; debb' essere lo scopo d' ogni savio Governo , IV. 38.

Pacore, figlio d'Orode Re del Parti, pusta nella Sirila, alla testa d'un estricito, ed assedia Antiochia, V. 133. Si ritira da quest'assedio, ed è vinno in una batusgia, ivi. Torna nella Siria, ed è superato in un altro conflitto, nel quale peritec, 135.

Pacuvio, Poeta Latino, VI. 306. Paflugenia, provincia dell' Asia-Minore,

I. 118.

Paga delle truppe tanto di terra quanto di mare presso gli Antichi, III. 36. VI.

Paganesimo; Riflessioni Generali sopra il Paganesimo, III. 42. 43. Assurdità del Paganesimo, 50. 51. Quall pensieri convicne formarsi delle virtà del Paganesi.

mo .

mo. VI. 175. Qual' è la più alta perfezione, che si può sperarne, III. 220. Pagano: definizione che Terruiliano fa d' un Pagano, II. 176 Uso che si dec

fare delle lodi che si danno ai Pagani, o. si veda Paganesimo . Palamede, tragedia scritta da Euripide in

occasione della morte di Socrate, 11. 416. Palemone ( Remmio ), Grammatico Latino, VI. 213.

Palestina, provincia della Siria. I. 210. Palestre, scuole pubbliche, dove gli Atleti si esercitavano nella lotta, III. 63.

Paleito; si veda Disco . Palica, città della Sicilia, presso cui vi era un templo ceiebre per la santità dei ginramenti che vi si prestavano, II.

Pammene è messo alla testa delle truppe inviate dai Tebani in soccorso d' Arta. bazo, e fa loro riportare due rilevanti vittorie sopra I Persi, III. 207.

Pammene, Capitano Ateniese, marcia in aiuto di Megalopoli, attaccata dagli Spar. tani, III. 213. Panaienee , festa che si celebrava in Ate-

ne . III. 44 Pancrazio, specie di combattimento pres-

so gu Antichi . Isl 65. Panegirico di Trajano fatto da Plinio il Giovine VI. 438 Pariegirici antichi , 435.

Paneno , Pittore , VI . 99-Panezio, Filosofo Stoico, VII. 30. Viaggio di Panezio in Roma, e di lui legami con Scipione , ivi. e seg. Fgli ac-

compagna questo Romano neila di tul ambasciata presto i Re dell' Oriente . 31. Pantilia, provincia dell' Asia Minore, L.

Panfilo, d' Antipoli, Pittore, VI. 104. Pantauco, Ambasciatore di Perseo presso di Genzio, fa abbraccia:e a questo Principe il partito del suo Sovrano contra i Romani, V. 84.

Panrea, moglie d' Abradate, è resa prigioniera di Ciro . L. 217. Condotta di questo Principe a di lei riguardo, ivi . Fila tira il sua marito presso di Ciro, 178. Discorso, che gli fa prima ch' ei parta per la bartaglia, 85. Desolazione di Pantea alla morte d' Abrudate , 480. Ella & trafigge il seno con un pegnale. e cade moria sopra il di lui cadavere .

Parcomimi : arte dei Pantomimi presso ell Antichi, VI. 134. Paolino (Santo), Vescovo di Nola, Poeta

Latipo, 11. 334.

Paolo ( Giulio Paolo ), Giureconsulto, VII. 74.

Paolo-Emilio; si veda Emilio. Papiniano, celebre Giureconsulto, VII. 13. Di lui morte , 74.

Papiria, madre del secondo Scipione Africano; magnifica liberalità di Scipione a di lei riguardo , I. 203.

Papirio, compila le leggi dei Re di Rema . VII. 72.

Papiro , planta deil' Egitto ; descrizione della medesima, I. 43. Pappo d' Alessandria, Geometra, VII.

114 Paracelso , Chimico famoso , VII. 111. Paralo, ultimo dei figli legittimi di Pe-

ricle , muore di peste , Il. 219. Parasanga, m sura itineraria, particolare dei Persi, IL 359. VI. 175.

Paride , Trojano , tornando nella sua patria, insieme con Elena da esso rapita, è spinto da una tempesta in una defle Imboccature del Nijo, L. 58. Proteo. Re dell' Egitto , l' obbliga a lasciargii Elena, e ad uscire dal suo regno, 59. Paride si ritira in Troja ivi .

Parisari, sorella e moglie di Dario Noto, 11. 247. Ascendense di questa Principessa sopra lo spirito del suo marito, 247. 308. Idolatria di Parisati per Ciro, suo figilo, ivi . 318. 313. Ella gli ottiene la grazia da Artaserse, e lo fa rimandare nel di lui governo, 325. Cris. delià e gelosia di Parisati, 360. 361. Avveiena Statira, 361. Artaserse la confina in Babilonia, 362.

Parmenide, Filosofo; di lui sentimento sopra la natura della Divinità , VII. 82. Parmenione, uno dei Generali d' Alessandro, è messo alla testa dell' infanteria nella spedizione di questo Principe contra 1 Persi, e gli presta grandi servizi , III. 296. Occupa il passo della Siria, e s' Impodronicce della piecola città d' Isso, 310. Alessandro gli confida i tesori rinchiusi in Damasco, e la custodia del prigionieri, 319. Parmenione consiglia a questo Principe di accettare le offerte di Dario, 334. 5orpresa di Parmenione nel vedere Alessandro prostrato davanil il Sommo Sacerdote Jaddo, 135. Alessandro io fa mcci. dere , come complice della cospirazione di Filota, 378. Elogio di Parmenione esvi .

Parmide, figlia del vero Smerdi, sposa Dario Primo , II. 81. Parola; è uno del sommi vantaggi dell'

uomo. VI. 224.

Par.

Parrasio, Pittore celebre, Vi. 102. In una disputa pubblica riporta il premio sopra Zensi, ivi . Non ha la siessa

sorte contra Timante, 103. Parricidio ; ragioni per le quali Solone non fece alcuna legge contra questo

delitto . II. 62. Partenj, figli illegittimi degli Spartani; si bandiscono da se stessi da Sparta e si stabiliscono in Taranto nell' Italia,

II. 51. Partenio, Poeta Greco, VI. 195. Parcenone, tempio di Minerva in Atene, II. 194. VI. 80.

Partia, o paese de' Parti, provincia dell' Asia Superiore , I. 116. Principio dell' impero dei Parti . V. 215. Regi de' Parti dopo Arsace I fin ad Orode, ivi. e

Pasagarda, cltià della Persia, passa in potere d' Alessandro , III, 161. Pascal; forza sorprendente del di lui ge.

nio . VII. 115.

Pasti pubblici stabiliti nell' isola di Creta ed in Isparta , II. 37. Presso i Eontili i pasti incominciavano e terminava. no con preghiere , VI. 11. Frugelità degli antichi Generali nei loro pasti, 182.

Pastori : erano stimati nell' Egitto . I. 41. Lo erano anche nell' India III. 108. Putarbemi , Uffiziale d' Aprio , non avendo potuto prendere Amusi in mezzo agli Egiaj ribelli, è trattato da quel Principe nella più crudele maniera, I. 69. Patercolo , Storico Latine , VI. 376. Era eccellente nei ritratil, e nei caratteri,

Patisite, Capo del Maghl, pone sopra il trono della Persia Smerdi, suo fratello . I. 313. E' ucciso , insieme col suo fratello medesimo , 325.

Patroclo, Comandante di Babilonia per Seleuco, all'avvicinarsi di Demetrio abbandona questa città , e si ritira nei pantani . IV. 62.

Patroclo comanda alla flotta spedita da Tolommeo Filadelto in soccorso di Ate. ne assediata da Antigono Gonata, IV. 145. Se ne torna nell' Egitto, e nel passare per Caune, fa morire Sotade, Poeta Satirico, 146.

Pasroclo, Ateniese, cita in gludizio Demostene come infrastore delle leggi, III. 226. Esito infausto della di lei ac. cusa , ivi .

Patrono, Comandante del Greci al soldo di Dario , esorta invano questo Prin-

cipe a fidare la custodia della sua per. sons alle truppe Greche, III. 165. Paura; gli Antichi credevano che vi fosse qualche Divinità, che presiedesse alla pausa. III. 151.

Pausania, Re di Sparta, comanda, Insleme con Aristide, all' esercito dei Grecl. e riporta in Platea una segnalata vittoria sopra i Persi, 11. 149. 150. Fa perdere pel suo orgoglio il comando agli Spartani, 16t. Trama secreta di l'ausania coi Persi, toz. Egli è scoperto.

ivi. E' punito, 163.

Pausania, Re di Sparta, comanda nell' assedio d' Aiene , Il. 311. Promette la pace agli Ateniesi, 33 t. Trascura di marciare in ajuto di Lisandro, ed al suo ritorno è chiamato in giudizio, 178, Ricusa di comparire, ed è condanaato a morte, ivi . Si ritira in Tegea, e vi muore . ivi .

Pausania, Principe Macedone, s' impadronisce del trono della Macedonia . IIL ata. N' è discacciato da Ificrate, ivi .

Pausania, giovine e Grande della Mace. cedonia, non può ottenere da Filippo soddufasione per un insulto che aveva ricevuto da Analo, III, 176. Infuriato, assassina Filippo, ed egli stesso è fatto in pezzi immediatamente, 277-

Pausia, di Sicione, Pittore, VI. 113. Pausistrato, Comandante della flotta di Rodi, è disfatto da Polissenide, Ammiraglio d' Antioco, ed ucciso in batta-

glia , IV. 317. Pecile, galleria di pitture in Atene, II. 117. VI. 99.

Pedarete, Spartano; di lui amore per la patria, II. 40. Pediano ( Asconio ) , Filologo , VL 118.

Pelasgo, Insegna al primi Greci a cibaral di ghiande, Il. 24. Pella , città capitale della Macedonia , ce-

lebre per la nascita di Filippo e d' Alessandro, III. 234. Pelore dà il suo nome al Peloponneso,

11. 26. Petopida, Tebano; di lui carattere, III. 161. Di lul legame con Epaminonda, 163. Abbandona Tebe , e si ritira in Azene, 160. Forma il disegno di rimettere in libertà la sua patria, 263. Entra in Tebe, e fa perire i Tiranni, 164. 166. E' nominato Beotarco, 167. Fa dichiarare gli Areniesi in favore del Tebani, 163. Riporta un vantaggio sopra gli Spartani presso Tegira, 170. Comanda al battaglione sacro nel combattimento di Leuttri, 173. E' nominato Beotarco insteme con Epaminonda, devasta la Liconia, e s' innoltra fin alle porte di Spara, 176, 177. Al suo ri, torno è accusato ed assoluto, 179. I Tebani lo deputano alla Corte di Perseo, 180. Di uli creduo presso Artaserse, 181.

Pelopida marcia contro Alessandro, Tiranno di Feret, e lo riduce in dore, et al. 11. 183. Passa nella Maccedonia no la Corre, e ne riconducte in Febe Filippo, per ostraggio, 314. Torra nella [exaguia, 183. E arrentro a tradmento, e fatto pelgoniero, riri. 18ci., i di lei matro, 185. Piloperto da Epaminonda, 186. Pelopida marcia contra il tid lei matro, 185. Piloperto da Epaminonda, 186. Pelopida marcia contra il Tiranno, riporta una sittoria, ed è uccuso nella battaglia, 186 187. Onori Pelopira, vino degli Ufficiali di Miridia-

te, è invisto da questo Principe at Romani per chieder loro soddisfazione, ed in ciso di rifiuto, per dichiarare ai medesima la guerra, V. 285.

Peloponieso, provincia della Grecia oggi detta la Morea, II. 2. 14. 27. Guerra del

Peloponneso, 14.
Pelusio, città dei Basso Egitto, 120.

Pensioni; maniera con cui l Re della Persia davano pensioni, I. 342. Pensacosiomedimni, cittadini della prima

Pentacosiomedimoi, cittadini della prima classe in Atene, III. 14. Pentatle, unione di diversi esercizi ago-

nistici presso i Greci, III. 65,
Pentile, figlio d' Oreste, regna in Mice-

ne , con Tisamene , suo fiatello , II. 16. Pronio Efesio , Architetto , VI 65.

Perdicea, figiio d' Aminta II, è collocato da Pelopida sopra Il trono della Macedonia, III. 183, 234. E' ucciso in una battaglia contra gl' illirici, 183, 235. Perdicea, uno dei Generali dell' armata

d'Alexandro, ricere l'anello da questo principe un momento prima della ditul morte, III. 435 Provincie che gli roccano dopo la morte d'Alexandro, IV. 13. E' stabilito Tutore di Arideo, e Reggente dell'impero, ivi. 75 morite Siatra, redova d'Alexandro, 14. Seda riore, 15. Pone Eumene in pottesso della Cappadocia, 26. Spota Cleopatra, processi d'Alexandro, 17. Infelies spedizione di Perdicca nell' Egitto, 18. 39. VI è uccio, ivi.

Rollin Stor. Ans. Tom. VII. Tav.

Pergamena; invenzione della Pergamena, L. 44.

Pergamo, città dell' Aita Misia nell' Asia-Minore, I. 218. Regi di Pergamo, IV. 6. Il regno di Pergamo diviene provincia Romana, V. 169.

Periandro, Tiranno di Corinto, è annoverato frai sette Savi, il. 78.

Pericle, Ateniese; di iui estruzione, II. 185. Dl ini educazione, ivi . Cure , ch' egli si dà, per coltivare il suo spirito collo studio delle scienze, e per esercitarsi nel talento della parola, 187. VI. 191. Mezzi, che impiega, per conciliarsi il popolo , Il. ivi . I enia , e viene a capo d'indebolire l'autorità dell' Arcopago, 189 l'ucidide gli si oppone, 193. Orna Atene con edenzi muguifici , ivi . Invidia degli Ateniesi contra Pericle, 194. Ei si giusnifica, e viene a capo di lar bandire Tucidide , 195. Cangia condotta riguardo al popolo, en . Estrema di lui autorità, wi . Di lu disinteresse, 196. Spedizioni di Pericle, nel Chersoneso della Tracia, 199. Intorno al Peloponneso, ivi . Contro l' Eubea, IVI . Doma I Samj, e demolisce le loro mu. ra, 100. Fa accordar soccorsi agli abisanti di Corcira, attaccati dai Corinti, 202. Affari suscitati a Pencle, 204 105. Egli determina gli Ateniesi a sostenere la guerra contra gli Spartani, 106. ed a teneral rinchiusl nella loro città, 223. Impedisce loro d'uschne durante la de. vasiasione delle loro terre, 114 Fa l'ora. zione funebre degli Ateniesi uccisi durante la campagna , 226. Gli Arenles: gli tolgono il comando, e lo condannano ad un' ammenda, 229. Dolore di Pericle alla morte di Paralo, suo figlio, ivi., Gli Ateniesi ristabiliscono Pericle, 230. Gli permettono di far Iscrivere nei Registri dei Cittadini il di lui figlio naturale, 221.

Morte di Pericle, vvi. Di lul elogio, 132. Pericle, figlio del precedente, uno del Generali Atenicsi, che disfecero gli Spartani nelle isole Arginose, è condannato a morte, insieme co suoi colleghi, 322.

Perinte, città della Tracia, assediata da Filippo, è liberata dagli Ateniesi, III. 263, 264.

Peripatetici, Filosofi seguaci d' Aristotele, VII. 12s. Sentimento del Peripatetici sopra il sommo bene, 65. Perla, specie di pietra preziosa, VI. 45. Pe-

sca delle perle, ivi . Per.

Perpenna , Ambasciatore Romano presso Genzio, è rinchiusto III carcere, V. 84, Anicio lo libera, e lo inva in Roma ad arrecarei in notizia della sua vittoria, 85, Perpenna , essendo Console, marcia contr' Aristonico, lo sconfigge in una battaglia, e lo fa prigioniero r.69, Muore nei arreare in Roma, iviv. 1

Muore nei tornare in Roma, ivi.

Pirseo, Poeta Latino, VI. 330.

Perseo, primo Re dl Micene . II. 26. Perseo, figlio di Filippo penultimo Re della Macedonia, forma una congiura contra Demetrio, suo fratello, e lo accusa a Filippo , loro padre , V. 4. 6. Arrings di Perseo contra Demetrio, 8. Persco si allograna dalla Corte per evitare lo sdegno del suo padre, t8. Dopo la di lui morte, s' impadronisce del trono Macedone, 19 Fa morire Antigono, scelto da Filippo per suo successore, 51. St dispone secretamente a far la guerra ai Romani, ivi. Cerca di farsi alleatl, ivi. Procura invano di conciliarsi gli Achei , iw. I Romani sono informati delle secrete misure ch'ei prende, 53 Eumene anche ne gli avvertizce, ivi. Perseo tenta di disfersi di questo Princ pe, prima con un assassinamento. 54. Indi col veleno, 55. Rottura fra Perseo ed i Romani, 56. Abboccamento di Perseo e di Marzio , 53. SI dichiara formalmente la guerra, 61. Perseo s' innoltra colle sue truppe presso il fiume Peneo, 64. Barraglia di cavalleria, nella quale questo Principe riporta un considerabil vantaggio di cui mal profitta, 65. 66. Pensa a fare la pace, e non vi riesce. 69. Si atterrisce all'arrivo del Console Marzio nella Macedonia, e gliene lascia libero l' ingresso, 74. Ben presto ripiglia ardire , 75. Affretta soccorsi da tutte le parti, 81. 82. La sua avarizia glie ne fa perdere alcuni considerabili, 81. 83. E' interamente disfatto, e posto in fuga da Paolo Emilio presso Pidna, 91 93. E' preso, insieme col suol figli, 95. Serve d' ornamento al trionfo di Paolo Emilio, to4 Morte di Perseo, soc.

Persophi, cuttà capitale della Persia, passa in potere d' Alessandro, che ne incendia il palazzo in una partita di stravizzo, III. 363.

Persia, provincia dell' Asia I. 216. Stabilimento dell' impero del Persi fatto da Ciro, 306. Istensione d'esso, 221. 11. 84. Sorrani, che regnatono nella Persia, Ciro, I. 305. Cambise, 317. Smetdi il Mago, 323. Datio, figlio d' Istaspe, II. 83, Serse, 111. Artaserse Longimano, 171. Serse Secondo, 145. Sogdiano, ivi. Dario Note, 147. Artaserse Mnemone, 744. Coc. III. 206. Arsete, 120. Dario Codomanao, ivi. Alessandro distrugge l'impero de' Persi, 365. Virj. che cugionarono la decadenza, e finalmente la rovina del medesimo, 11. 161.

Costumi ed usi dei Persi . 1. 1 6. Educazione dei Persi nel tempo di Ciro , 263. Governo de' Persi , 317. Stato Monarchico, ivi. Incoronazione dei Re della Persia, 11. 324. Rispetto, che si aveva per loro . I. 117. Maniera con cui erano allevati i loro figli, ivi . Consiglio pubblico fral Persi, 329. Amministrazione della giustizia . 330. Attenzione sopra le provincie, 334. Cura delle Finanze, 34t. Della Guerra, 343. Ingresso nella milizia, ivi . Armatura det Persi, ivi . Carri armati di falci. 3.4. Disciplina militare, 3.15. Ordine di battaglia, 346. Maniera d' andar all' at. tacco , 347. Qualità delle truppe Perse, nel tempo di Ciro, e dopo questo Principe, 349. Arri e scienze frai Persi, 310. Religione presso i medesimi, 356. Matrimoni, e sepolture, 360.

Perspettiva, una dlle principali parti della pittura, VI. 93.

Peste, malattia contagiosa, 11. 226. Descrizione di questa malattia, ivi. Petalizmo, specie di giudisto praticato ia Siracusa, 11. 215.

Petra , città molto forte nel paese degli Arabi Nabatei , 1V. 6t.

Petronio, Poeta Latino, VI. 331.
Petronio, Poeta Latino, VI. 331.
Petrocata, Ulfiniale nell' aetercho d'Alessandro, si distingue nell' attacco contra gli
Ossidrachi, Ill. 1415. Prolintier, che gli
toccano dopo la morte d'Alessandro,
IV. 13. Si oppone ai progressi di Pitone, e lo discaccia dalla Modia, Al-

Pianeti; significato di questo vocabolo, VII. s36. Osservasioni sopra i Pianeti,

Piante; si rede Botanica .

Piagu; attacco e difesa delle plazze presso gli Antichi, l. 347. il. 133, 219, VI. 208. Picca; arme offensiva degli Antichi, VI. 168.

Pidna, città della Macedonia, è sontomessa da Filippo, III. 137. Celebre vittoria riportata presso questa città da Paolo Emillo sopra Perseo, V. 91. 95. Pictoratolo, termino d'Architettura, VI. 62. Pittra Gustana, rupe iaacessibile, III. 386. 386. Alessandro la prende, ivi, e segg. Pilade, Istitutore dell' arte del Pamo-

mini , VI. 159.

Pilo , piccola città della Messenia , passa

sotto gli Ateniesi durante la guerra del Pelopoaneso, Il. 242. Pindaro, Poeta Lirico Greco, VI. 300.

Carattere delle di lui poesie, il. 113. Piramdri, decli Varimidi dell' Egitto, il. 11. 60. Giudzio, che si det fare di queste titomane Libbriche, 12. Pirco, Porto d'Atene, il. 159, Vi. 65. Pirconte, scuttore l'amoso, Vi. 105. Pironte, nome dato ad akturi Re, I quanti, secondo quei Sacredori, averano regna.

to nell' Egitto , f. 63.
Pirria , Generale degli Etoli , è battuto

per due voite da l'imppo, IV. 141. Pirro, figlio d' Lacide Re dell' Epiro. s' invola al turore des ribelli , IV. 91. E' ristabilito sopra il trono dell' Epiro da Glaucia, Re dell' Illinico . rvi . I Mo. lossi gli si ribeliano, e saccheggiano i di lui beni, ivi. Egli si riuia presso Demetrio, figlio di Antigono, ivi. Si distingue nella pattaglia d' Isso , ivi , 188, Va in ostaggio nell' Egitto per Deme. trio , 93. Sposa Antigona , figlia di Berenice, rvi. Tolommeo to provvede d' una flotta e di denaro, egli ed se ne serve per entrare nel suol Stati . ivi . Pirre toglie a Demetrio la Macedonia. e n' è dichiarato Re , 96 97. Divide questo regno con Lisimaco, o8. E' ben presto obbligato ad uscirne, 99. I Tarantini chiamano Pirro in loro aiuto contra I Romani, 113. Questo Principe passa nell' Italia, 125. Disfà il Console Levino, 156. 127. Manda a fare proposizioni di pace al Romani, 117. Abboccamento di Pirro con Fabrizio . 119. Pirro riporta un secondo vantagglo sopra i Romani, 133. Spedizioni di Pirro nella Sicilia , 134 1. 1. Torna nell' Italia, IV. 136. Saccheggia Il tempio di Proserpina nel paese dei Locrest, ivi . E' vinto dai Romani, 137. Repassa nell' Epiro, ivi. Invade la Macedonia : ed avendo vinto Antigono, se ne rende padrone per qualche tempo, ivi . Di lui spedizione nel Peloponneso, 138. F.gli forma invano l' assedio di Sparta, 139. E' ucciso io quello d' Argo, 143 Ca-rartere di Pirro in bene ed in male,

Pirrone, Filosofo, Capo della Setta che porta il di lu: nome, VII. 44. Di lui metodo di fiiosofate, 45. Di lui in-

97. 113 143.

differenza, ivi. Domma abbominevole da esso insegnato, ivi.

Pisandro, Capiano Ateniese, determina quel pupolo a richtamar Alchande II. 300. Gli Ateniesi lo incaricano d'andar a trattare con Alcinade medastino e con Titafene, ivi. Nel suo titorio in Atene egli vi cangia la lotma dei goveano, 301.

Pisandro, Spartano, è siabilito da Agesilao, suo cognato, sopra la flotta per comandaru in di lui vece, il. 374. E' vinto da Conone presso di Cinico, ed ucciso nella battagna, 380. 381.

Pisistrato, Ateniese, si la Inanno della sua patria, II. 64-65. Dok.ezzi del di lui goreino, 67. Di lui morte, ivi. Di lui Carattere, ivi. Biblioteca da esso fondata in Atene, ivi.

Piso-Frugi (L. Calpurno) ricompensa i servisi d' uno de' suoi figil col donargli una corona d'oro, Vi. 197. L' annoveraro fra gli Storici Latun; 307. Pisone ( Calpurlo), Console, comanda nell'assedio di Cartugine prima dell'

arrivo di Scipione, 1. 195.

Pissodoro, Pastore, scuopre presso d' Efeso una cava di marmo, VI. 65. Gli Efesi

gli decretano grandi onori, ivi.

Pisune, Governatore della Lidia per Dario, gli si ribella, II. 347. E' arrestato,
e privato di vita, 548.

Pirarco, di Cirleo, si concilla la benevolenza di Ciro, che gli assegna in pensione la rendita di sette città, 1. 342.

342.

"Jeffer and the series of the series o

Pitea, celebre Astronomo e Geografo, V. 123. VII. 123. Pini, scultore, che lavorò negli ornamen-

tl del Mausoleo, VI. 87.

Pinhia, amico di Damone; prova a cui
fu esposta la loro amicizia, fil. 110.
111.

Pithia, nome della Sacerdotessa d' Apollo in Delfo, III, 5s. Pitici, Giuochi celebri della Grecia, III-

59.
Pitodoro, spedito dagli Ateniesi in ajuto
dei Leontini, è escilato per non aver
intrapresa la conquista della Sicilia, 11.

Pitone, Bizantino, Retore fameso, è deputato da Filippo ai Tebani per determinargli alla pace, III. 168. 1 2 PitoPirone, uno del Capitanl d'Alessandro, de stabilito da Antipatro Governatore della Media, IV. 30. Fa motire Filota, e s' impadronisce del di hisi governo, 44. Peuceste lo discaccia dalla Media, e l' obbliga a ritiratsi presso Seleuco, ini Antipono lo fa motire, 55.

Pittaco di Mittlene, uno dei sette Say, della Greca, discacca il Tiranno che opprimera la sua patra, Il. 77. l'una carcato della condotta dell' estercito contra gli Ateniesi, rivi. Si offre abatteriti contra gli ateniesi canni cgli si ropoli stolonitari mente della sua autorità, e si rittra, rivi. Muore, rivi.

Pittagora, Spartano, comanda ad una parte della flotta di Ciro il Giovine nella spedizione di questo Principe coatr' Artaserse, suo fratello, Il, 337.

Pittagora, figlio d' Evagora, durante l' assenza del suo padre difende la città di Salamina, assediata da Artaserse, 11.

Pinagora, Filosofo, II. 216. VII. 34. Diversi viaggi di Pittagora, ivi . Egli passa neil' Italia, e si stabilisce in Crotone, dove apre una scuola di filoso. fia . 11. ivi . VII. ivi. Tirocinio di silenzio a cui sortopone i suoi Discepoli II. ivi . VII. 35. Docilità dei medesimi a di lut riguardo, II. ivi . VII. ivi. Maraviglioso cangiamento prodotto dalle di lui lezioni nell' Italia, e soprattutto In Crotone, Vil. 36. Morte di Pitiago. ra, 40. Senumenti di questo Filosofo sopra la natura della Divinità . 37. Di lui sistema della Metempsicosi, e deliri che raccontava di se stesso a tal riguardo, ivi. Maraviglie attribuite a Pite tugora , 38.

Pettura; Ongine della Pittura; VI. 900 Differcou parti della Pittura; 91. Vero nella Pittura; 94. Differenti specie di Pittura; 97. Stora Compendian del più cogniti Pittori delle Grecia; 99. Abusi fatti nella Pittura da quelli che vi erano eccellenti; 114.

Planudo, Monaco di Costantincpoll; Raccolta de' di lui epigrammi, VI, 302. Platea, etità della Beozia, II. 17. Plascensi acquisiano gloria nella battaglia di Maratona, 13. Ricusano di sottomentersi a 585. 133. I Greci decretano loro il pre-nio del valore dopo la dutatta di Mardonio, 153 l. Plateensi s' incaricano di celebarre per sempre P anni verario di quelli cii e raco morti nella battoglia, 154. Assedio di Piatea intrapreso dali Tebani, 1311. Assedio e presa di Planea dalle forze Spartiani 131. 44. Il Tebani la spinanao interamente Ast. Ili. 171. Planeanisi ritiramente Ast. Ili. 171. Planeanisi ritirado a distruggere Tebe, 191. Questo Principe permette ai mederimi di ristabilire la loro città, 155.

Platone , Filosofo d' Ajene ; di lui nascita , VII. 11. Si attacca a Socrate , 12. Si titira in Megara per sottrarsi al furore degli Atentesi, ivi. II. 426. Viaggi di Platone nell' Egino, VII. ivi , nella Sicilia, dove apparisce per la prima voita nella Corte di Dionisio l' Antico. Ill. 105. Intimo di lui legame con Dione, ivi . Secondo viaggio di Platone nella Sicilia, 125. Maraviglioso cangiamento prodotto dalla di lui presenza nella Carte di Dionisio Il Giovine, ivi . 126. Congiura dei Cortigiaai per prevenirne le conseguenze, 126. Platone luscia la Corte , e si ritira nella Grecia , 118. Avventura, che gli accade in Olimpia, ivi . Egli torna nella Corte di Dionisio il Giovine . 110. Questo cotra in briga con lui , 130. Gli permette di ritornarsene nella Grecia, ivi . Morte di Platone, 219. VII. 13. Sistema della di lui dostrina, ta. Di lui sentimenti sopra la natura della Divinità, 83. Bel pensiero di Platone sopra la formazione del Mondo , 91. Gelosia secreta fra Platone e Senofunte, 8. Odio di Platone contra Democrito, 44 Mezzo, ch' egii Impiega per rimuovere Spausippo, suo nipote . dalla vita sregolata che questo conduceva, ivi . Gli scrittl di Piatone lo fecero annoverare fia i Grammatici , VI. 128. Lo fecero porre anche fra l Retori, 149.

Plauto, Poeta Comico, VI. 307. Carattere della di lui poesta e del di lui stile, ivi.

Plemmiro, isola presso Siracusa, II. 173. Plinio P Antico, Edologo, VI. 138. Compendio della di lui vita, ivi. Infausso accidente, che lo fa perire, 140. stile di Plinio. evi.

Plinto il Giovine, Oratore Latino, VI.
409. Di lui nascita, 410. Di lui educasione, ivi . Di tui applicazione allo
studio, ivi . Per quali gradi pervicue
alle primarie cariche dello Stato, 411.
Occasioni importanti, nelle quali dinno-

stra la forza della sua eloquenza e del suo sdegno contra gli oppressori dei popoll , 4t3. E' inviato , in qualità di Proconsole, nel Ponto e nella Bitinia. 416. Lettera . che scrive all' Imperatore riguardo ai Cristiani , 417. Torna in Roma, 418. Di lui morte, 410. Stima ed affetto di Plinto per le persone virtuose e pel Letterati, 421. Di ini liberalità, 424. VI. 272. Innocenti di iui placerl , Vil. 416. Di lui ardore per la glo. ria e per la fama . 428. Panesirico da esso pronunziato davanti l'Imperatore Trajano, 43t. Di lui stile, 414-Plistarco, figlio di Leonida Re di Spar-

ta , 11, 162, Plistene, figlio d' Atreo Re di Micene ,

11. 26.

Plistonace, Re di Sparto, si dà premu-- ra per far concludere la puce fra Atene c Sparta, il. 253. Di lul morte, 310. Plazio Gallo (Lucio), Resore Latino, VI. 255.

Flutarco di Cheronea, Storico Greco, VI. 358. Compendio della di lul vita, ivi .

in hil opere, 361.

Platarco, d' Eretria, chiama gli Ateniesi in sjuto dell' isola d' Lubea , assediata da Filippo, III. 250 Di iul perfidia, 260. Focione lo discaccia da Eretria, ivi . Picumatica; origine della Macchina Pneu-

matica , VII. 100.

Poema Epico, 11. 7t. 111. 76. Poema Drammatico, ivi. Poema Satlrico, ivi. Poesia, Poeti; origine della Poesia, VI. 290. Poeti Greci, 292. Il. 71. Poeti Greci, che si distinsero nel Poema Epico , VI. irr . Poetl Tragici, 296. Poetl Comici, 207. Poeti Jambici, 208. Poeti Lirici , ivi . Poeti Elegiaci , 301. Poetl Scrittori d' Epigrammi , 302. Poeti Latini divisi in tre Eta, 304. Prima Eta, 305. Seconda Eta., 313. Terza Eta. 319 Emulazione dei Poeti per disputare il premio nei Giuochi Olimpici , III. 75. Poetl, che inventarono, e perfeziona ono la Tragedia, e la Commedia. 76. 77 83. Gli antichi Poeti Greci declamavano da se stessi le loro opere. Vi. 118.

Pelemarco, Uffiziale in Alene, occupato egualmente nel comandate alle truppe, e nell'amministrare la giustizia, II, 113. 1il. 20.

Polemone, Filosofo dell' Accademia Anti-13. VII. 17.

Porbida . Spartano , è incaricato della guer-

ra contro d'Olinto, e s' impadronisce

di questa città , III. 162.

Polibio, Storico Greco; di lui nascita, VI. 349 Di lul educazione , ivi . Di lui funzioni nei funerali di Filopemene, IV. 365 E' scelto dagli Achei per Ambasciatore presso I vlommeo Epifane, 370. E' eletto Capitan-Generale della cavalleria presso gli Achei , V 71. E' deputato al Console Marzio, e gli presenta il decreto degli Achei, 72. 73. Torna nell' Acaja, 74. Risparmia ogli Achei una spesa considerabile, 75. E' compreso fra gli esuli , e condotto in Roma , 113. Stretta di lui unione coi secondo Scipione Africano, 114. l. 201. VI. 349. Ritorno di Poliblo nell' Acria. V. 133. Di lui zelo per difendere la memoria di Filopemene, ivi. Prove, ch' ei dà del suo disinteresse, ivi . Stabilisce l'ordine e la tranquillità nella sua patria, ivi . 134. Torna a raggiungere Scipione In Roma, e lo accompagna all' assedio di Numanzia, 134. Dopo la morte di Scipione, si ritira nella sua patria, dove termina i suoi giorni, ivi . Principali opere da esso composte, Vi. 350.

Polibio, Megalopolitano, Uffiziale nell' esercito degli Achei, IV. 257. Polibio, Medico, genero e successore d'

Iupocrate . VII. 101. Policlete , Statuario famoso , VI. 82, Contrasto molto singolare, a cui fu espo-110 dopo la sua morte, 86.

Policrate , Tiranno di Samo , 1. 311. Storia singolare di questo Tiranno, ivi . Miserabile di lui fine . ivi .

Palicrate, Primo Ministro di Tolommeo Epifane, presta importanti servizi a questo Principe, IV. 355.

Polidama, famoso Atieta dell' antichità, 111. 64. Polidette, Re di Sparta e fratello di Li-

curgo . II. so. Polidoro, fratello di Giasone Tiranno di Feres, gli succede, ed è ucciso poco

dopo da Polifione, altro suo fratello, 111. 182. Polieno, Senatore Siracusano, arringa al

popolo sopra l' azione d' Adragoro dopo la morte di Geronimo, V. 260. Polifrone è sostituito a Giasone, Tiranno di Feres suo fratello , Ili. 182. Uccide Polidoro altro suo fratello, e ben presto è ucciso anchi egii da Alessandro di Feres, ivi .

Poligamia; era permessa nell' Egitto, I.

Polignose , celebre Pittore , VI. 99. Gene-

rosa azione di Polignote verso gli Ateniesi, ivi . 11. 117.

Polio-cete, sopiannonie dato a Demetrio, figlio d' Antigono, 1V. 57.

Polisperconte, Siracusano, di concerto con Leptine priva di vita Callipo, itecisore di Dione, Ili. 144.

Polisperconte, uno dei Generali dell' armata d' Alessandro , sottomette una contrada, chiamata Bubacene, III. 303. SI to beffe d' un l'erso che si prostrava davanti Alessandro, 395. Questo Principe to fa rinchundere sa carcere, e poco dopo gli perdona, in . Postpercunte s' impudronisce della città d' Ora. 401. E' nominato da Antipatro Reggente del regno, e Governatore della Macedonia, IV. 33. Richiama Olimpia, 34. Procura di assicurarsi della Grecia, 35. Cassandro lo discaccia dalla Macedonia, 47. Ei fa morire Ercole figlio d' Ales. sandro, e Barsina di lui vedova, 64. Polissene, cognato di Dionisio, essendosi

prende la fuga per non cadere nelle di lui mani, III. 110.

Polissenide, Ammiraglio della flotta d' Annicoco il Grande, è battuto da Livio, edobbligato a fuggire, IV. 315. Diafà coa uno stratagerman Pausistraro, che comandara alla flotta di Rodi, 317. E' vianto da Emilio, ed obbligato a ritrarsi

dichiarato contrarlo a questo Principe.

in Lieso , 418.

Polistrato, soldato Macedone, arreca a besere a Dario, ch'era in procinto di spirare, ed ode le ultime di lui parole, 111. 365.

Politica; in che consiste, II. 197. 198. 315. 331. 336. V. 148. 152. Effetti d' una fulsa Politica, II. 249. Politica del Romani, V. 106. 108. 117. 146. Linguaggio dei Politici, III. 211.

Polițele, fratello di Jerone I. Re di Siracusa, da ombra al suo fratello, II. 112. Terone, di Ini genero, prende li di lui partito, ivi. Si conclude la pace per mezzo del Poeta Simonide, ivi.

Pollione, Poeta Latino, VI. 317. Pollace (Giulio) Gramatico Greco, VI.

Pomeso è dato per successore a Lucallo nella guarra coatra Mittidate, V. 311. Di lul condotta nel giungere nel suo governo, 311. Offic a Mittidate la pace, 313. Biporta replicate visione so-pra questo Principe, fer . Marcia nell' Armenia contra Tyrane, che va ad ar-rendersi violonatriamente, 314. 315. Si

dà ad integuire Mirridate, e contomette un ente ce access qui Abbani e gi aceri, 316. Stanco di dar aceto a Mirriade, 1316. Stanco di dar aceto a Mirriade, 1316. Stanco di compare dei Seleucali, 132 3.7. Etcan and Posto, 345. Ric-deficiale Strai, 339. Di lati poditionali del composito dei sempo, e fin nel sunto del bauto, siri. O. Dopo avere singgogne tutte le cità del Posto, 10 as in Konna, 333. Vi ricce l'onose del tronolo, n'. Jupo la sua diffianta in Faraggia, si rittia nell' Egitto, 341. Vi è eccato, n''. Miratto

di Pompeo fatto da Patercolo , VI. 380.

Pompeo , Uffirzile Romano , Comandente
d'un piccolo corpo di truppe durante la
guerra contra Perseo, si ritira sopra una
collina , e vi si difende con intrepidezza , V. 70.

Pomponio Marcello (Marco), Gramatico Latino, VI. 233.

Pomponio, Giareconsulto, ¶11. 74.

Ponte, fabricato sopra il Danubio per
ordine di Trajano, Vt. 72. Ponte costruito per ordine di Serse, onde far attraversare l' Ellesponto al suo esercito,
II. 110.

Pento, regno dell' Asia-Minore, 1. 217.

IV. 7. Compendio Cronologico della Storia del Re del Ponto, IV. 7.

C. Popilio è inviato Ambasciatore nell' Eginto per Inporre fine a quella guerra, V. 18. Obbliga Antioco ad uscire de quella contrada, ed a lasciare in piace i due fratelli l'olommel, 31. E' inviato nel Peluponneso per pubblicari il decretto del Seaato in favore del Gre-

ci, 71.
Porolo; ritratto, e carattere del popolo,
11. 158. 310. III. 109. IV. 37. V. 161.
Porfirio, Tirio, dono Gentile, nemico
dichiarato del Cristianesimo e delle Sa-

ere Scritture, V. 49.

Poro, Re Indiano, ricusa di sottomettersi
ad Alessandro, III. 403. E' viono, e
fatto prigioniero, 405. 407. Alessandro
eli restituisce i di lui Stari, 407.

Porpora, colore molto stimuto dugli Antichi, VI. 46. Conchiglie, che danno il color di porpora, rri

Possidonio, Filosofo Stoico, VII. 3t. Possidonio, Astronomo e Geografo, VII.

Poste; invenzione delle poste e de' corrieri, I. 305 336.

Postumio, Console, per vendicarsi dei Pre-

nestini, esige da loro grosse somme, e così attacca la legge Giulia, VI. 166. Poetdea , città della Macedonia, si ribella contro gli Ateniesi dei quali era tribu-

taria , Il. 201. E' assediata , e presa dai medesimi, 201, 204, Filippo loro in ritoglie , III. 137.

Potino, Ministro di Tolommeo, discaccia

Cleopatra, V. 340. L' di sentimento che si privi di vita Pompeo, 341. Procura di render Cesare odioso agli Egizi, 342. Impedisce l'effetto del di lui decreto. e ne irrita gli aoimi, 344. Cesare lo fa morire, 345.

Pozzo di Gasseppe, costruito nel castello del Cairo nell' Egitto; descrizione del medesimo, 1. 9.

Prassitele, celebre Scultore dell' Antichità . VI. 84.

Frefeiti degli alleati, Uffiziali Romani, VI. 151.

I reghtera dei Gentili per chiedere agli Dei la conservazione dei beni della terra, VI. 21. Preghiera, che I Consoll vincltori facevano agli Dei , eotrando nel Campidoglio, 200 Preghiera, ch' Epitetto desiderava di fare nel printo della

sua morte, 31. Presaspe , Confidente di Cambise , uccide Smerdi per ordine di questo Princi-

pe, I. 310. Vile e mostruosa adulazione di Presaspe verso Cambise , 327. Promette ai Maghl di dichiarare davanti il popolo, che Smerdi il Mago è il ve. ro figlio di Ciro, 324 Parla al popolo dalla sommità d' una torre, gli dichiara tutto il contrario, si precipita all' ingù, e si uccide, ivi .

Priapazio, figlio e successore d' Arsace 11., Re det Parti, V. 215.

Priene, città della Jonia, il. 100. Prigionieri : riscatto dei prigionieri di guer. ra presso git Antichi, VI. 190.

Primipilo, dignità nell' armata Romana, VI. 156.

Principi ; si veda la voce Re. Pritani , nome del primario Uffiziale di

Corinto, 11. 31. Procle, figlio d' Aristodemo, regna In

Isparta, insieme con Euristene, suo fratello , Il. 49.

Proculejo, Uffiziale Romano, va a parlare a Cieopatra nel di lei ritiro, e P esorta a mettersi nelle mani di Cesare, V. 361. Si assicura della persona di questa Principessa, 364. Cesare lo incarica di scuoprire dalla Regina ciò ch' ella desiderava da esso, ivi .

Prodico, Sofista celebre, VI. 184. Di lui declamazione a cinquanta dramine, 185. Di lui morte, ivi .

Prodices; titolo che gli Spartani davano at l'utori dei loro Re, II. 50.

Proerese, Sonsia; i Romani gli eressero una statua, VI. 283.

Procto, Re d' Argo, 11. 26.

Profesie relative a Faraone Efrea ed agif Egizi, 1 68. 70. Profezie concernenti Ninive , 252. Babilonia , 192. Ciro , 293. Alessandro , Ill. 330. Tiro , 330. e sege . Antioco il Grande, IV. 111. Scienco Fi. lopatore, V. at. Aorioco Epifane, 41. Profezia di Giacobbe riguardante il Mes-

sia , 114. Profilo in pittura; invenzione di quest' arte, VI. 110.

Promaco, Uffiziale d' Alessandro, muore dopo uno stravizzo da esso fatto con questo Principe, III. 414. Properzio, Poeta Latico, VI. 317.

Prosperità; a qual prova espone l'aoima, 1. 314. Corteggio della Prosperità, 11. 381.

Prospero [ Santo ], Poeta Latino, VI. 340.

Prossene, di Beozia, comanda ad un corpo di truppe Greche nell'armata di Ciro il Giovine contr' Artaserse, di lui fratello, II. 337. E' arrestato a tradimento, ed ucciso, 349. Carattere di Prossene, 350.

Protagora , fratello di Nicocle , discaccia da Salamina Evagora II. e regna in di lui vece, 111. 215. Oco lo conferma nel possesso del trono , 217-

Protagora d' Abdera , Sofista, VI. 184. Lite singolare fra Protegora ed uno dei di lui discepoli. ivi. Sentimenti di Protagora sopra l' esistenza della Divinità, 11. 273. VII. 81. Gli Ateniesi lo discac. ciaco dalla loro città, e fanno bruciare

le di lui opere, ivi. Protes , Macedone : Alessandro beve alla di lui salute nella tazza d' Ercole, Ill.

435. Proteo , Re dell' Egitto , I. 58. Ritiene Elena e le di lei ricchezze, e la restituisce a Menelao, ivi. 59. Protogene, celebre Pittore, VI. ttl. Ma-

niera con cui fece conoscenza con Apelle, 106. Rignardi avuti per fui da Demetrio durante l'assedio di Rodi, -IV. 84. Opere di Protogene, VI. 112. Prommaco, uno dei Capi Areniesi, che

riportaroco la vittoria presso le isole Arginose, e che al loro ritorno turono

condannati a morte . IL 313, 316. Protoo , Senatore di Sparta , si oppone alla guerra contra i Tebani, ili. 172.

E' poco ascoltato, ivi .

Provvidenza; discorso di Socrate sopra la Provvidenza, 11. 408.

Prudenzo, Poeta Cristiano, VI. 337. Prusia I., Re della Binnia, IV. 6.

Prusia II., Re della Binnia, detto il Cacciatore, si dichiara in favore dei Romani contro di Antioco, IV. 328. Fa la guerra ad Eumene, 165, Servizi prestatigli da Annibale durante tal guerra, ivi. 1. 181. Prusia vuol consegnarlo ai Romani, ivi. S' intromette presso i Romani per indurgli ad accordar la pace a Perseo . V. 75. Vili adulazioni di Prusia nel Senato, 115. Guerra di Prusia contro d' Attalo , 118. Il Senato l'obbliga a deporte le armi, ed a dargil soddisfazione, ivi . l'rusia, voiendo tar morire Nicomede, suo figlio, è ucciso egli stesso, 119.

Publicio Cerio , Senatore Romano , è esciuso dal Consolato ad Istanza di Plinio, VI. 412. 413. Pudore ; tracce di pudore frai Gensili . I.

259. VI. 86. Esso era affaito trascurato in Isparia . II. 48. Pugilato, esercizio Atletico degli Antichi.

111. 64. Pulcro ( P. Claudio ), Console, è bartito in mare da Aderbale, Generale Carta-

ginese , I. 130. Punico; origine e significato di questa voce , I. 73. Guerre Puniche , 120, 140.

O Vauro Cento soggetti sono rivestiti di inita l'autorità in Atene, e ne tanno un tirannico abuso, 11. 301. Sono depusti, 3e3.

Questore Komano; di lut funzioni nell'

esercito, VL 158.

Quantiliano , Retore Latino , VI. 266. Di lul nascita, ivi . Mezzi da esso impiegati per formarsi all' eloquenza, ivi . Egli apre in Roma una scuola di Restorica, 267. Esercita nello stesso tempo le fungioni d' Avvocato , tvi . Ottione dall' Imperatore la permissione di fasciare questi due impieglti, 268. Perde uno de' suoi figli, ivi. incomincia la sua obera delle Istituzioni Oratorie, ivi . Domiaiano lo incarica dell' educazione di due giovani Principi, suoi nipoti, 169. Em-

pia adulazione di Quintiliano verso quest' Imperatore, ivi . Dolore di Quintiliano alla morte dei suo secondo figio, 270. figli termina la sua opera delle astituzioni Oratorie, 27 . Nulla si sa circa il tempo della di lui morre, 271. Piano, e carattere della Rettorica di On ntiliano, ivi . Maniera d'insegnare alla gioventù usata nel di lui tempo, 275. Quinto-Curzio , Storico Latino , VI. 185.

Abirio Postumo, Cavaliere Romano, A si porta presso Tolommeo Aulete per farsi pagare alcune somme, che gli aveva date in imprestito in Roma, V. 310. Perfidia di Tolommeo a di lui riguardo, 340. Rabirlo è accusato in Roma d' aver aiutato Tolommeo a corromper Il Senato, ivi . Cicerone assume la di lui difesa, ivi .

Radamanto, fratello di Minosse, è incaricato da questo Pricipe d'amministrar la giustizia nella sua città Capitale . Ili. 11.

Rafia, città deila Palestina, presso cui Antioco il Grande fu vinto da Toloma meo Filopatore , IV. 110.

Ragau , nome del piano dove Nabuccodonosorre vinse Fraorte , 1. 250.

Rame ; miniere di rame , VI. 36. Descrizione di questo metallo . ivi . Ramesses Meamum , Re dell' Egitto , I. 53. Questo Principe fa soffrire mali infiniti

ai Giudei, ivi . Rammio, cittadino di Brindisi, è incaricato da Perseo d' avvelegare Eumene, V. 55. Si porta presso Valerio in Cal. cide . gli scuopre tutto . e lo siegue in

Roma, ivi . Rampsinito . Re dell' Feitto . 1. 50.

Re. Principi; doveri dei Re. 11. 213. 111. 196. 448. VI. 360. Qualità essenziali nei Principi, sincerità, verità, buona fede, Il. 210. III. 414. Applicazio. ne ad amministrare la giustizia , III. 279. IV. 97. V. 270. VII. 75. Saper riconoscere i propri errori quando si arriva a commettersene . Il. \$14. VII. 76. Conciliars! l'affetto del Sudditi . IV. 60. Favorire le arti e le scienze, 253. V. 268. VI. 108. Fur fiorire il commercio nel regno, IV. 148 VI. 53. Non aprire il cuore all' invidia, alla gelosia, all' adulazione, I. 181, II. 122, III. 422. In che i l'rincipi debbon cercare di disting tersi dai loro suddtti, I. 312. 313. Nobil uro ch'eglino debbon fare delle loro ricchers, IV. 190. I Pinicipi toton papida e lo sculo del loro Stati, 134. Una congraisone molto importan, 
te ar Pinicipi è quella del cuore dell'
uono, 111. 195. La temperana è una 
virtà moito pregroto eni Re, 111. 190. 
Vi. 4,56. Vil quioni nei Pinicipi, 111. 
391. Differenza frai Re ed 1 Tiranni, 
18. 18. 111. 19, 94. V. 195.

Reggio, città della Sicilla forma una les contra Donnolo, Ill. 10.1. Conclude la pue con quato Principe, 101. Ill. India inguintos, con Principe, 101. Ill. India inguintos, contra lineate con cui lo accompagna, 104. Dionnio, per venicarene, 2 a da suedurla, 111. Sorte funetta di quella cattà, 101. Una legio. Re Romana, passa a 1 taggiornarti per soccorrere i Mamerichi, dopo arrentali de la ritabiliscono, 111. 10.0. I Roma. Il la ritabiliscono, 111.

Regillo (L. Emilio) è incaricato dei co, mando della flotta Romana, in rece di Livio, IV. 216. Raporta una completa vittoria sopra Polissenide, Ammiraglio d'Aniucco, 318. Riceve l'onore del trionfo, 341.

Higni; origine e progresso dello stabilimento dei regni, L. z.

Regolo (M. Atulio ), Console, ripora colls sus floritum ang gan vitroria sopra I Cartapean, I. 133, Parta nell' Africa, 114, 1 Roman algi combinano il comsulo come a Proncorole, iri . Egil duri I Cartapean, e i impartonice di Tunini, iri . Si laria abbagiare dalle properti del con cerent, 135. E vinto del Ciraginesi, e fatto prigionero, porre il cambo del prigioneri, 138, Al suo ritorno gil sono fatti sofficire gil estenti supplica, iri .

Religione; origine, e sorgente della Religione degli Antichi, III. 41. r seg. Attenzione degli Antichi ad adempire in tutto i doveri di Religione, II. 155, VI. 171: 184, il velo della Religione serre sevente all' esecuzione de' più rel disegni, e da ricioppire le più ingiuste in. traperete, II. 150: III. 157.

Rematori; condizione de' Remateri presto gli Antichi, III. 35.

Reonitri, uno del Capi ribellatisi contri Artaserse immemone, da in potere di questo Principe il più riguardevoli fra i suoi fazionari onde fare la sua pace, e al citiene il denaro che aveva arreccio. Rollin Stor. Ant. Tom. VII. Tor. dail' Egitto per la confederazione, lil.

Retore; significato di questo vocabolo VI. 148. Retori Greci, 149. Retori Latini, 153.

Rettorica diretta Erennio, VI. 161.

ti avevano le Ricchezze, 11. 93. Richelieu (Il Cardinale di ) componeva opere teatrali, e si piccava di riuscirvi,

III. 114.

Ricompense accordate dagli Antichi a queili che si distroguevano nella guerra, VI.

101. 151

Risase, Acheo, obbliga colle minacce Memone, suo figito, ch' era uno dei Memori dei Magnicato, a non opporsi al Trattato coi Romani, IV. 184.

Risurrezione dei corpi; sentimento contuso che ne arevano i Gentili, Il. 314. Rimara dei dicci mila Greci dopo la battaglia di Cunassa, Il. 351. e segg.

Ritmo, termine di musica; in che consiste, f. 351.

Rodano, fiume ; Annibale parsa il Roda.

Rodi , isola e città dell' Asia Minore . I. 218. Rodi si solieva contr' Atene : Ill. 207. E' dichiarata libera , 211. Divien soggetta a Mausolo , Re della Caria , 211. I Rodiottl intraprendono a detronizzare Artemisia, vedova di questo Principe, \$14. Ella si rende padrona della loro città, ivi . La morte di Artemisia gli rimette in libertà, 115. I Rodiotti negano di soccorrere Antigono contra Tolemmeo, IV. 74. Demotrio cinge la loro città d' assedio , ivi . Un anno dopo se ne ritira in vigore d' un Tratta. to moito onorevole ai Rodiotti, 82. Egil fa loro dono di totte le macchine di guerra implegate pell' assedio medesimo. ivi . Essi le vendono , e coi retratto fanno costruire un famese colosso, ivi . Empia loro adulazione verso Tolommeo per dimostrargli la loro gratitudine pel soccorso ch' ei aveva voiuto dare ai medesimi durante l'. assedio , 83. Terremoto terribile sentito in Rodi , 199. Emulazione dei Principt vicini per sollevare quella desolata città, ivi . V. 151. Distruzione dei famoso colosso , IV. 200. Guerra fra i Rodiotti ed i Bizantini, e per qual ragione, 207. E' ristabilita la pace fra i due popoli, 108. Guerra fra i Rodiotti e Filippo , 167. Quelli espongono I lovo lamenti in Roma contra questo Principe, 270. Disfanno Annibale in mere, 317. Disputa fra i Rodiouti de Eunene d'avanti il Senato di Roma a moriro delle cirtà Greche dell' Asia, 35. 1 Rodiouti segnalano il loro zelo pei Romani nella guerra contra Perseo, V. 6o. Inviano Ambacicatori in Roma, ed all' armara Romana nella Macedonia, i quali i praino la fizore di Perseo con una estraordinaria insolenza, 75. 88, Spediscono in Roma Deputati, che il presentano davanti il Senato, e procurante della presentano davanti il Senato, e procurante della proposita della proposita del proposita della proposita del

Rodoguna, figlia di Mitridate Re del Par. ti, sposa Demetrio, Re della Siria, V.

Rodope, cortigiana famosa, VI. 298.

Romani; primo Trattoto frai Romani ed I Ca-tagnesi, I roo I Romani spediscono Deputati per cercare le leggi delle cirrà Greche , Il. 169. Secondo Tratrato frai Romani ed i Cartaginesi, I. soo Guerra fral Romani e Pirro, IV. 113. Quelli sono vinti in due incontri da questo Principe, sa6. sag. Riportano sopra Pirro una gran vistoria, e l' obbligano ad uscire dell' Italia , \$37-Pun's.ono il delitto dei loro cittadini the si erano stabilità in Reggio, 1. 520. Inviano Ambasciatori a Tolommeo Filadelto, e si collegano con questo Principe . IV. 144 Soccorropo I Mamertini contra l Cartaginesi , 1. sat. Fanno al-Jeanza con Jerone, Re di Siracusa, V. 247. Pensano per la prima volta ad equipaggiare una flotta, 1. 121. Battono quella dei Cartaginesi primieramente presso le cosse di Milo, indi vicino ad Fenome, 123. Passino nell' Africa, 124. Nel principio sono vincitori, poscia vintl. rri . 126. Disfanno la flotta Cartaglnese a vista della Sicilia, s 29 Passano in quell' isola , e ve assediano Liliben , ivr . Sono vinti in mare, 130. Riportano tina gran vittoria sopra i Carraginesi, ai quali accordano la pace, 141. 131.

I Rémant tolgono la Sardegna al Cartaginesi, I. 330 Desacciano Teura dall' Illitrico, IV. 371. Inviano nella Grecia ini ambaseccia noleme per davri parte del loro Trattato cogl'Illitrici, ivi. I Corrini, gli ammettono nei Giucchi Istmici, e gli Areniesi accordani loro il ditto di cittadinanza, ivi. I Romani disacciano Demetrio de Fare dall'Illirico, 110. Intiano Ambatalatori a ri., chiederio a Fiuppo ch'egi loro lo ne. ps. rivi. Dichiarano la guerra al Caraginesi, 1. 144, Sono vini preso il Te. sino, 150. Presso la Trebbia, 151. Presso la Trebbia, 151. Presso con del lago Trasimeno, 154, Fanno molte conquiste nella Spagna, 159. Per cono una gran batraglia vicino a Canne, rivi. Amihale astedia Roma, 166. Divisione del Polisiano del Romani nella Spagna, 168. Polisiano del Romani nella Spagna, 168. Addrubale, 169. Pastrano nell' Africa, 151. Disfanno il Cartagnesi presso di Zama, gli obbligano a chiedere la pace, e loro l'accordano, 174. 155.

I Remani invieno Deputan a Tolommeo ed a Cleopatra per rinnuovare coll' Egito ia loro antica affeanza, IV. 214. Riportano un vantaggio sopra Filippo in Apellonia, 136. Rompono con Gerenimo, V. 258. Alla notizia della morte di questo Principe .. spediscono Marcello nella Sicilia , 259. Questo Generale s' Impadronisce di Siracusa, 274. Alleanza dei Romani cogli Etoli, IV. 239. I Romani laviano Sulpialo in ainto degli Reoli contra Filippo, 141. Diverse spedizioni di questo Pretore nella Macedonia , ivi . 248. Pace generate fral Romani e Filippo, nella quale sono compresi gli allea. ti dell' uno e dell' altro partito. 261. I Romani accettano la tutela di Tolommeo Epifane, 270. Dichiarano la guerra a Filippo, 174, Disfanno questo Principt in una battaglia, 275. Impiegano Il loro credito presso Antiogo per indurlo s non fare la guerra ad Attalo, 178. Spedizione dei Romani mella Focide, 281. Eglino lunno un Tranato con Nabide, 287. Riportano presso di Scotussa e de' Cinoscefali una celebre vittoria sopra Filippo, 189. Accordano la pace a questo Principe, sog. Ratabiliscono 1 Greci nell'antica loro liberià. 105 .

I Romani inviano un'ambacciata ad Antioco, U. N-98. Quetta airo non fa che disporte le cost dall'una e dall'aira parte ad un'aperta rottura, 299. Eglino fanno la guerra a Nabide, 101; Obbligano chiedre la pace, e g. Rel'accurdano, 304. Tutto ti prepara par la guerra fail Romani ed Antioco, 307. Ambacciate acambievoli, che nilla productono, iri. I Romani godaccono toldateche contra Nichele, che avera uno lattici della contra di Tarta di Romani godaccono toldateche contra Nichele, che avera uno lattici di Tarta Nichele, che avera uno la la Tarta Nichele, che avera uno la trata di Antioco, 310. Riporta della Elemphi un vataleggio supra quetto la Termophi un vataleggio supra quetto.

Principe, 321. Disfanno in due incontri Ponssenide, di lui Ammiraglio, 325. 328. Passano nell' Asia, e riportano presso di Magnesia una gran vittoria sopia Antioco, 319. 333. Gli accordano la pace , 335. Sottomettono gli Ltoli, e conceduao anche a questi la pace, 344. Domano I Galli dell' Asia, 347. Lamenu esposti in Roma contro di Filippo, 356, I Romani deputano Commissarj per esaminare tali famenti, e per informarsi del cattivo trattamento faito a Sparta dagil Achei, 358. Nuovi lamenti fatu in Roma contra Filippo . V. 2. I Romani gli rimandano Demetrio , di lui figno , con alcuni Ambascia. tori, ivi. Favoriscono Masinissa, ch' era in guerra coi Cariaginesi, L. 187. I Romani inviano Ambasciatori nella Macedonia per invigilare sopra la con-dona di Perseo, V. 51. La rompono con questo Principe, 56. E' dichiarata formalmente la guerra, 61. I Romani soggiacciono ad uno svantaggio presso Il Peneo, 65 Il Senaio fa una savia legge per ovviare all' avarizia del Generali e e dei Megistrati che vessavano gli alleati, 70. I Romani penetrano fin pella Macedonia, 73. Sono nestono Genzio, Re dell' Illirico . 85. Riportano in vicinanza di Pidna una gran vittoria sopra Persen , 91. Questo Principe è arrestato, insleme co' suoi figli, 96. Decreto del Senato, che accorda la liberià al Macedoni ed agi' Illirici, 98. I Romani obbligano Antioco Epifane ad uscire dail' Egitto, ed a lasciar in quiete I due fratelli regnanti, 30. Duro tratiamento, ch' eglino esercisano contra gli Esoli, 111. Tutti quelli in generale, che avevano favorito Perseo, sono chiamati in Roma per render ivi conto della loro condotta, 112 Vi sono trasportati mille Achei, 113. Il Senato gil relega in diversi borghi dell' Italia, 114. Dopo un esilio di diciassene anni, gli rimando nella loro patria, 115. Niega ad Eumene l' ingresso in Roma, 116, I Romani dividono il regno dell' Fgitto tra Fliome. tore e l'iscone, 146. Uno del joro Ambasciatori è neciso nella Sirla, 150.

I Romani riconoscuno i Giudei per amci e per alleati V. t51. Riconoscono Demerito per Re della Sirla , ivi. Somoniomo i Liguri, ed abbandonamo le tetre dei medesimi al Mastigliesi, 120, Sottomettono Andrisco, e due altri avgrutuieri che si eriano impadroniti della

Macedonia, e riducono questo regno in provincia Romana, 124 116. Dichurano la guerra ai Cartaginesi , I. 191. Ordinano luro d' uscire da Cartagine, 192. Assediano questa città, e la distruggono mteramenie, 194. 200. Decreto dei Senaio . che separa diverse città dalla lega degli Achei , V. 226. Turbolenze nell' Acaja , 127. I Romani disfanno gii Achei, e s' iinpadroniscono di Tene, sig. Riporiano una nuova vittoria sopra gli Achei, si rendono padroni di Comato, e la incendiano , 130. Riducono la Grecia in provincia Romana, 131. Rinnuovano I Pranati faiti coi Giudei tot. 164. 176. Ereditano i beni e gli stati d' Attalo, Re di Pergamo, 166, Sottomertono Arisionico che se n' eta posto in possesso. Ivi . Guerra dei Romani contra Giuguria, L. 109. Tolommeo Apione Re della Cirenaica, e Nicomede Re della Bitinia, nel morire, Lisciano I loro tegni ai Romani, V. 186. 189. Questi gli riducodo in provincie Romane . ivi .

I Romani sistabiliscono i Re della Cappadocia e della Bitinia , ch' erano stati discaeciati da Mitridate . V. 204. Prima guerra dei Romani contra questo Principe, 386. Strage di quanti Romuni ed Italiani si trovavano nell' Asia-Minore, 187. I Romani gualagnano tre grandi battaglie contra i Generali di Mitridate, 193. 195. 196. Accordano la pace a questo Principe, 199. Secon. da guerra dei Romani contra Mitridate . 300. Terza guerra dei Romani contra Mitridate, 303. Eglino ne sono vinti in una battaglia, ivi. Riportano una gran vistoria sopra il medesimo, e l' obbligauo a ritirarsi nell' Armenia presso Tigrane, suo genero, 306, 307. Dichiarano la guerra a Tigrane, e lo disfanno in un combanimento, 309.313. Seconda vittoria dei Romani sopra Mi. tridate e Tigrane uniti insieme, 318. Eglino riportano di nuovo replicate vittorie sopra il primo, che aveva riacquistati I suol Stati , 323. Sonomettono Tigrane . Re dell' Armenia . 314. Discac. clano Antioco l' Asiatico dalla Siria, e riducono questo tegno in provincia Ro-

mana , 191. 317.

I Romani sono dichiarati dal testamento di Alessandro, Re dell' Egitto, eredi de' di lui Stati, V. 193. Fine della guerra contra Mitridate, 33. Il Romani disacciano Tolommeo, Re di Capro, e de confiscano i bcol. 197.

1 Yan-

Fanno la guerra al Parti, e sono vinti , 217, e seg. Dichiarano loro amico ed alleato Tolommeo Aulete , 334. Riducono l' Egitto in provincia Romana , 366. La Cappadocia è anche ridotta in provincia Romana, 241. Riflessione sopra la condotta dei Romani ri. guardo atle Repubbliche Greche ed al Re dell' Europa e dell' Asia, 1V. 341. Tratti della Politica Romana 366. V. 106. 107. 117. 148. Differensa fra i Romani ed I Greci , V. 136. Orgoglio Ro. mano, 330. Giurisprudenza Romana, VII. 72. Intrapresa e dichiarazione di guer-13, presso i Romani, VI. 144. 145. Scelta dei Generali e degli Uffiziall, 181. Leva dei soldati . 152. Loro viveri, 158. Paga del soldati, 164. Loro armi, s66. Partenza del Console e del : le truppe , V. 61. II. 173. Marcia dell' armata, VI. 174. Costruzione, e fortificazione del campo, 175. Disposizione del medesimo , 177. Funzioni ed esercizi del soldati e degil Uffiziali negli accampamenti, 181. Cura di consultare g'i Dei, e d' arringare alle truppe prima della battaglia, 184. Maniera di schie. rare le armate , e di attaccare il nemico, 187. Gastighi, sot. Ricompense, 196. I'ronfi, 199. Marina dei Romani, 218. Idea magnifica della grandessa e della maestà dell' impero Romano, 241. Progressi dell' astronomia e della geografia presso i Romani, VII. 124. 127. Litterenza di gusto fra I Romani ed i

Greci riguardo egli spertacoli, III. 71. Romanzi : catuvo gusto di quelli che applicano alla lettura di tali opere , VL

Rosace, Governatore della Lidia e della Jonia, comunda ad un distaccamento deil' armata d' Oco nella spedizione di questo Principe contra l' Egitto , III. 217.

Rosace, Grande della Persia, dà saggi del suo valore nel passaggio del Grani, co . Ill. 100

Ros io , Commediante famoso . VI. 114. A che ascendeva il di jui stipendio annuale , 137.

Rosetta , specie di metallo, VI. 33. Rossane, sorella di Statira Regina della Persia i storia tragica di questa Principessa , 11. 315

Rossane, figlia d' Osslarre, sposa Alessandro , 111. 391. Fa morire Starira vedova, com' ella, d' Alessandro, e Dri.

peti vedova d' Liestione , IV. 14. Dà

alla luce un figlio poco dopo la morte d' Alessandro , 13. Cassandro la spoglia di tutti gli onori del trono, e qualche tempo dopo la fa privare di Fita . 47. 61.

Rossane, sorella di Mitridate. V. 207. Fine deplorabile di questa Principessa, ivi .

Russico Aruleno, Filosofo Stolco e Maestro di Plinio, è ucciso per ordine di Domiziano , VI. 410.

Abaco , Re dell' Etiopia , entra nell' DEgitto , e se ne rende padrone , 1. 61 . Dopo cinquant' anni si ritira volontariamente nell' Etiopia medesima, ivi . Sabei , Setta d' Idolatri nell' O riente , 1.

Sabine (Fabie ), antico Giureconsulto,

VII. 74-Sebrachi; nazione potente fia gl' Indiani, snagiogata da Alestandro , III. 4.8.

Sacht, popoli dell' Assiria sottomessi da Ciro , I. 179. Saci, nazione Scita superata da Alessan-

dro . IIL 301. Sacrobosco ( Giavanni di ), cetebre Astronomo , VII. 115.

Sadirite, Re della Lidia, 1, 255. Assedia Mileto , ivi .

Saffo di Mitilene, soprannominata la decima Muia , II. 75. Vl. 299. Sagunto, città nella Spagna, assidiata,

ed espugnata da Annibale, I. 141. Saide, altre volte Tebaide nell' Egitto, 1. 8.

Sais , città del Basso Egitto , 1. 20. Salamina, città capitale dell' isola di Cipro . H. 380. Salamina, isola della Grecia rinomata per la battaglia navale fra Serse ed i Greci. 11, 10, 141,

Sallustio, Storico Latino, VI. 167. Carattere de' di lui Scritti, ivi . Salmanasar, Re di Ninive, I. 137. Sot-

tomette Osea Re di Samaria, lo carlea di catene, e distrugge Il regno d' Israele, ivi . Morte di Salmanasar , ivi . Salome , moglie d' Aristobolo 1 , trae dal

carcere 1 tre Principi , fratelli del suo marito, V. 200. Salomone, Re d' Israele; ricchesse che gli erano procurate dal commercio, VI.

Saltazione ; quest' arte era parte della Musica degli Antichi, VI. 117. 135

Salto; esercizio del salto presso i Greci, 111, 66.

Somaria, cirtà della Pelestina, capitale del regno d'I rusele, 1, ano. Origine dell'inimiciria fra I Somaritami ed I titude, 1, ano. Origine dell'inimiciria fra I Somaritami rattaretamo i Gio o merire neue 1, 1977, 219, 111. 88. Si stotjomettono ud Alexandro, 111. 315. Non possono ottenere da questo l'inacipe già stessi privilegi che i Gjudel. 341. 51 ammunimano, 146. Alexandro già discarcia ad Samaria, art. 2 giano il morta della discono di Samaria especia. Vi 311. Distrutiono di Samaria eseguita di Icano, 181.

Santuco, macchina di guerra degli Anti-

Sa amenito, Re dell' Egitto, è sottomesso da Cambise, che lo tratta con dolcezza, i. 72. 318. Cerca di risalire sopra il trono, ed è ucciso, ivi.

Summettee, uno dei dodici che tegnurano nell' Egito, è relegato dai suoi colleghi nel pantani, ed in qual'occasione, 1. 64. Disfi gli udolfi Re, e rimane egli solo padono dell' Figito, vit. Assedia Astoto, e dopo 19 mni se ne rende padono e 65 cli niesce di discoclare di Sistini di Moli di Gillo di egil fice per suicuraria se gli begii cano ni più antico populo del Mondo, 65. Sommi, Re dell' Egito, 1. 61.

Samo, isola e città della Jonia, II. 21.
33. Presa, e distruzione di Samo sotto le forze degli Atteniest, 200. Lisandro vi ristabilisce gli antichi abitanti, 322. Empia adulazione de Sami verso questo Spartano. 331.

Samotracia, isola dell' Arcipelago riquardata come sacra ed ioricolable, V. 95. Sandracesto, Indiano, s'impadronisce di tutte le provincie conquistate da Alessandro, 1V. M5. Seleuco Intrapredo discacciarnelo, ivi. Questi due l'rincipi l'anno tra essi una convenzione, ivi.

Sangala, città dell' lodia, presa da Alessandro, e demolita sin dai fondamenti, 111. 397.
Santippa, moglie di Socrate, g'i fa mol-

to soffrire pel suo cattivo umore, 11. 301. Santippo, Spartano, va in soccorso dei

Sanzippo, Spartano, va in soccorso dei Cartaginesi, i. 125. Disfà l'armata di Regolo, 116. Poco dopo si ritira, e sparisce, 127. Sanrippo, cittadino d' Atene, accusa Mil.

Sanippo, padre di Pericle, abbandona Atene all' avvicinamento di Seise, ed il di lui came ne siegue il pavigio fia a Salamina, dove spira sopra il ildo, II. 141.

Sanuppo, Ateniese, comanda iosieme con Leottchide Re di Sparta, alla flotta del Greci, e riporta presso Micale una gran vittoria sopra i Persi, 11, 155.

Saurepee, figlio primogenito di Pericle, muore di peste, 11. 219.

Saosduchino, Re di Babilonia; si veda Nabuccodonosorre, 1.

Sapienti; compendio della vita del sette Supienti della Grecia, II. 76. e segg. Sarac, Re dell' Assiria, I. 240. R'belliooe di Nabopolassar contra questo Prin-

cipe, ivi. Morte di Sarac, 252.
Sardanapalo, Re dell' Assiria, I. 234. Di lui effemminatezza, ivi. Di lui morte, ivi.

Sardegna, isola dell' Ettropa nel Mediterraneo, possa in potere del Cartaginesl, I. 98. Passa indi sotto il dominio dei Romani, 133.

Sardi, città della Lidia, passa in potere di Ciro, 1. 289. E' presa ed incendiata da Aristagora e dagli Ateniesi, 11. 105. E' soggiogata da Alessandro, 111.

Sucelliti di Giove , VII. 135.

Saura, specie di poesia maledica, III. 76. Sairapa, nome dato dai Persi ai Governatori delle provincte, II. 162. Saiurno, divinità del Gentilesimo, I. 75.

Saturno, Pinneia, Vil. 137.
Saturno, Scultore, Vil. 81. Di lui condotta perchè il s'10 nome fosse iscritto sopra le sue opere, ivi.

Scaligero, illustre Critico del suo tempo, è quasi sempre bizzarro ne' suol giudizi, VI. 331. 334. 367. Condotta a di lui riguardo di Mureto, di lui rivaie, ed emulo, 86.

Scamma, nome che si dava al luogo dove combittevano gli Arleti, III. 66. Scarlatio, colore, o tinta, Vi. 49. Scarpo, Comandante d'un' Armata d'An-

tonio oella Libia, si dichiara del partito di Cesare, V. 359.

Scauro, Latogotenente Generale di Pom-

peo, sottomette la Cele-Siria e Damasco, V. 317. Scauro (Emilio), è deputato dal Roma,

Scauro (Emilio), è deputato dal Roma, nl a Giugurta, 1. 109. Si lascla sedurre dal denaro di questo Principe, ivi. ScelScellerato; contrapposto d' uno scellerato reclimato di bem, e d' un Giusto seprefitito da male, VII. 70.

Scena, parte del teatro degli Antichi, III.

Sceidicio, Re dell' Illirico, esercita una specie di prateria in tutte le sue vicinaore, IV. 17. Si unisce cogli Achei contra gli htolj, 210. Si collega coi Romani, 140.

Scettica; Setta di Filosofi così chiamata, Vil. 44-

Vil. 44.

Sceva, Centurione; valor singolare di questo Romano, ricompensato da Cesare,

VI. 198. Schiare; si veda la voce Servi. Scienze; si veda Acti. Scienze superiori,

VII. t.

Scilace, Greco di Carlandia, è incaricato da i ario della scoperta dell' India, II, 101. Adempisce felicemente la sua commissione, 102.

Scillide, Scultore, uno del primi che adoprarono il marmo, VI. 77. Scilura, Re degli Sciti coroe si regola

per raccomandare l' unione al suot figil,

Scipione (Publio), marcia nella Spagna contri Annibale, i. 146. Varca II ro ed è viuto presso il Tesino, 150. E' inviato nella Spagna, e vi si unisco con Gneo Scipione, suo fiatello, 150. Fanno inareme grandi progressi, vivi. 166, Dividono le loco trappe, 168. Publio perfece in una battalgla, vivi.

Scipione (Gne) è initato dal suo fratalo nella Spagna per far quivi fronte ad Asdribble, 1. 147. I due fratelli si uniscono, e faino insieme grandi progressi, 163. Dividono le loro truppe, 168. Gneo rimane ucciso in un conflitto, ivi.

Seyfore ( P. Cronelo ), sopranoominato P Africano, y impadeonisce di tutta la Spagna, I. 171. E' nominato Costole, e passa nell'Airica, sir. Si abboca: con Annibale, e riporta una gran vitoria sopra questo Generale, 173. Accorda la pace ai Cartaginesi, 175. 176. Abboca: commento di Scipione e d'Annibale in Efrao, IV. 310. Scipione serre in qualità di Laoggoriennie, suoto L. Cornello Scipione, suo tiatello, nella guerra con l'Antico, a joi. Morte di Scipione, 1

Scipione (L. Cornelio), detto l'Asfatico, è incaricato della guerra contr' Antioco, IV. 316. Passa nell' Asia, 119. Riporta una celebre vittoria sopr' Antioco presso Magnesia, 332. 334. Riceve # onore del trionfo, 341.

Scipione Masica, genero di Scipione l' A. fricano, è incaricato da Paolo, Emilio d' un' importante spedizione, d' onde si trae con uoore, V. 88. E' inviato cella Macedonia per seda ni le turbolenze ec-

citate da Andrisco , 125. Scipione ( Public ) 1º Atricano il Giovine . si distingue nella guerra contro Cariagne, i, 194 Va to Roma a chiedere l' Edilità, 195. Il popolo gli da il consoluto, est. Scipione passa nell' Africa , e s' innoltra contra Cartagine , ivi . Si rende padrone di questa città, e la distrugge, 199, 200. L' inviato Ambasciatore nell' gaitto, nella siria, e nella Grecia, V. 165. Uso, che ta del dont mandatigli da Antioco Sidete, 171. Elogio e carattere di Sciplone, I. 101. e segg. Vi. 150. Intimo di lui legame con Poliblo , I. 202. VI. 350. Ritratto di Scipione fatto da Patercolo, II. 179. Scisma, figlio primogenito di Datame, si fu di lui accusatore presso Artaserse ,

II. 397. Sectale, usato presso g'il Spartani ; qual

esso era , Il. 43.

Sciii; s' impadroniscono dell' Alta Asia, I. 151. Dopo venti anni ne sono discaeciati, ivi . Dario pensa a punicii di questa irrusione, II. 96. Gh Sciti ricusano di sottometterglisi, 98. Gl' Inviano un Araldo con doni, ivi . Devastano la Tracla, 101. 151. Spediscono Ambasciatori ad Alessandro, i quali gli parlano con una libertà estraordinaria , 111. 382. 383. Sono vintl, e sottomessi da questo Principe, 384. Muovon guerra a Fraate per vendicarsi della di lui Inglustizia, lo disfanno in una battaglia, e devastano il di lul regno , V. 173. Costumi degli Sciti secondo Erodoto, II. 91. Co. stumi e carattere degli antichi Sciti secondo Glustino, II. 93. In qual tempo il lusso s' introdusse sia loro, 95.

Scitopoli, elttà della tribù di Manasse,

Scope . Architetto, e Scultore, VI. 87. Scopa , Atleta; contesa , ch'egli ha , con Simonide, ill. 72. Di lui morte, ivi. Scorpione . macchina di guerra . VI. 267. Scrittura ; principi della medesima , I. 41.

Utilità , ch' essa arreca , Vi. 226. Scudo, arme defensiva degli Antichi, VI. 167.

Scultura: differenti specie comprese nella scultura , VI. 75. Scultori celebri dell'

antichità, 79 Sedecia , Re di Giuda ; se veda Mutania. Segesse, cità della Sicilia, si pone sotto il patrocinio dei Carraginesi, I. 103.

Seja: o , favorito di Tiberio , VI. 377. Doppio ritratto di Sejano, ivi . Selasia, città del Pelopponeso, famosa

per la battaglia fra Antioco, e Cleomene , IV. 194-

Selene, figlia di Tolommeo Fiscone e di Cleopatra, è costretta dalla sua madre a sposare Latiro, suo fratello, V. 139-Cleopatra le fa lasciare Latiro, e la dà in moglie ad Antioco Gripo, 183. Selene, morto Gripo, sposa Antioco Eusebio. 187. Essendo stato Eusebio discacciato da' suol Sian, ella conserva Tolemmaide, con una parte della Fenl-· cia e della Cele Siria , e vi rogna per più anni. 188. Pensa a salire sopra Il trono dell' Egitto, 180. Invia a tal oggetto i suoi due figh in Roma, ivi. Seleucia, città della Siria fabbricata da Seleuco Nicatore, IV. 91.

Seleucia, eitra posta sopra il Tig-i, fabbricata da Seleuco Nicatore, IV. 95. Seleucidi; Era famosa dei Seleucidi, IV. 60. Fine dell' impero dei Seleucidi nell'

Asia . V. 317.

Seleuco N catore , dopo la morte d' Aletsandro, è posto alla testa di tutta la cavalleria degli alleati . (V. 13. E' stabi. Ino da Antipatro Governatore di Babllonia, 30. Si unis e con Anriguno e con Tolommeo contro d' humeae, 44. Fugge da Babilonia, e si ritina nell' I gitto , 55 Forma una lega con Tolommeo e soggiace a melii svantigi , 157. Si unisce con Jerace, suo maidlo, contra Tolomaco, 158. Con Lisimuco , e con Cassandro contro Antigono , 56. S' impadron sce di Babilenia, 60, Prende il titolo di Re , 71. · Si fort.fira sopra il trono della Siria, ivi . Pa una spedizione nell' India , 85. Lega fia Seleuco, Tolommeo, Cassindro, e l'simpeo cont' Antigogo, e Demetrio, 87. Seleuco comanda all' armata dei Confederati, e riporta una celebre vittoria vicino ad Isso, 88, 1 quaitro Principl vincitori si dividono fra essi l'impero d' Alessandto il Grande , 89. Seleuco fubbrica diverse città, 90. Si eollega con Demetrio , 91. Entra in briga col medesimo, e gi toglie la Cilieia, 92. 95. Fonda Seleucia, 96. Forma una lega con Tolommeo, con Lisimaco, e con Pirro contra Demetrio. ivi . Si assicura della persona di questo Principe , 100. Cede la sua moglie , ed una patte de' suoi Stati ad Antioco, suo figlio, 114. Fa la guerra a Lisimaco, lo sconfige in una battuglia, e si pone in possesso di tutti i di Jui domini, 115. E' assassinato da Cerauno, già da esso ricolmato di benefizi, ivi. Ca. rattere di Seleuco, \$16.

Seleuco Callinico occupa Il trono della Siria, attesa la morte d' Antieco Teo, suo padre , avvelenato da Laodice , IV. 156. Procura di riacquistare eiò che gli era stato tolto da Tolommeo, 188. Guer-1a fral due fratelli, 150. Seleuco marcia contro d' Arsace , 160. E' fatto prigioniero , 161. Morte di Scienco , 161.

Seleuco Cerauno succede a Seleuco Callinico, suo padre, IV. 201. E' avvelena. to da due de' suol primari Uffiziali , 201. Seleuco Filoparore è lasciato da Antioco il Grande , suo palre , per gere nare La Stria durante l' assenza di quest' ul-1mo , IV. 350. Monta sopra il trono della Siria, 153, Invia Eliodoro in Gerusalemme per levarne i tesori . V. 19. bhodoro lo fa avvelenare, at.

Seleuco, figlio di Demetrio Nicatore, si fa dichiarare Re della Siria, V. 176. Cleopatra, di lui madre, l'uccide colle proprie sue mani, ivi.

Seleuco, figlio primogenito d' Antioco Gripo Re della Siria, gli succede, V. 136. Si sostiene contr' Antioco il Ciziceno, ior . Eusebio lo discaccia dai di lul Stati, e lo brucia in Mopsuestia, ivi .

Seleuco Cibiosarre, figlio d' Antioco Eusebto e di Selene, va in Roma a sollecitare il Senato in favore della sua madre, V. 189 Accetta la cotona dell' Egitto da Berenice , 337. Si rende odioso attese le vili sue inclinazioni . ivi . Berenice to fa morire , iri .

Seleuco, Governatore di Pelusio per Cleo. patra , consigna , per di lei ordine , questa città a Cesare , V. 361.

Selinunte, città della Sicilia, il 162, Annibale la distrugge, I, 101.

Suniramide, Regina dell' Assiria : di lei nascita, L. 226. Ella sposa Nino, ivi . Maniera con cut monto sepra il trono. ivi . Percorre tutte le parti del suo impero, 130. Di lei autorità sopra i popoll , ivi . Di lei conquiste , ivi. Ella rimetre l'impero nelle mani del suo figlio, e s' invola agli occhi degli uomini, 231. Differenza fra Semiramide e Sardanapalo , 235.

Sempronia, dama Romana; di lei ritratto jatro da Sallustio, VI, 168.

Sempronio, Console, è vinto da Annibale presso la Trebbia, I. 152.

Senato Cartaginese, I. 79. Senato di Sparta , IL 30 Senato di Arene , III. 19. Ritratto del Senato di Roma, fatto da Cinea, IV. 128.

Seneca il Retore , VI. 261. Differenza fra Seneca e Cicerone, VI. 409.

Seneca , Poeta Latino , VI. 120. Seneta, Acheo, è spedito da Antioco per sottomettere Molone, ed Alessandro, IV. 203. Cade in una imboscata, e pe-

risce con tutto il suo esercito, 204. Sennaar, piano in cui fu fabbricata Babilo-

nia , 1. 213. 353

Seanacherib, Re di Ninive, dichiara la guerra ad Ezechia, e riduce Gerusalem. me agli estremi , 1. 137. 238. Scrive ad - Ezechia una lettera piena di bestemmle contra il Dio d' Israele, e marcia contro il Re dell' Egitto di cui devasta il regno, 238. Torna davanti Gerusalem. me . ivi . La di lul armata è distrutta dall' Angelo esterminatore, ivi . Egli è trucidato dal suol propri figli, 230.

Senocrate, Filotofo, VII. 14. Di lui carattere, ivi. Di lui disinteresse , 15. Di lui povertà, ivi . Di lui sentimenti sopra la natura della Divinità, 84. Di Lui morte, 17. Come fu egli ricevuto da Antipatro, a cui era stato spedito

dagli Ateniesi, IV. 20.

Senofane, Ambasciatore di Filippo ad Annibule, cade nelle muni dei Romani. IV. 135. Fugge, e conclude il trattato con Annibale, ivi . P' arrestato nel suo ritorno dal Romani medesimi, ivi. Senofane, Filosofo; di lui pensieri sopra

la natura della Divinità , VII. 83. Senofonte, Storico e Fllosofo, VI. 348. VII. 7. Di lul noscita, ivi . Entra nei servizio di Ciro il Giovine, II. 337. Comanda at dieci mila Greel dopo la morte di Clearco, e gli riconduce nel loro paese, 351. e segg. Si unisce cogli Spartani nella guerra contra Tuaferne e Fainabazo, 358. Combatte nella bat. taglia di Coronea presso Agesilao, 382, Si ritira in Corimo, VII. 8. Vi muere , ivi . Opere di Senofonte , tvi . Carattere del di lui stile , I. 272. Differen. se fra Senotonie ed Erodoto riguardo a Ctro , 315.

Senone, è incaricato da Antioco della guerra contra Moione IV. 203. E' vinto, ivi . Senone. Acheo, si oppone in un'assemblea alla domanda del Commissarj Ro-

mani , V. 113.

Senso; per qual uso ci sono stati dati i sensi, VII. 54. Sevoltura del morti nell' Oriente . I. 361. Sepoitura del Re presso gil Sciti, 11. 91.

Attenzione degli Anticht a procurare la sepoltura ai morti, 314.

Serapide , divinità adorata nell' Egitto, IV. 103.

Serone , Comandante d' Antlocò Epifane . è vinto da Gluda Maccabeo, ed ucciso

nella battaglia, V. 38.

Serse I, figlio di Dario, è eletto Re della Persia in preferenza ad Artabasane, suo fratello, II. 119. Conferma ai Giudel I loro privilegi, 121. Riduce l' Egitto, ivi. Si prepara a portare la guerra nelle Grecia, 112. Convoca un Consiglio, ivi. Savio discorso fattogli da Artabano, 113. Serse s' Infuria contro di iui , 124. Ri. conosce il suo errore, e lo ripara in un pieno Consiglio, ivi. E' risoluta la guerra, 125. Serse si confedera coi Carraginesi , 116. J. 101. Si pone in marcia, e dà ordine, che si trafori il monte Ato, I. ta6. Lettera che per tal ragione egli scrive a quella montagna, ivi . S' innoltra verso Sardi . 127. Crudeltà ch' esercita verso Pitio, 128. Volge la sua marcia verso l' Ellesponto, ivi. Fa castigare il mare per avere rotto il ponte di barche da esso fattovi costruire al di sopra, 129. Fa costruirne un secondo, e sa passare alle sue truppe lo stretto dell' Ellesponto , ivi . Numerazione dei di lui esercite, 130. Demarato gli dice liberamente ciò che pensa sopra la di lutintrapresa, 131. Trecento Spartani contrastano a Serse il passo delle Termopili , 136. Questo Principe, indispettito, fa attaccare ad un patibolo il cadavere di Leonida, 137. Prende Atene, e la incendia, 141. E' vinto in Salamina , ive e segg. Lascia Mardonlo nella Grecia, e torna precipitosamente nell' Aria, 144. Violenta passione d Serse per la moglie di Ma.

siste, suo fratello, ed indi per Artainta, figlia di questa Principessa, 156. Fa morire Masiste. 157. SI abbandona al lusso ed all' effemminatezza, 169. E' ucciso da Artabano, Capitano delle sue guardle , ivi . Carattere di Serse, 170.

Serse 11., figlio d' Artaserse Mnemone, monta sopia il trono della Persia, Il. 246. E' assassinato da Sogdiano, suo fratello. ivi .

Sertorio, Generale Romano, fa un trattato con Mitridate , V. 302.

Servi , Serviiù . La servitù è incompatibile collo studio della Filosofia, 11, 167, Non può placere ad nomini liberi, qualunque alto prezzo ad essa si dia, 111. 178.

Servilio , milita nell' armata Romana , in qualità di Proconsole, L. 150. E' ucciso nella battaglia di Canne . 161.

Servio (Mauro Onorato), Filologo, VI. 248. Sesac, o Sesorichi , Re deil' i g.tto, 1. 61. Marcia contra Gerusalemme, e ne prende suttt i tesori, ivi .

Sesostri . Re del' Egitto : di lui educazione. I. 54. Di lui conquiste, 55. Di lul travagli utili all' Egitto, 56. Cleca di lui compiacenza nella sua grandezza,

ivi . Di lui morte , 57. Seia; drappi di seta, VI. 50.

Setone , Re dell' Egitto , si fa consecrare Sommo Pontefice di Vulcano, e si ab- bandona interamente alia superstizione, I. 61. Maniera prodigiosa con cui, secondo il racconto di Erodoto, I di Iul Stati furono liberati dall' irruzione di Sennacherlb , ivi . Di lui morte , 63. Setosi ; si veda Sesostri .

Settanta : Versione dei Settanta . IV. 132. Sette d' idolatria nell' Oriente , I. 358. Dif. ferenti Sette di Filosofi : si veda la vo-

Settimio , Uffiziale Romano al servizio di Tolommeo, Ke dell' Egitto, assassina

Pompeo, V. 341. Seuto, Principe della Tracia, è stabilito da Senofonte negli Stati del suo padre, 11. 158. Perfidia di questo Principe verso Senotonte, e le di lui truppe, ivi .

Sfatteria, isoletta dirimpetto a Pilo, II. 141. Sfera; invenzione d' essa, VII. 123. Sfero , Filosofo , ajuta Cleomene a rista-

bilire l'antica disciplina in Isparta, 186. Sfodria , Spartano , che comandava in l'espie, forma un' intrapresa inutile contra Il Pireo, 111. 168. 169. Gli è condona. ta tal' azione mercè il credito d' Age. nilao . ivi .

Sibari , città della Magna-Grecia . IL 217. Rollin Stor. Ant. Tom. VII. Tav.

Lusso ed effemminatezza di quelli abitanti, ivi. Rovina totale della città medesima, 118.

Siboteo, isola dirimpetto a Corcira, celebre per la battagita tra i Corciresi ed Corinti , 11. 201.

Sicani , popolo della Spagna , vanno a stabilirsi neila Sicilia, 11. 262.

Sicilia , isola del Mediterraneo ; descrizio . ne della medesima, I. 100. Numerazione dei popoli, che vi abitarono, 11. 26s. La Sicilia era il granajo e la nutrice del popolo Romano, VI. 12.

Sicione, cistà del Peloponneso; Regi della medesima, 11, 25. Arato la libera della tirannia, e la fa entrare nella lega degli Achel, IV. 164. Sicione fu lungamente in sommo credito per le arti,

167. VI. 77.

Sico , ch' era stato in Roma con Apelle e con Filocle in qualità d' Ambasciatore , è arrestato, e condotto davanti Filippo, V. 17. Scuopre a questo Principe tutta la trama di Perseo contra Demetrio , ivi . Sidone , città della Fenicia , I. 120. Dispe-

razione de' Sidonj nel veder Oco padrone della loro città, 111. 217. Si sottomettono ad Alessandro , 310.

Sidonio Apollinare, Vescovo di Clermont, Poeta Lacino, VI. 340.

Siennesi , Re della Cilicia , all' avvicinarsi di Ciro II Giovine, abbandona II passo angusto di quel paese, II. 338. Siface, Re della Numidia, abbraccia il partito dei Romani. I. 186. L' vinto

da Masinissa, ivi. Spora Sotonisba, e passa nel partito del Cartaginesi, ivi. 171. E' vinto da Scipione, e fatto prigioniero , ivi .

Sifare, figlio di Mitridate, è neciso dal suo padre, V. 318.

Sifilino , Patriarca di Costantinopoli, Compendiatore di Dion Cassio, VI. 364. Silanione, rinomato Statuario, VI. 88. Silenzio; austero tirocinio di silenzio, che da Pittagora era fatto osservare ai suoi

discepoll, VII. 35.

Sitro Italico , Poeta Latino , VI. 333. Silla, serve sotto Mario, in qualità di Questore, I. 215. Questo Generale lo deputa a Bocco per ricevere dalle di lui mani Giugurta, ivi . Egli fa fare un anello in cui era rappresentata quest' azione, e se ne serve di sigillo, ivi. Ristabilisce Ariobarsane sopra il trono della Cappadocia . V. 184. E' incaricato della guerra contra Mitridate , 289. Assedia Atene, iri . La prende, 292. Guadagna tre grandi battaglie sopra i Genemil di Mittridate, ivi . Si abbocca con questo Principe, e gli accorda la pace, 1981. Marcia comra Fimbria, 2001. Pasta per Atene, e s'Impadroniste del di lui biblioteca, che la trasportare in Roma, 300.

Silosone, fratello di Policrate Tiranno di Samo; di lui generosità verso Dario, Il. 89. Ricompensa che ne riceve, ivi . Simone, soprannominato il Giusto, succede

ad Onia, suo padee, nel sommo Sacerdozio dei Giudel, IV. 90. Dl lui morre, 96. Simone, figlio di Mataila, V. 33. E scelto per Generale, in rece di Gionnas suo fratello, e marcia contra Trifone, 160. E stabilito Sommo-Sacerdore e Principe de' Giudel, 161. Rinnuora gill annichi trattati col Romani, 164. Morte di Simone, 170.

Simone, Giudeo, proposto alla custodia del tempio; di Iul perfidia, V. 19.

Simonide, Poeta Greco, II. 74. VI. 300. DI lui rispotta a Jerone, che gli chiedeva la definizione di Dio. II. ivi. 11. Naufragio di Simonide, 75. Simonide preservato di gli Dei, III. 72. Rimproveti, che gli si famo, d' aver egli colla sua avarizia disnorata la poetia, II. 75. Simarocce, Re dei Parti, V. 116.

Sinesio, Vescovo di Tolemmaide, annoverato frai Poeti Greci, VI. 296. Sinfonie, nella Musica; di quante specie se ne danno VI. 120.

Sinope, cinà del Ponto, è posta in Il. bertà da Lucullo, V. 310. Siraco, nome d' un paniano, che diede

il suo nome a Siracusa, II. 273. Siracusa, città della Sicilia; fondazione della medesima . II. 262. Descrizione di questa città, 272. Storia di Siracusa fin al regno di Gelone, V. 276. Regni dl Gelone , II. 108. Di Jerone Primo , 215. di Trasibolo, 214. Assedio di Siracusa fatto dagli Ateniesi, 273. La città è ridotta agli estremi, 278. L' arrivo di Gilippo fa cangiar aspetto alle cose, 279. I Siracusani si rendono padroni dell' armata degli Ateniesi, e ne tanno morire I due Capi, 201, 104, Dionisio si arroga la tirannia In Siracusa, III. 94. Movimenti inutili dei Siracusani contro di lui 99. 100 109. Dionisio Il Giovine succede al suo padre, 121, Dione lo discaccia dal trono, \$31. Orribil' ingratitudine dei Siracusani verso Dione. 136. Dionislo il Giovine rimonta soura il trono . 146. Siracuta implora

l' assistenza dei Corinti, che le inviane Timoleonie , 147. Questo Generale la rimette in liberià, 153. Agatocle si usurpa l' autorità in Siracusa . I. 111. Morio Agaiocle, Siracusa riacquista la sua libertà, V. 278. Chiama Pirro in suo niuto contra I Cartaginesi , I. s 18. IV. 134. Si sceglie Jerone II per Re, V. 146. Dolcezza, ch' essa gusta sorto il di lul regno, 248. A Jerone succede Geronimo, 256. Turbolenze in Si. racusa dopo la morte di quest' ultimo, 260. Marcello l' assedia e la prende, 26s. 274. Riflesioni sopra il governo ed Il carattere dei Siracusani, 279. Siria , provincia dell' Asia , I, 210. E'

ridotta in provincia Romana, V. 192. Siro (P.) Poeta Latino, VI. 316.

Sisifo, figlio d' Eolo, s' impadronisce di Corinto, II. 31.

Sisigambi, madre di Darlo, è fatta prigioniera da Alessandro, dopo la battagia d'Isto, Ill. 316. Non può sopravvivere alla morte d'Alessandro, 437-Sisimetro, Governatore del Forte Corieto, si sottomette ad Alessandro, Ill. 392.

Sistemi del Mondo, VII. 96.
Sitalce, Re degli Odrisi nella Tracia, si
collega cogli Ateniesi, II. 216.

Smalto; pittura in ismalto, VI. 98. Smerdi o Tanassare, figlio di Ciro, è stabillo dal suo padre Governatore di più provincie, I. 310. Cambise lo fa morire, 310.

Smerdt il Mago si fa credere il figlio di Ciro, ed occupa il rrono della Persia, I. 322. 323. La di lui impostura si scuopre, 324. Figli è ucciao, insieme coi congiurati 325.

Smerdone, figlio d' Otane, uno de' sei Comandanti dell' armata di Serse nella spedizione di questo Principe contra la Grecia, II. 131.

Smirne, città dell' Bolide, 11. 32. Sobrierà; eccellente lezione sopra la So-

boietà, 1. 165.
Secrate, Phicipe del Filosofi, di lui nasicita, II. 1395. il supplica nel principio alla Scaluira, iriv. VI. 79, findi allo studio delle teleme (1. 159, findi allo studio delle teleme (1. 159, findi allo studio delle teleme (1. 159, findi allo supto per la Morale, iriv. Di lui carattere, 400. Di lui impieghi, 401. Ciò che dovette offirire dal casitivo umore chella nua moglie, 401. Demonito, o Spritra findilizzare il forta delle di Doffo lo dicharo i più savio di Doffo lo dicharo i più savio gli somita), 404. Soctate si distingue

nella battaglia di Potidea ed in quella presso Delia, 201, Intimo di lui legame con Alcibiade, agt. Si dà interamente ad istruite la gioveniù Ateniese . 405. Attacco de' suoi discepoli alla di lui persona, 406. Principi ammitabili ch' ei loro insegna riguardo cosi al governo come alla religione, ivi . 408. Si applica ad iscreditare nello spirito della gioveniù i Sofisti , 410, VI. 285. Ciò che si des intendere per l' ironia che gli è attribuita . Il. 419. Socrate è accusato di pensar male degli Dei, e di corrompere la gioventù d' Atene, 411. 413. Ei si difende sens' art fizio , e senza viltà , 415. E' condannato à morte , 410. Ricusa di fuggire dal carcere, 430, impiega l'ultimo giorno della sua vita nel par. lare ai suoi amici dell' immortalità dell' anima, 422. Beve la cicuta, 455. Castigo de' di lui accusatori , 426. Onori prestati dagli Ateniesi alla di lui memoria . 427. Riflessioni sopra la sentenza pronunziata coutra Socrate dagli Ateniesi, e sopra Socrate stesso, itr. Relazione fra la morte di Socrate e quella del Governatore di Tigrane , 1. 173.

Socrate, dell' Acaja, comanda ad un corpo di truppe Greche nella spedizione di Ciro il Giovine contr' Artaserse, suo fratello, II. 337. E' arrestato a tradi-

mento, ed ucciso, 349.

Socrate, figlio di Nicomede, discaccia il
suo fratelio dal trono della Bitinia, V.

285.

Sofisti; definisione dei Sofisti, II, 410. VI. 181. Onori estraordinari ehe erano loro resi in tutta la Grecia, VI. 283, Il loro credito non vi si sostenne lungamente, 285. Ciò che gl' iscreditò

sanctice, 135.

Sofocie, uno dei Generali Ateniesi, è mandato iu estilio per non aver tentata la eonquista della Sicila, II. 161.

Sofacle. Poeta Tragico, VI. 297. Entra in gara con Eschito, e lo supera. JII. 175. III. 79. Di lui mortei III. 104. Tragedie, che ce ne restano, ivi. Comiei di difese in un' et à molto innoltrata contro l'Ingratitudine de' suoi figli, ivi. Carattere di Sofole. 810.

Sofonisha, figlia d' Asdrubale, si marita con Siface, I. 186. Masinissa vince Siface, e la sposa; ma per sottraria alla potenza dei Romani, è obbligato a mandarle ili veleno, ivi.

Sogdiana, provincia dell' Asia superiore, L. 210. Alessandro se ne impadronisce, III. 381. Essa si ribella a questo Principe, ivi. Grand' intrepidezza di trenta giovani prigionieri Sogdiani condannati a morte da Alessandro, 184.

Sogdiano, figlio naturale d' Artaserse Longimano, uccide Serse II., ed occupa in di lui vece il trono della Persia, II. 146. Ea morire Bagorase, uno degli Eunuchi del suo padre, ivi. E' detronizzato da Oco, che lo fa morare nella cenere, 147.

Soldaro, lera del soldati, VI. 152. Loro stipendio, 163. Carica dei soldati nella marcia, 173. Funzioni ed esercizi dei sol. dati Romani nel loro campo, 181. V. 86. Castighi dei soldati che mancavano ni loro dovere, 191. Ricompensa accordate a quelli che si distinguevano nelle.

battaglie, 192. In Roma i soldati eran quelli, che nei Comizi sceglievano i Generali, 149. Sole, Astro, VII. 136. Profondo rispetto con cui i Persi adoravano il Sole, L 357. Solino (C. Giulio ), Filologo, VI. 246.

Solore, uno dei tette Sajerati della Grecia, è nomianto degli Atendei Arconte,
e Legislatore, II. S. Governo da etno stabilito la Atene, vir e regge. Legdi Solore nell' Egito e nella Ladia, 64.
I. 1390. Di lui condotta nella Corte di
Creto, 1. vir. Dixcorto di Solore con
Talete topra il mattimonio, II. 57. Al
suo ritorno in Atene, eggi vi trosi tuti
to cangiato, 64. Procuru intrano d' indurre l'instrato a rimoniane alla iranSomno Berez si virda Bene.

Sornazio, uno degli Uffiziali di Lucullo, comanda nel Ponto in assenza di questo Generale, V. 310.

Sosi , uno dei Capi della eongiura contra

Geronimo, a'impadronisce del rione d' Acradina, ed esporta i Siracusani a riacquistare la loro libertà, V. 160. E' sceito per uno del Membri del principal Magistrato, 161. Comanda alle truppe spedite in soccorso di Marcello, 165. Sostibo Ministro di Tolommo Filopatoria

impedisce a questo Principe di soccorrere Cleomene, e gli consiglia di farlo arrestare, IV. at8. Fa morire Artinoe, sorella e moglie del Re, at5. E' obbligato ad abbandonare il suo impiego, irisoribo, figlio del precedente, è incarico della custodia della persona del giovine Re Tolommoe Epiline, IV. 366.

Sosile , Spartano , accompagna Annibale n 2

nelle di lui spedizioni, e scrive la storia di questo gran Capitano, I. 184. Sosio ( Cajo ) Console , si dichiara del partito d' Antonio, e va a raggiunger-

le , V. 356.

Sostene, Micedone, discaccia I Galli dalla Macedonia, e vi regna per qualche tempo . IV. 118. L' oppresso dal gran numero delle truppe di Brenno, 110. Sostrato, Architetto, fabbrica la torre di Faro, IV. toz. VI. 69. Inganno, che

usa, per aver egli solo i onore di queil'. opera, 1. 13. VI. 69.

Sostrato, o Sosistrato, Governatore di Siracusa, la dà in potere di Pirro, IV. 134. Pirre, per ricompensa, lo vuole far morire, 135.

Socado, Poera Satirico, IV. 145. Giusto castigo che riceve per le sue maldicen-

ze , 145.

Sociomissione; come convlen regolarsi per inspirare sottomissione, I. 268. Maniecon cul i Persi solevano esigere la sottomissione de' popoll , II. too. 122. 128. Sous, Re di Sparta, sottomeste, insieme

con Agide, suo collega, la città di E-

los . Il. 40.

Spada, arme offensiva e difensiva, VI. 168. Spagna; descrizione della Spagna, 1. 9%. Miniere d'oro e d'argento, 84. I Cartaginesi si rendono padroni d' una parte della Spagna, 49. La medesima passa interamente sotto il dominio del Romani, 171.

Sparta, o Lacedemone, città del Peloponneso, capitale della Laconia. Spariani

o Lacedemoni .

Regi di Sparta . II. 30. Gli Eraclidi s' Impadroniscono di Sparta, dove regnano insieme i due fratelli Euristene e Procle, 31. Lo scettro resta nelle due famiglie, iri . Gil Spartani s' impadroniscono d' Flos, e ne riducono gli abi. tanti alla condizione di schiavi sotto il nome d' floti, 49. Lleurgo Legislatore di Sparta, 50. Guerra fra gli Spartant e gli Argivi, ivi . Prima guerra fra git Spartani ed i Messenj, st. Sconfitta de. gli Spartani presso Itome , 52. I medes mi s' impadroniscono d' ltome, la distruggono, ed accordan la pace al Messeni, 53. Seconda guerra degil Spurtani e de' Messeni, ivi . Gli Spartani sono battuti, 54. Chiedono un Generale ggli Ateniesi, che loro danno Tirico, Poeta di professione, ivi. Questo co suel versi inspira loro valore, e fa riportare una gran vittoria , 55. Gli Spartani settomettono i Mesteni, e gli riducono alla condizione degli Iloti, ivi . Gli Spartani liberano Atene dalla Ti.

rannia dei Pisistratidi, II. 68. 60. Intraprendono, ma invano, a ristubilire Ippia , figlio di Pisistrato , 70. 108. Da. rio manda ad intimare a Sparta la sottomissione , sta. I di lui Aral. di vi sono uccisi, ivi . Un' assurda superstizione impedisce agil Spartani d'aver parte nella giornata di Maratona, 113. tt6. E' loro deferito l' onore del comando, 135. Tre cento Spartani contrastano il passo delle Termopili a Serse, 136. Battaglia di Salamina in cui gli Spartani hanno avuta buona parte, 143. e segg. Onori da essi resi a Temistocle dopo rale battaglia, 145. Gli Spartani, insieme cogil Ateniesi, tagliano in peszi l'esercho de' Persi vicino a Plates. 149. Ne disfanno nello stesso tempo la flotta presso Micale, 155. Vogliono impedire agli Ateniesi di ristabilire le mura della loro città, 158. L' orgoglio di Pausania fa loro perdere il comando. tot. Essi deputano in Atene per accusar Temistocle come complice della congiura contra Pausania, 164.

Terremoto in Isparta, II. 189 Sedizione degl' lloti, ivi . Semi di discordia fra Sparta ed Atene, 190. Si ristabilisce la pace fra le due città, 191. Gelosia e dissensioni fra gli Spartant e gli Ateniesi, 198. Trattato di pace per trent' anni, 199. Nuovi motivi di lamento e di briga, 100, e segg. Aperta rottura fra Sparta ed Atene, 303. Guerra del Pe-lopponneso, 221. Alleati degli Spartani in tal guerra, 222. Essi devastano l' Attica, 113. Sparta ricorre al Persi, 130. I Deputati d' essa sono arrestati dagli Ateniesi, condotti in Atene, ed uccisi, ivi . Gll Spartani assediano, e prendono Platea , 131. 141. Abbandonano P Attica per ripigliar Pilo agli Ateniesi, 242. Sono battuti in mare, ivi . Spartani rinchiusi nell' Isola di Statteria, ivi. SI arrendono a discrezione, 244. Spedizioni degli Spartani nella I rocia, 149-Egino prendono Anfipoli, 150. Triegua d'un anno fra Sparta ed Atene, 151. Vittoria degli Spartani sopra gli Ateniesi presso Anfipoli, aça. Trattato di pa. ce fral due popoli per cinquant' anni,

Incomincia di nuovo la guerra fra Sparta ed Atene, 158. Gli Spartani danno ricovero ad Alcibiade, 171, Isviane per di lui consiglio Gilippo In ajuto di Siracusa, e fornificano Decelia nell' Attica, 275. 282. Gli Spartani concludono un trattato coi Pe:si, 300. La loro flotta è battuta dagli Ateniesi presso Cizlco , 304 f glino nominano Lisandro loro Ammiraglio, 3.8. Battono presso Efcso la floria Ateniese, 309. A Lisandro succede Callicratida, 311. Disfatta degli Sparrani in vicinanza delle Arginose, 313. I medesimi riportano una celebre vittoria sopra gli Ateniesi in vicinanza d'Æg s-posamos, 319. S' Impadroniscono d' Atene, 321. VI cangiano la forma del governo, 322. Decreto di Sparia sopra l'uso che si doveva fare del denaro fattovi trasportare da Lisandro, 323. Vili mezzi adoprati dagli Spartani per liberarsi d' Alcibiade , \$17. Crudeltà degli Spariani verso gli Ateniesi l'uggiti per sottrarsi alla violenza dei Trenta Tiranni , 330.

Gli Spartani danno gruppe a Ciro il Giovine contr' Artaserse, di lui fratello, II. 337. Fanno la guerra a Tisaferne ed a Farnabazo, 358. 362. Puniscono P insolenza degli Elei, 365. Intraprendono sotto la condotta d' Agesilao a ristabilire ! Greci dell' Asia nell' antica loro Ilbertà, 368, Spedizioni degli Spartanl nell' Asia, \$72. Sparta conferisce ad Agesilao il comando delle truppe di terra e di mare, 374. Lega contra gli Spartani, 377. Essi riporsano una gran vistoria presso di Nemea, 380. La loro flossa è buttura da Conone presso di Cnido , 381. Banaglia guadagnara dagli Spartani in Coronea, 182, Eglino concludono col Persi una pace vergognosa al Greci, 385. Dichiarano la guerra agli Ollnij III. 160. S' Impadroniscono per frode e per violenza della cittadella di Tebe, ivi . Ricevono gli Olini nel nu. mero degli alleati, 162.

Prosperità di Sparta, III. 165. Gil Spartani sono constretti ad uscire dalla cutadella di Tebe, 167, Formano mi incapprata laudite contra il Preco, 165, rano la gantra al Tebani, 171, 180, rano la gantra di Atene, 173, 184, popone la state di Atene, 173, 184, popone la state di Atene, 173, 184, da, 185, Bataggia di Maninez, Incui da, 185, Bataggia di Maninez, Incui da, 185, Bataggia di Maninez, Incui particolo di Spartani sono pedidori, 170, Egilno laviano soccorsi a Taco, che si era ribellato ai Persi, 200. Intrapresa degli Spartani contro Megolopoli, 212. I medesimi si rivoltano contra i Macedoni, 369. Sono viati da Antipatro, 370.

Alessandro loro perdona, 370. Sparta assediata da Pirro, 1V. 139. Interidezza delle conne Spartane durante tal assedio, ivi . Storia degli Spartani sotto il regno d' Agide, 174. Sotto quello di Cleomene , 184. Sparta cade in potere d' Antigono Dosone . 198. Sedizione in Isparia calmata da Filippo, 216. Sparta abbraccia il partitito degli Etoli contra questo Principe , 210. Diverse azioni fra zli Spartani e Filippo, 220. Sparta si unisce cogli E10li nel trattato fatto col Romani. 241. Macanida si fa tiranno di Sparta, ivi . Filopemene disfà gli Spartani presso Maninea, 256. A Macanida succede Nabide, 160. Duro trattamento che soffrono gli Spartani dalla di lui parte, ivi . 301. Flaminino assedia Sparta , 304. Intrapresa degli Etoli contra questa città, 315. La medesima entra nella lega degli Achel, 316. Gli Spariani soffrono un crudel trattamento dalla parte dei loro esull , 345. 346. Guerra fra gli Spartani e gli Achei , V. 126. I Romani separano Sparia dalla lega degli A. chei , 417.

Carattere e governo di Sparta, Il. 35. 43. III. 4. Leggi stabillte da Licurgo tormate sopra quelle di Creta, II. 535. III. 9. Senato , 36. Divisione delle terre, ivi . Amore della povertà , 6. Iscredito delle monete d'oro e d' argento, II. 37. Pasti pubblici, ivi . Educazione de' fanciulli , 38. 111. 15. Barbara crudeltà a loro riguardo , II. 47. Ubbidienza a cui si aveva cura d'avezzargli, 46. Rispeno ch' eglino erano in dovere d'avere pei vecchi, ivi . Pazienza e fermezza della gioveniù Spartana, 39. Mestiere ed esercizio degli Spartani, 40. Ozio eccessivo nel quale i medesimi vivevano, 48. Durezza degli Sparni riguardo agl' Iloti , ivi . Pudore e modestia assolutamente trascurati in Isparta, ivi. Carattere comune degli Spartani e degli Ateniesi, III. 40. Cagioni della decadenza di Sparta, 8. Differenti specie di truppe, che componevano le armate degli Spartani, 29. Scelta del Generall e degli Uffiziall, VI. 147. 148. Leva del soldati , 152. Loro stipendio , 162. Maniera con cui gli Spariani si prcprepararano alia battaglia, II. 136. Disciplina Militare di Sparia, III. 175. VI. 191. Marina della medesima, II.

45. VI. 218.

Spendio, Capuano, di concerto con Mato, fa ribellate i Mercenari contra i Cartaginesi, f. 134. E' messo alla loro testa, ivi. Fa mortre Giscone, 136. Engra in trattato coi Cattaginesi, 137. E' drestato, ed impiccato, ivi.

Spergiuro; custigo dello spergiuro nell'

Egitto , 1. 17.

Speciacali; somme immense, che gli Antichi sterficaymo a celebrare speriacoli, VI. 137. Passione per gli speriacoli è una delle principali cagioni della decadenza, del rilissamento, e della corruttela d'Atene, III. 91. Differenza di gusto frai Greci ed i Romani relativamente agli spettacoll, 721.

Speusippo, Filosofo, nipote di Platone, VII. 13. Circostanza particolare della di lui vita, ivi. Di lui legame con Dione, ivi. III. 138. Succedo nella scuola dei suo zio dopo la di lui morte,

VII. 13.

Spirito Limillare di Socrate, II. 402. Spiritamen, Confidente di Besto, forma una cospirazione contra di lui, e lo dà in potere d' Alessandro, III. 379. 380. Fa sollevare la Barriana contro questo Principe, 381. La sua mogile, non puetendo determinando ad arrendersi ad Alessandro, lo scanna in tempo di notte, 302.

Spiridate, uno de primari Ufficiali d' Artaserte Memone, abbraccia il partito d'Agesilao, e gli presta grandi servizi, il. 375. Erritto dalla severità ecessiva di broppida, si rittar la Sardi, rivi. Spiriobate, Sartapo della Jonia e genero di Dorio, si distingte col suo valore nel pastoggio del Gonzio, il IL. 398. Altstando con una lanciata lo rovestia,

morto, în terra, 299. Stadio; misura lineraria dei Greci, III. 66. Stagira, città della Macedonia, patria d' Aristotele, distrutta da Filippo e rifab-

bricata da Alessandro, III. 185, VII. 13Stasicrate, Architetto e Macchinista, è
incaricato da Alessandro dell'esecutione
del catafaleo d' Efestione, III. 431Propone ad Alessandro di tagliare
i monte Ato in figura umana, VI. 68.
si veda Dinocrate.

Statere, moneia antica; valore d'essa,

Santi; si veda Regni .

Statica ; definizione di questa scienza ; VII. 120.

Statira, moglie d' Artaserse Mnemone, vendetta, ch'ella fa della morte di Tetiteucme, suo fratello, II. 325. E' av-

velenata da' Parisati, 361.

Siatira, moglie di Dario, cade in potere
d' Alessandro, III. 315. Morte di que-

sta Principessa, 346.

Statira, figlia primogenita di Dario, sposa Alessandro il Grande, III. 414. Perisce attesi gl'intrighi di Rossane, IV. 14. Statira, sorella di Mitridice, riceve da

cativa, sorella di Mitridete, riceve da questo Principe l'ordine di morire, V. 307. Muore coraggiosamente, ivi.

Statuari; si veda la voce Scultori . Stazio, Poeta Latino, VI. 334.

Secconi; differenza fra l'uso che facevano i Greci ed i Romani degli siecconi coi quali fortificavano I loro campi, IV. 188,

Stenelo , Re di Micene , II. 26.

Stesagoro, figlio primogenito di Cimone, è stabilito da Milziade, suo zio, per Sovrano del Chersonneso Traclo, Il. 109. Stesicoro, Poeta Greco, Il. 74. VI. 209. Stilpone, di Megara, Filosofo, IV. 67.

Stobeo (Giovanni), Filologo, VI. 248. Stoici (Setta degli), VII. 27. Difetto ordinario degli Stoici nei loro scritti, 29. Sentimenti degli Stoici sopra il Sommo Bene. 60. Loro sistema sopra la forma-

zione del Mondo, 99.
Storia, idea, ch' essa dà dell' origine e
del progresso dei regni, 1. 1. Utilità,
che si dee dedurre dalla lettura della

storia, II. 9. III. 287. IV. 259. VI. 351.
Stratone, Filosofo, 14. Di lui pensieri sopra la Divinià, 83.

Stratonica, figlia di Demetrio, sposa Seleuco, IV. 91. E' da questo ceduta ad

Antioco suo figlio , 114.

Siratonica , una delle mogli di Mitridate ,
si sottomette a Pompeo , V. 318. Co-

me Mitridate se ne vendica, ivi. Strazio, Medico, va in Roma insieme con Attalo, v. 106. Le savie di hui rimostrante ritengono questo Principe dal chiedere che il regno di Pergamo si dividesse fra esso ed Eumene, suo fra-

tello, 107. Sua, Re dell' Etiopia; si veda Sabaco. Suctonio, Storico Latino, VI. 385. Suffetti, principal Magistrato presso i Cartagineti, 1. 79.

Suida, Gramatico Greco, VI. 231. Sulpiția, Dama Romana, annoverata fra i Poeti Latini, VI. 336.

Sulpigio ( P. ) , Pietore Romano , è in.

viato contra Fllippo, IV. 140. Diverse azieni di Sulpizio nella Macedonia, 242. 148. I gli è nominato Contole, e passa nella Macedonia, 171. Riporta sopra Fllippo una rimarchevol vitoria, 275.

Sulptio Gallo, Tribuno Militare nell' esercuo contra Perseo, annunzia alle truppe un'ecclasi, V. 90. Il Stanto lo incarlea d' informarsi secretamente della condotta d'Eumene e d'Antioco, 116. Imprudente maniera con cui egli si regola nella un commissione. L'es-

la sua commissione, ivi .

Sulpizio, Oratore Latino, VI. 405.

Superiori : descon passuderti di essere i

Superiori ; devono persuadersi d' essere sta.

biliti eglino per gi' inferiori , e non gi'
interiori per loro , VII.

Superstizione; quanta forza essa ha sopra lo spirito della plebagiia, 111. 349.

Surena, Generale dell' esercito dei Parti, riporta una gran vittoria sopra Crasso, V. 113. Orode, geloso della di lui glo-11a, lo fa morire, 231. Elogo di Surena, ivi.

Susa, città della Persia, si sottomette ad Alessandro, 111. 358.

Suro, figlio d' Elleno, si stabilisce nell' Attica, 11. 32.

## т

I dea, monta sopra il trono dell' Egitto, III. 199. Fa leve di truppe per ditendersi contra il Re della Persia, rri-Ottiene dagli Spartani soldatesche, ed Agesilso per loro Comandante, rri -Vedendosi abbandonato da Agesilso, ence dall' Egitto, e si ritira neila Corte della Persia, 100. Artaserse gli perdona, e gli conferace il comando delle tue truppe contra i ribelli, riri .

Tacto, Storico Latine, VI. 320. Di lui opere, 381. Carattere del ci lui stile 383. Taide, ceiebre cortigiana nell' Azica, fa incendiare, in una partita di stravizzo con Alessandro, il palazzo di Persepo-

ii. III. 363. Talento Babilonere, I. 139. Valore del talento Babilonere, I. 139. Valore del talento Attico, 330. Talento il Millero Filosofo, fondatore della Setta Jonica, III. 76. VII. 3, Di Iulivaggi, VIII. 4, I grandi suoi propresi nelle scienze lo fecero annoverare frai sette Saplenti, jri. Ragioni, che lo ri tempono dall' impegnarsi nel matrimonio, III. 6. Scoperte d'Italete nell' Attron.

nomia, VII. 4. Di lui morte, 5. Di lui sentimenti sopra la Divnità, 82. Talere, Poeta Lirico, VI. 199. Talestri, Regina delle Amazzoni, si parte da molto lungi per andar a vedere Alessandro, 111. 371.

Talubio, Araldo d' Agamennone, onorato in Isparta come un Nume, II. 111, Tamiri, fimoso Musico, che iu abbandonato alla vendetta delle Muse, VI. 112,

Tamo, Egizio, Commanne della flotta del giovine Ciro nella spedizione di questo Principe contra il suo fratello, II. 317.

Tanagra, città della Beorla, presso cul gli Ateniesi vinsero gli Spartani, II.

Tanassare, figlio di Ciro; si veda Smerdi.
Taraca, Re dell' Etiopia dopo la morte
di Setone, L. 62.

Taranto, città dell'Italia, II, 51, 1 Tarantini chiamano Pirro in loro ajuto contra 1 Romani, IV, 113, Questo Principe lascia una guarnigione nella loro città, 134.

Tarantola, specie di ragno, VI. 121. Effetti, che produce la morsicatura della medesima, e rimedio che si adopta per guarirne, ivi.

Targelia, di Mileto, Corsigiana, è annoversia fiz i Sofisti, VI. 182. Tarregonese, parte dell'antica Spagna,

1. 98.

Tarsi, secondo figlio di Javan, si stabi-

Fisce nella Grecia, II. 13.

Tarso, città della Cilicia, sottomessa da
Alessandro, III. 304.

Taso, isola nella Tracia, si ribella contra gli Ateniesi, II. 178. Cimone l'obbliga a sottomettersi, 179. Tassio, Re Indiano, si mette sotto la

protezione d'Alessandro, III. 401. Accompagna questo Principe nella di lui spedisione contra Poro, 403. Alessandro lo invia a Pero per Indurlo a sottometteral, 407. Tassilo si riconcilia con Poro, 414.

Tassilo, uno dei Generall di Mitridate, si unisce con Archelao, ed è vinto da Silla, V. 191. 194. Tanca, in che quest'arte consiste, I.

246 IV. 144

Trano, Sacerdotessa in Atene, ricusa di maledire Alcibiade, II. 170.

Tearide, fratello di Dionisio P Antico, è inviato da questo Tiranno in Olimpia per disputarvi Il premio della corsa dei cocchi, e quello della Poesia, III. 115.

Tearo; descrizione del teatro degli Antichi; III. 88. Declamazione del teatro composta; e messa in Note, VI. 133. Ge. Note, 115.

Tebaide, parte dell' Egitto, L. 6.
Lebe, città dell' Egitto; fondazione d' essa, L. 6. Grandezza e magnificenza, Z.
Districtione dell' especialistic (1988).

sa, L. b. Grandezza e magnincenza, 7.
Distruzione della medesima, V. 188.

Tebe, città della Beozia nella Grecia; fondezione d'essa, il co. Reci di Tebe

dazione d' essa , Il. 30. Regi di Tebe , ivi . 1 Tebani assediano Platea , 111. Riportano una vittoria sopra gli Atenieti presso di Delia , 150. 151. Accordano ricovero agli Ateniesi fuggiti dalla loro città presa da Lisandro, 330. Si colle. gino con Titruaste contra gli Spartani, 371. Valore dei Tebani nella battaglia di Cheronea, 382. I medesimi sono costretti dal trattato d' Antalcida a rimettere in libertà le città della Beozia, III. 150. Tebe cade nelle mani degli Spartanl, 150. Pelopida la rimette in liberta, \$64. t68. I l'ebani tiportano un considerabil vantaggle sopra gli Spartanl presso Tegira, 170. Distruggono Piatea e Tespia, 171. Distanno, e pongono in fuga gu Spartani neila battazlia di Leuttti, 173. Devastano la Laconia, e s' innoltrano fin alle porte di Sparta, 176. 177. Inviano Pelopida nella Corre della Persia, ed ottengono il titolo d' amici, e d'alleati dal Re. 182, 181, Sottomettono Alessandro, Tiranno di Feres . 181.

I Lebani fanno un secondo tentativo contro di Sparta, III. 189. Riportano una gran vittoria sopra gli Spartani presto Mantinea, 192. Soccorrono Artabazo contra il Re della Persia, 107. Chiammo Filippo la loro soccorso contra i Focensi, \$50. I Tebani, 1 Messeni, e gli Argivi si collegano insieme con Filippo per attaccare unitamente il Peloponneso, \$57. 1 Tebaul sl uniscono cogli Atenicsi contra Filippo, 164. Sono vinti presso Cheronea, \$70. Filippo mette una guarnigione nella loro città, 271. I Tebani, dopo la morte di questo Principe, ne scannano una parte, soo Alessandro marcia contro di loro, e distrugge la loro città, ivi . 291. Cas. sandro la risrabilisce , IV. 47- I Tebani si collegano coi Romani nella guerra contro l'erseo, V. 59. Si arrendono ai Romani, 70. Silla toglie ai medesimi la metà del loro territorio, 195.

Tibea, moglie d'Alessandro, Tiranno di Feres, otiliene dal suo marito la permissione di vedere Pelopida, e di parlargli, III. 184. I Discorsi, ch' ella ha, con questo Tebano, fanno in lei nascere una grand' avversione riguardo al suo marito, 185. Ella fa assussimare a lessando dai suot tre fratelli, 188.

Teges, città dell' Arcadia, tl. 16. Guerra fra gli abitanti d' essa e quelli di Mantinea, til. 189. Treira, città della Beozia, cognita per

la battaglia fra i Tebani e gli Spartani, lili. 170.

Teglatfalasar, Re di Ninive, L. \$36. Soccorre Acaz, Re di Giuda, contra i Re della Siria e d' Israele, \$37.

Telearco, carica presso i Tebani; la che consisteva, Il. 179.

Teleale Re di Sparia, assassinato dal

Telecle, Re di Sparta, assassinato dal Messenj, II. 51.

Thercopio, occiule di lunga vitta; invenzione d'esto, VII. Ga. Telençia è dichlarato Ammazgilo della florta degli Spattani mercè di credito d'Agerillo, vito fratello utermo, II. 384. Astedia Corinto per mare, vir. L' ravisto contra Olinto in vece di Feblia, III. 161. È uccis oi una battaglia, vir. Telefa. Sibartia; cagiona la rovana della

sua patria, II. 217.
Tello, cittadino d'Atene, stimato felicissimo, e perchè, L. 256.
Temere, uno dei Capi degli Eraclidi, rien-

Temene, uno dei Capi degli Eraciidi, rientra nel Pelopanneso, Il. 31. Gli tocca la sorte Argo, ivi.

Temispae, celebre Medico dell' Antichità,

VII. 104s
Temato, Uffiziale di Siracusa, cospira,
insieme con Andranoro, per impadronirs della dignità Reale, V. 261. E ucciso per ordine degli altri membri del

Magistrato , ivi . Temissio, famoso Sofista, VI. 288. Temistocle, Ateniese, si distingue nella battaglia di Maratona, II. 114. Rimuo. ve Epicide dal comando, e si fa nominare Generale in di lui vece, 133. Favorisce il Decreto che richiama Aristide, 114 Cede l' onore del comando della flotta agli Spartani , 135. Determina gli Ateniesi ad abbandonare la loro città , 140 Persuade ai Greci di combattere nello stretto di Salamina, 141. Gli Spartani gli decretano il premio della saviessa dopo la vittoria riportata la Salamina medesima, 545. Acciamazioni che gli sono fatte nei Giuochi Olimpici, 148. El ristabilisce le mura d' Atene, e fortifica il Pireo, 158, 159. Ne. ro progetto, che forma, per soppiantare gii Spartani . 150. E' bandito da AieAtene, 163. Perseguitato Zagli Ateniesi e dagli Syartani come complice della congiura di Pausania, si rifugia presso Admeto, ivi, e segg. Si ritira nella Corte d' Artaserse . 171. Grandezza del di lui credito presso questo Principe, 174. Si dà la morte, 179. Caratiere di Temisiocle, 109. 146. 168. 180. Somma di lui moderazione in molti incontri, \$35. 145.

Tempi celebri della Grecia . III. 184. VI.

Tenne . Re di Sidone . da questa città ad Ocu, III. 217. Oco, per ricompensare il di lui tradimento, lo fa morire, ivi. Tenone, Comandanie della cittadella di Stracusa, si dà a Pirro, IV. 134. Que-

sto Principe lo fa privare di vita, 135-Teocriso, Poeta nella Corte di Jerone, V. 258.

Teodo e , principale fra gli Eumolpidi in Atene ; ciò ch' egli si azzardò a dire riguardo alle maledizioni, II, 306.

Teodoro, cittadino di Stracusa, osa dichiararsi apertamente , in presenza di Dionisio, in favore della libertà, III.

Teodoro . Filosofo della Setta Cirenaica . VII. 10. Empla di lui dotrrina, 81.

Teodoro . Aseniese . padre d' Isocrate . VI. 303. Teodoso, sio d' Eraciide, deputa a Dione

per pregarlo ad accorrere prontamente in ajuto di Siracusa, III. 130. Si mette nelle di lui mani, 140. Dione gli perdona, 141,

Teodoro . Governatore della Battriana , si ribella contr' Antioco , e si fa dichiarate Re di quella provincia, IV. 150. Muore, 160. Trodoro, figlio dei precedente, succede

· ai suo padre, IV. 160. Forma una lega offensiva e difensiva con Arsace . ivi . Teodoro è incaricato da Antioco di fare la guerra a Molone, IV. 203. E' vinto, ed obbligato ad abbandonare il campo

di battaglia, ivi .

Teodoro , Etolio , Governatore della Cele-Siria per Tolommeo, difende l' Ingresso di quella provincia contr' Antioco, e l'obbliga a ritirarsi. IV. 204. E' accusato, ed obbligato a portarsi neila Corte dell' Egitto a render conto delia sua condutta, 208. Piccato di tal affronto, si dichiara in favore d' Antioco, e gli consegna le città di Tiro e di Tolemmaide, 209. Entra di notte · nel campo di Tolommeo col disegno d'

Rollin Ster. Ant. Tom. VII. Tav.

acciderio, str. Essendogli fallito il coipo , fugge , e torna nel suo campo , IVI . . Teodoro, uno dei principali congiurati contra la vita di Geronimo, è messo alla tortura, e muore senza scuoprir alcuno

de' suoi complici, V. 358. Trodoso . Precessore dell' ultimo Tolommeo, consiglia a questo principe di far morire Pompeo, V. 341. Va a presentare la testa di questo Romano a Cesare . 341.

Teofrasse, Capitano d' Antigono, ricusa d' uscire da Corinto, IV. 178. E' fatto

morire da Arato, ivi .

Teofrasso, Filosofo, successore d' Aristotele , VII. 13. Di lui disputa con una secchia d' Atene sopra il presso di qualche cosa, ch' egli contrattava, 24. In che faceva egli consisiere la vera beatitudine, iri . Di lui pensieri sopra la natura della Divinità, 83. Di lui mor-

te , 24-Teogisone, di Megara, dà ai Greci un savio avviso dopo la bastaglia di Platea, II. 158.

Teologia degli Antichi, VII. 85. Teane, di Smirne, celebre per suoi Trattati sopra l' Aritmetica e l' Algebra . VII. 118.

Teopompo, Re di Sparta, stabilisce gli Ffori, II. 36. Comanda nella guerra contra eli Argivi . co. Indi contra i Messe. ni , 51. L' vinto da Aristomene , fatto prigioniero, ed ucciso, 53.

Teopompo, discepolo d'Isocrate, riporta il premio dell'eloquenza sopra il suo Maestro, ed ha la debolezza, e la vanità di vantattene , III. 213.

Teossene , Dama Tessala , e figlia d' Erodico, sposa Poride, V. 3. Fine tragica e coraggiosa di Teossene, 4-

Teramene, uno dei Capi Aieniesi, è incaricato di dar sepoltura al morti dopo la battaglia delle Arginose , II. 314. Non avendo potuto eseguire tal ordine, ne rende responsabili gli altri Capi, e gli accusa in Atene , 315. L' deputato presso Lisandro durante l'assedio d' Atene medesima, 321. Si oppone alla violenza de' suoi Colleghi, e si tira addosso l' odio Joro, 319. E' accusato da Crizia, ed ucciso, ivi.

Teramene , Retore famoso , VI. 304-Terenzio, Poeta Latino; compendio della di lui vita , I. 87. VI. 309. Carastere delle di ini opere, 311. Paralello di Terenzio con Moliere , 329.

Teribago, Uffiziale d' Artaserse Mnemone de.

determina questo Principe a non fizgle re l'acomo di kiro, suo fratello, II, 339. Comanda alla florta spedias da Araserse o nito Nagora, da assoba questo Principe in Staintina, 359. El accusa de la compania del co

Tevillo, Tiranno d' Imera, ma detronizzato da Terone, induce i Cartaginesi a portare la guerra nella Sicilia, II.

ze8.
Terteucme, fratello di Statira moglie d'
Artaserse, spora Amestri, figlia di Dario, il 315. Storia tragica di Teri-

teucme, ivi.
Terma, ciuà capitale dell' Ftolia, presa
d'assalto, e devastata da Filippo, iV.

216.
Tessaglia, II. 135. Battaglia delle Termopili fra gli Spartani e Serse, 136.
Vittoria de Romani sopra Antioco pres, so le Termopili, IV. 312.

Terone, Tiranno d'Agrigento, si collega con Gelone, e riporta con lui una gran vittoria soura i Cartaginesi, II. 208-

Terpandro, Poeta Musico, VI. 123, 293. Terre; disistone delle terre stabilità in Isparta da Licurgo, II. 44. Riflessione sopra questa divisione, viv.

Tesco, Re d'Atene, 11. 28. Muore nell' isola di Scito, dov' era stato obbligato a rifugiarsi, 176. Cimone ne riporta le

ossa în Atene, ivi.
Tesno, fiume dell' Italia, presso cul P.
Scipione fu viano da Annibale, î. 150.
Tesmeteti, Magistrato Ateolese, III. 10.
Tespi, Poeta Greco, riguardato come l'
inventore della Tragedia, II. 76. III.

76. VI. 190.

Tespie, città dell' Aceja rovinata dai Teboni, III. 171.

Tessaglia, provincia dell'antica Grecia, Il. 18. I Fessali si sottomettono a Serse, 135 Implorano i assistenza dei Tebant contr' Alessandro di Feres, III. 183. Pelopida gli libera, 191. Eglino di corrono a Flippo contra i loro Tiranni, 144. Questo Principe ne gli libera, 191.

Tessalanica, moglie di Cassandro, è uc-

cisa da Antipatro, suo figlio maggiore 1V. 95. Pessalo, terzo figlio di Pisistrato, 1L 67.

Tessalo, terzo figlio di Pisistrato, 11.67. T. ssalo, Medico, uno dei figli d'Ippocrate, VII. 103.

Testa, sorella di Dionisio P Antico, e moglie di Polissone; intrepida risposta da lei data al suo fratello, in occasione della tirga del suo marito, III. 110. Testamento; uso del soldati Romani di ihre il loro testamento prima della bar-

taglia , VI. 191. Testuggine , macchina di guerra degli An-

tichi, VI. 205.

Theti; nome del basso popolo in Atene,
ill. 15.

Termosi, o Amosi, avendo discacciati I Re Pastori, regna nell'Egitto, L. 53.

Teura, dopo la morte d'Arone, suo marito Principe dell' Illitico, regna in di lui vece, IV. 17s. Insulto sanganoso, ch'ella fa ai Romani nella persona del loro Ambasciatori, ivi. L'obbligata a chieder loro la pace, e la ottiene, ivi.

Tiara del Re della Persia, III. 202.
Tiberio Gracco è spedito dal Senaro nell'
Asia per osservare la condotta d' Eumene e quella d' Antioco, V. 117. Si ve.
da Gracco.

Tibullo , Poeta Latino , VI. 327.

Tico, rione della città di Siracusa, II.

Tico Brahe, celebre Astronomo moderno,

Tideo, uno dei Capi Atenieai, rigetta i constpil d'Alcibiade, ed de cogione della battaglia presso Ægos-poramos, 11. 319. Tigrane, figlio d'un Re dell' Armenia, ottiene da Ciro la gruzia pel suo padre, l. 170. Comanda alle truppe Ar-

mene, 175. Tigrane, figlio di Tigrane Re dell' Armenia, é rimesso in liberta dal Parti alla morte del suo padre, e collocato sopra Il trono dell' Armenia, V. 186. Accetta la corona della Siria, e la porta per diciott' anni, 183. Sposa Cleopatra, figlia di Mitridate . 284. tot. Invade il regno. della Cappadocia, 140. Accoglie Mitridate, 307. Gli è dichiaratu la guerra dai Romani, 309. E' vinto da Lucullo. 313. Attende, di concerto con Mitridate, a tare nuove leve di truppe, 315. E' vinto per la secondo volta, 317. Pompeo marcia contro di lui, e lo trova in guerra col suo figlio, 314. Tigrane rimette se stesso e la sua corona ella discrezione di Pompeo e dei Romani,

315- Pompeo gli lascia una parte de' di lui Stati . ivi .

Tigrane, figlio del precedente, fa la guerra ai suo padre, V. s. Si pone sutto la protezione di Pompeo, 324. Non contento del decreto di Pompeo, cerca di salvarsi, 126, l'ompeo lo riserva pel suo trionfo, ivi .

Tigranoceria, città dell' Armenia, fabbricata da Tigrane , V. 301. Luculio la prende, e l'abbandona al saccheggio,

Tigri , fiume dell' Asia , III. 348. Timagora , deputato dagli Ateniesi alla Corte della Persia, riceve grandi doni, ed al suo ritorno è condanuato a mor-

te, 1ft. Br 181. Timandra , concubina di Alcibiade , gli ren-

de gli tiltimi doveri, II. 317 Timanie, Pittere celebre deil' antichità, Vi to4. Di lui quidro del sacrificio d' Ingenia, ivi. Quatro che gli fa riportare il premio di pittura sopra Zeusi,

e sopra Parrasio, 103. T. marco , I tranno di Mileto . è vinto , ed tuciso da Antioco Teo . IV. 148. Timario, Governutore di Babilonia, si tlbelle a Demercio Sotero, ed è ucciso.

V. 151 Timastone, è scelto per uno del Comandantt dei Greci dojo la morie di Clear-

eo , 11, 351. Timasiteo, Capo dei Corsari di Lipari ; nobili e religiose maniere da esso usate riguardo ai Romani, 111. 147-

Timbrea , città della Lidia , famosa per la battuglia tra Ciro e Creso , L 283. Timbione, Generale Spartano, mareia contra Tisafe ne e Farnabazo, Il. 158. E' richiamato per qualche motivo di disgusie, 362.

Timea , muglie d' Ag de ; eccessiva di lei passione per Alcibiade, It. 171 Timocari, Astronomo antico, VII. 114. Timoclea , Dama Tebana , III. 291. Intrepida azione di guesta Dama durante il saccheggio di Tete, ivi .

Timocrate, umico di Dionisio il Giovine, spesa la moglie di Dione ch' era in esillo, 111. 130. All' avvicinarsi di Dio-ne, prende la fuga, 133.

Timofane, Corintio, essendosi reso tiranno della sua petria, è assassinato da Timoleopte , suo fretello , 111. 148. Timolao , Corintio , consiglia alle città collegate contra gli Spartani d'andar ad attaccargii nel loro paese, 11. 379.

Timolao, Spartano, ospite di Filopeme-

ne . è incaricato da' suoi concittadini d' andar ad offragli le ricchezze di Nabide, IV. 316. S'incarica suo malgrado di tal commissione, ivi.

Timoleonie, Corintio, sacrifica alla sua patria Timofane, suo proprio fratello, III. 148. L Corinti lo spediscono in soccorso di Siracusa , ivi. 1. 100 hgh elude con un telice stratagemma la vigilanza dei Cartaginesi , III. 149. R porta un vantaggio sopra Iceta ed i Cartaginesi mesesimi presso la città d' Adrana, 150. Entra in Siracusa, 151. Dionisio gli si arrende, ivi. Timoleonte lo manda in Corinto, ivi. Riporta replicate vittorie sopra i Cartagnesi , 151. L 100 Rimerte Stracusa in libertà, e vi stobilisce alcune savie leggi, III 153. Libera dalla tirannia le altre città della Sicilia , 154. 155. Riporta una gran vittoria sopin i Cartaginesi, ivi . E' chiamato in giudizio , ivi . Rinunzia alia sua autorità, e conduce il resto de' suoi giorni nel ritiro, 156 Vi muore, ivi . Onori resi alla di iul memoria, 157. Di lui elogio, ivi.

Timossene è nominato Generale degli A. cher, in vece d' Atato, IV. 187.

Timossene, moglie di Plutarco, VI. 3Co. Timoreo, figlio di Conone, è inviato dagli Ateniesi con una flotta in ajuto de' Tebant, III. 169. Desasta le spiaggo della Laconia, e s' impadronisce dell' isola di Corcira, ivi . E' impiegato dagli Ateniesi nella guerra contra gli alleati, 107. 10%. L' accusato da Carcte, e condannato ad tina grossa ammenda, 109. St ritita in Calcide, e vl muore, ivi . Bel deito di Timoteo , 187. Di lui elogio, 108.

Timoreo, Luogotenente d' Antioco Fpifane , è vinto da Giuda Maccabeo, V. 41. E' vinto un' altra volta dal medesimo setto Il regno d' Antioco Eupatore . 146.

Timoreo, celebre Scultore dell' antichità, VI. 87.

Timoreo. Poeta Musico, VI. 125. Cangiamento da esso fatto nella cetra, ivi . Tindaro, Re di Sporta, II. 10.

L'i:anno; origine di questo nome, e significato del medesimo, II. 34. Differenza frà l'esser Re e l'esser l'iranno. III. 93. 94. IV. 159

Tirannione, Gramatico Greco, VI. 130. Cura, che si dava, d' ammassar IIbri , ivi , Stima che ne facera Cicerone , ivi .

0

Tirannione, Gramatico Greco, discepolo del precedente, VI. 131.

Tiribago, Satrapo dell' Armenia Occidentale, inquieta I Grecl nella loro ritira-

ta, 11. 354. Tirintutecme, figlio d' Artabano, uno del Comandanti dell'esercito di Serse nella spedizione di questo Principe contro la

Grecia, II. 131.

Tiro, città della Fenicia; fondazione d' essa, 350. Commercio e potenza della medesima, VI. 28. Ttro è assediata e presa da Nabuccodonosorre , I. 143. Dario la ristabilisce negli antichi privelegi, II. 103. Alessandro l'assedia, e se ne impadionisce, 221. e segg. Se ne Impadronisce Antigono, IV. 56. 57. Adempimento delle diverse Profezie sopra Tiro , Ill. 331.

Tireo , Poeta Greco , VI. 193. Gli Ate. niesi lo danno agli Spartani per comandare alle loro truppe, II. 54. Egli le incoraggisce, e fa loro riportare una gran vittoria sopra i Messenj, 55. E' aggregato frai cittadini di Sparta, ivi . Carattere della poesia di Tirteo, ivi . VI. 193. 194.

Tisamene, figlio d' Oreste, regna în Miceoe, insieme con Pentilo, suo fratel. lo , 11. 16.

Tisia . Retore Greco . e Sofista . Vl. 249. 184.

Tisippe, Etolo, è accusato di aver esercitate grandi crudeltà contra quelli che non avevano abbracciato il partito del Romani contra Perseo. V. 111. E'assoluto da Paolo Emilio, ivi.

Tisoferne, Perso ben nato, è incaricato da Darlo di sottomettere Pisutne, Governatore della Lidia, II. 148. I gli lo fa , ed ottiene per ricompensa il governo della Lidia medesima, evi . Si Liscia sedure dalle lusinghe d' Alcibiade , e si abbandona interamente a lul, 297. Conclude un Trattato coi Peloponnesi, 300. Fa arrestar Alcibiade, e lo manda prigioniero in Sardi, 303. Comanda nell' armata d'Artaserse Mnemone nella giornata di Cunassa . e vi si distingue, 139-341. 342. S' incarica di ricondurre I Greci fin nella loro patria, 347 Arresta a tradimento Clearco, ed altal quattro Generall, e gl' invia ad Artaserse, 349. 350. Si unisce con Farnace per opporsi alle intraprese di Dercillida , 364. Manda ad intimare ad Agesilao d' uscire dall' Asia, ed in caso di rifiuto gli dichiara la guerra , 372. E' tinto presso Sardi, 373. E' accusato di tradimento, ivi . E' fatto morire da Artaserse, 374. Carattere di Tisaferne, 248, 208. 374-

Tuo, Imperatore Romano, assedia, e prende Gerusalemme, VI. 212.

Tico.Livio , Storlco Latino , VI. 371. Ca. rattere della di lui opera, 173. Titrauste arresta Tisuferne per ordine d'

Artaserse, ed è posto, in di lui vece, alla testa degli eserciti, 1i. 273. 274. Fa sollevare diverse città della Grecia contra gli Spartani, 277.

Toante, Etolo, incaricato d'impadronirsi di Calcide, fallisce il suo colpo, IV. 13. Si porta presso d' Antioco, e lo determina a passare nella Grecia, 316. Tobia è condotto la cartività nell' Assi-

ria , 1. 237. Si nasconde per qualche tempo onde involarsi alla crudeltà di Sennacherib, 139. Predice al suoi figli la rovina di Ninive, 240.

Tolemmaide, figlia di Tolommeo Sotero, sposa Demetrio Poliorcete, IV. 99-Tolemmeo, figlio d' Aminta II, disputa la corona a Perdicca III, 185. Pelopida lo esclude dal trono, 134.

Tolommeo, figlio di Seleuco, è ucciso nella battaglia d' liso, III. 315.

Tolommeo I. figlio di Lago uno dei Generali d' Alessandro , prende diverse c.tta nell' India , III. 400. E' ferito pericolosamente nell' assedio d' una d' esse, 3. Guarisce in pochi giorni. Provincie che gli toccano in sorie dopo la morte d' Alessandro, IV. 13. Ei fa condurre it corpo d' Alessandro in Alessandria, 26. Si collega con Antipatro, con Cratere, e con Antioco contra Perdicca ed Eumene, 17. S' impadronisce del campo di Perdicca, 29. Ricusa la reggenza del regno, 30. Si rende padrone della Siria, della Fenicia, e deila Giudea, 31. Prende Gerusalemme, ivi, Si collega con Seleuco, con Cassandro e con Lisimaco contr' Antigono, 56. S' impadronisce dell' Isola di Cipro, 58. Disfà Demetrio in una battaglia, 59. Si rende padrone di Tiro , ivi . Une dei di lui Generali è sconfitto da Demetrio, 60. Diverse spedizioni di Tolommeo contr' Antigono, 64. Tolommeo è vinto da Demetrio, che gli toglie l' isola di Ci. pro . 71.

Tolommeo prende il titolo di Re. IV. 72. Impedisce ad Antigono d' approdure all' Egitto, 78. Spedisce soccorsi al Rodiotti assediati da Demetrio. 78. 80. I. Rodioul per pasitudine gi damo no ititudo di Svero « 83. Tolevano e to cellega con Scienco », con Cassandro, con Liamaro comi fanteno, e De metrio, 87. Questi quaturo Principi si diddono fa cesì l'impero d'Alestandro, 89. Lega fra Tolomneo e Litina-co, yn. Tolomneo ripigla P. Iso'a di Cipro topra Demetrio, 95. Rismuoto o, yn. Tolomneo ripigla P. Iso'a di Lega con Liamaro e con s'esco con-regno a Tolomneo Fisichello, uo. 8. gilo, 101. More di Tolomneo Soero, 105. Elogio di questo Principe, 106. Famosta hibiloreca de seno fatta contruire

in Alessandria, 103. Tolommeo II., desto Filadelfo, è posto da Tolommeo Soiero, suo padre, sopra il Trono dell' Fgitto, IV. 102. Festa da esso data ai popoli ai suo avvenimento alla corona, 106. Princies del di lui regno, 111. Di lui risentimento contra Demetrio di Falera, ivi . Tolommeo fa costruire la torre del Faro . 102. VI. 60. Fa tradurre i Libri Sacri per ornarne la sua bibiloteca, IV 121. Cerca l' a. micizia de' Romani, 144. Di lui liberalità verso gli Ambasciatori di Roma, ivi . Tolommeo munda a soccorrere all Ateniesi assediati da Antigono , 145 Ribellione di Magas contro Tolommeo. 146. Questo seda una congiura contra la sua persona, ivi . Lavori di Tolommeo utili al commercio, 148. Ezli si accomoda con Magas, 149. Guerra fra Tolommeo ed Antioco , ivi . Puce fra questi Principi, 150. Morte di Tolommeo Filadelfo, 15:. Carattere, e qualità di questo Principe, evi. Di lui gusto per le arti, 151. Di lui attenzone a render florido il commercio nei suo regno, 148. VL 31.

Tolommeo III., soprannominato Evergete, succede a Tolommeo Filadelfo, suo padre , IV. 153. Vendica la morte di Berenice , sua sorella , fa morire Laodice, e s' Impadionisce d' una parte dels' Asia, 156. Nel tornare da questa spedizione, passa per Gerusalemme, e vi offre sacrifizi al Dio d' Israele . 157. Lega d' Antioco Jerace e di Seleuco Callinico contra Tolommeo, 158. Questo si accomoda con Seleuco. 150. Fa arrestar Antioce, e lo rinchiude in carcure, 160. Si applica ad aumentare la biblioteca d' Alessandria, ivi. Dà a Giuseppe, nipote d'Onia, l'appalto delle provincie della Cele-Siria. della Fenicia, della Giudea, e della Samaria, 161. Liberalità di Tolommeo verso i Rodiotti, 199. Arrivo di Clenmene nella Corte dell' Egitto, 198. Morte di Tolommeo Evergere, 199.

Tolommeo IV., chia nato Filopatore, monta sopra il trono dell' Egitto dopo ia morte di Tolommeo Eve gete . IV. 201. Ingiustizia e crudeltà di questo Principe verso Cleomene, 218. Antioco il Grande intraprende a mogiere a Tolommeo la Cele Siria, 204. 108 Brieve triegua fra questi due Principi, 209. Tolommeo riporta in Rafia una gran vittoria sopra Antioco, 210 221, Passa in Gerusalemme, ivi . Sdegno e vendenta di Tolom. meo contra i Giudei, che ricusano di lasciurlo entrare nel Santuario, 212, Egli accorda la pace ad Antioco, ivi . Ribellione degli Egizi contra Filopatore . 214. Questo Principe si abbandona a sutti gil stravizzi , im . Fa morire Arsinoe, sua socella e sua moglie, 145. Muo-

re, consumato dal'e dissolutezze, 264-Tolommes V., detto Epifare, in età di cinque anni sale sopra il trono dell' Egitto dopo la morte di Tolommeo Filopatore , IV. 164. Antioco il Grande e Filippo si collegano per invadere i di lui Stati, 166. Tolomneo è posto sotto la surela dei Romani, 170. Aristomene, tutore del giovine Re pei Romani, toglie ad Antioco la Palestina e la Cele-Siria, 279. Antioco riviglia queste provincie, ivi. Congiura di Scopa contra Tolommeo, dissipata da Aristomene, 299. Tolomineo è dichiarato Maggiore, ivi . Sposa Cleopatra , figlia d' Antioco , 309. Si cotlega cogil A. chei, 354. Dà ad Ircano, figlio di Giuseppe, grandi saggi di bonià e d'amicizia, ivi . Si disgusta d' Aristomene, e io fa morire, 355. Si abband na a tutti gli eccessi, ivi . Gli Egizlani formano molte trane contro di fui , ivi . Tolommeo sceglie Policrate per suo Primo-Ministro, ivi. Coll' ajuto d' esso, doma i ribelli, ivi . Rinnuova l'allean .za cogli Achei, ivi . Forma il proget. to d'attaccare Seleuco, 370. I princlpali della di lui Corre lo fanno avvelenare . ivi .

Tolommeo VI., distinto col soprannome di Filometore, in età di dieci anal succede a Tolommeo Epifane, suo padre, IV. 370. Semi di guerra fra Tolommeo ed Antioco Epifane, V. 21. Incoronazione di Filometore, 1). Egli è tiato da Antioco, 14. Perde una seconda battaglia contra questo Principe, ed è fatto prigioniero, 25. Gli Alessandriot nominano per Re In di lui vece . Tolommeo Evergete II. soprannominato anche Fiscone, 16. Antioco rimette apparentemente Filometore sopra il trono, 28. I due fratelli si accordano, e regnano insieme, 29. t Romani impediscono ad Antioco d' inquietargli, 30 Filometore è discacciato dal trono da Fiscone, suo fratelo, 447. Egii si porta in Roma ad implorare ia ciemenza del Senato, ivi . I Romani dividono il regno dell' Egitto frai due fratelli . 148. Nuove brighe tra Filometore e Fiscone ivi . Filometore ricusa di sgombrare l' isola di Cipro, 149. Roporta una vittoria sopra Fiscone, e lo ta prigioniero, ivi. Gli perdona, e gli restituisce I di lui Stati . ivi . Dà la sua figlia Cleopatra in moglie ad Alessandro Baia , 155. Permette ad Onia di fabbricare un templo pei Giudel nell' Egitto, ivi . Marcia in soccorso d' Alessandro, suo genero, attaccato da Demetrio, 156. Trama d' Apollonio contra Tolommeo, ivi . Al rifiuto, che fa Alessandio, di consegnargli quel perfido. Filometore gli toglie la sua figlia, la dà a Demetrio, e lo ajuta a risalire sopra il trano del di lui padre, ivi . Morte di Filometore, 157.

Tolomneo Vti. chiamato Evergete e Fiscone, figlio di Tolommeo Epitane, è Innuizato dagli Alessandrini al trono dell' Eg tto, in vece di Tolommeo Filometore suo maggior frutello, V. 26. I due fratelli si accordano, e regnano insieme. 29. Si preparano a difendersi contra gli astacchi d' Antloco , ivi . 1 Romani obbligano questo Principe a lasciare I due tratelli in pace, 30. Fiscone discaccia dal trono Filometore, t47 I Romani dividono il regno fral due fratelli, 148. Fiscone, mal contento della parte ad esso toccata, passa in Roma, e chiede d' esser posto in possesso dell' Isola di Cipri, ivi. I Romani gliel' a .giudicano, ivi . 1 Cirenel chiudono a Fiscone I' Ingresso nel loro paese , 147. Questo Principe si ristabilisce nella Cirenalca, e si tira addosso cattivi trattamenti attesa la sua cattiva condutta, ivi. Fa un miovo viaggio in Roma, e vi espone i suoi lamenti contra il suo fratello , ivi . Intraprende ad impadronir. si dell' isola di Cipro, no. Filometore lo batte, lo fa prigioniero, ed indi gil restituisce generosamente I di lui Stati ,

Fiscone sposa Cleopatra, vedova di Filometore ascende al trono dell' retto. e fa morire il figlio del suo fratello, V. 157. Eccessi di follia e di dissolutezza in Fiscone , 164. Scipione Alricano il Giovine si porta nella Corte di questo Principe, t65. Fiscone discaccia Cleopatra, e sposa una figlia, ch' elia aveva avuta da Filomezore, chiamata anche questa Cleopatra, 173. Crudeità orribili da lui esercitate nell' Eg tio , 174 Una ribellio e generale l' obbliga ad uselrne, ivi . Nuove crudelta di Fiscone, iv. Fgli torna nell' tgitto, e rimonta sopra il trono, 175 Sostiene l' imposiura d' Alesiandro Zebina, e lo provvede d' un' armata per ajutarlo ad impadronirsi del trono della Siria, ivi . Da Trifene, sua figlia, la moglie a Gripo, 177 Morte di Fiscone, 178.

Tolommeo VIII. soprannominato Lauro, succede a Fiscone, suo padee, V. 179. Cleopatra, sua madre, l' obbliga a ripudiare Cleopaira sua sorella maggiore, ed a sposare Selene anche sua sorella minore, ivi . Latiro soccorre Autioco di Cizico contra Giovanni Ircano, 180. Cleopatra toglie a Latiro Selene, sua figlia, ed obbliga lul stesso ad uscire dall' Egitto, ed a conventarsi del reggo di Cipro . 18t. Lattro manda ad assediare Tolemmaide, e marcia in persona coatr' Alessandro, Re de' Gudei, sopra cui riporta una gran vittoria, 184. Barbara azione di Latiro dopo la battaglia . ivi . Li si ritira dall' assedio di Tolemmaide, isi . Fa un tentativo inutile sopra l' Egitto, ivi . E richiamato dagli Alessandrini, e rimesso si pra il trono, 188. Insorge una ribellione nell' Egitio contra di lui, ivi . Latiro distrugge Tebe, dove si erano ritirati i ribelli , ivi . Muore poco tempo dopo , ivi . To'ommeo IX , Re dell' Egitto ; si veda A'essandro I, figlio di l'iscone.

Thomno X, figlio d'Alessandro I, Redéll' Egitor, si voda Alessandro II. Tolumno XI, detto Audre, è pouto dagli Alessandria sogra il trono dall' Egitor, si fa chiamae amico ed alleso del popolo Romano merci il credito di Cesare e di Pompro, 334. Quindi sopracactica d'imporationi suoi suddri, ivi .P. discacciato dal trono, no Gli Alessandinia gli sostituiziono Decenice. di lui figilia, 135. Egil va in Roma, e i procura a fonza di deazono i sufficiaj dei principali della Repubblica per lairi sittalitire, i<sup>10</sup>. Es perrue I maggior instalitire, i<sup>10</sup>. Es perrue I maggior Roma par giustificare la loro vibelione, 336. Gil si oppone un oracolo della Sibilia, i<sup>10</sup>. Gabinio lo ristabiliste topra il trono, 313. Aulte fa morrie Berenderi il trono, 313. Aulte fa morrie Berender

Tolomero XII, figito di Tolomneo Allette, regna dopo il suo padre, inicime con Cleopatra, sua sorella V. 340. Ultcaccia Cleopatra, yr. Es assistinar Pompeo per consiglio di Teodore, 341. L'esare si fi giudeo e fi Tolomneo e Cleopatra, 341. Si assicura della persuna di Tolomneo, 344. La rimette in berrà 3, 344. La rimette in berrà 3 conta Clesare, pri s. El "mon per ordendo calboral, si anogga nel Nilo callo di calboral, si anogga nel Nilo callo di

Tolommeo I., Re di Lipro, fiatello di Tolommeo Aulete, è deposto dai Romani, che ae conquistano i beni , V. 197. Si uccide con un veleno . ivi .

Tolommeo, II., figlio di Tolommeo Aulete, è ristabilito Re di Clipto da Cesare, V. 344. Cesare dà la corona dell' Egitto a lui ed a Cleopatra, 347. Morte di Tolommeo, avvelenzio da questa Principessa, 349.

Tolommeo, figlio d' Antonio e di Cleopatra, è proclamato Re della Siria da Autonio stesso, V. 355.

Tolommeo Apione, figlio naturale di Fi. scone, è stabilito dal suo padre Re della Cirenaica, V. 178. Fgll, morendo, lascia il suo regno al Romani, 136.

Tolumou e grou il Români.

Tolumou o grou il Români.

Tolumou o Stero II Fallario Giglio

di Tolumou o Stero II Fallario Giglio

e ii ritira primieramente presto Lisma.

co iidi presto Seleno. [V. To. Indiuce quest' oltimo a fare la guerra a Lismanco, riv. 113. Asstralia Seleuco, e r'impadronisce degli Siarti di Lisma.

co, 1.5; 1.6. Spost Arfinoc, sun sorel·la vedora di Lismaco stesso. e fa semare i due effi ch' ella severa avauti da questo Princepe. 117. Relega lei meda.

suma nella Samoraca, riv. 2 ben preche l'uccidono in una bastaglia, 118.

Telonamo Margaror. Gereranoce dell'

Tolommeo Macrone, Governatore dell' isola di Cipro sotto Tolommeo Filometore, si ribella a questo Principe, entra al setvizio di Tolommeo Epifane. e gii dà in poters l'hols di Cipro, V.

5. Autioco lo pone en annerno de suoi combienti, e gii dà il governo della Celestria e della Palestria, m'. Mircha contra i Guadei ed è rinto da Guadei Maccheo, 30, e 1855. Diffensa amico del Guadei, 1444. Antioco Ruptore gii person, el succiso in cue la companio del Guadei del Guadei del Guadei del Guadei del Proposito del Guadei d

141.

Tolommo, uno de' primarj Uffiziali di Filippo, si unisce con Apelle nella di lol cospirazione contra quel Principe, 1V. 120. 320. Filippo lo fa morite 1,32.

Tolommo, Astronomo e Geagrafo cele-

bre , VII. 124. 128.
Tont, città dell' Europa sopra il Ponte
Eusino, luogo dell' esilio d' Ovidio,

VI. 316.
Tomiri, Regina degli Sciti, I. 316. Maniera con cui ella, secondo Erodoto, fece morire Ciro, iw.

Toricelli , Matematico , VII. 99.
Torri mobili , implegate dagli Antichi negli

assedi delle città, VI. 107.
Tosceno, ordine d' Architettura, VI. 60.
Tournejore ( De ), famoso Botanico, VII.

Tracia, provincia dell' Europa; usi mol. to singulari dei Traci, Il. too. La 'Cracia passa sotto Filippo, III. 155. Regno della Tracia dopo la morte d' Alessandro. IV. 5.

Tracedia; origine della Tragedia, III. 75, 76 Progressi della medesima, 71. II, 65. Poeti, che si distinsero nella Tragedia, III. 76, VI. 206.

Trajano; decreto di quest Imperatore ilguardo al Impanti, VI. 411. Risposta di Trajano ad una lettera di Pioto ti Gionine relativa ai Cristini, 418. Tanegi, rico di Trajano fatto dallo ttesso Pionio. 428. Colonna Trajana, 60. Traggari, città della Sicina, I. 129.

Trasibolo, Tiranno di Mileto, è assediato da Allatte, L. 255. Stratagemma, ch' egli impiega per liberarsi, 199.

Trasibolo, fratello di Gelone, regna in Siracusa dopo la morté di Jerone, II. 114. Si fa discacclare dal trono a motivo della sua crudeltà, ivi.

Trasibolo, Capo degli Ateniesi, è deposto, II. 301. Accusa Alcibiade in Atene, e lo fa deporre, 310. Lascia Arene per evitare la crudeltà del Trenta-Tiranni, 330. Ne discaccia i Tiranni, e la rimette în libertă, 33t. Trasilo, Capo degli Ateniesi, è deposto,

Trasilo, Capo degli Ateniesi, è deposto \_II. 301.

Trasimeno, lago della Toscana, celebre per la vittoria d'Annibale sopra i Romani, I. 154.

Trasone, Confidente di Geronimo, è accusato da Teodoto di complicità nella congiura tramata contra Geronimo, V. 258. E'ucciso, ivi.

Trattati; uso bizzarro di farsi i trattati fra gl' lberi e gli Sciti, II. 92. Trebbia, fiume della Lombardia, famoso

per la vittoria d'Annibale sopra i Romani, I. 152. Tremellio, soprannominato Scopa, disfà,

ed uccide un terso usurpatore del regno della Macedonia, V. s26.

Trenta; Consiglio dei Trenta stabilito in

I sparta, II. 36. Trenta trabuito in Isparta, II. 36. Trenta Thranni stabiliti in Atene da Lisandro, 312. Crudelià quivi da loro esercitate, 328. 319. Trasibolo gli discarcia da Atene, 331. Egino cercano di ristabilirsi, e sono tutti sconnati, ivi.

Trețene, città dell'Argolide, accoglie gli Atenicsi che avevano abbandonata la loro città, 11. 140.

Triario, uno del Generali di Lucullo, è disfatto da Mitridate, V. 319.
Triballi, popoli della Mesia, 111. 265.
Pretendono di dividere con Filippo il

bottho fatto sopra gli Sciti, ivi. Sono vinti da questo Principe, ivi.

Triboniano; celebre Giureconsulto, VII. 75.

Tributi; ragioni, che diedero luogo allo

Tributt; ragioni, che diedero luogo allo stabilimento del tributi, I. 342.
Trierarchi, Uffiziati Ateniesi; loro funzioni. III. 225. 226.

Terfene, figlia di Fiscone sposa Antioco Gripo, V. 177. Sacrifica alla sua gelosia Cleopatru, sua sorella, 186. Antioco di Cizico la fa morire frai tormenti, ivi. Trionfo; descrizione del trionfo presso i

Romani, VI. 199. Trofèi, eretti dagli Antichi dopo le vit. torie, III. 73, VI. 199.

Trofonio, eroe, 111. 51. Oracoll celebri di Trofonio nella Beosia, ivi.

Trogilo, porto di Siracusa, II. 273. Trogo-Pompeo, Storico Latino, VI 386. Troja, città dell' Asia presa, ed incendia-

ta dal Greci, II. 31.

Tucidide, Storico Greco; di lui nascita,
VI. 343 Di lui gusto per le Belle-Let.

VI. 343 Di lui gusto per le Belle-Let. tere, ivi. Egli intrapiende a scrivere la storia della guerra del Peloponneso, ivi. Ha l'ordine d'andar in soccorso d'Anfipoli, 3,44, 11. a50 Gli Atenleai gli fanno un deltro d'aver egli lasciato prendere quella città, e lo condannano nll' esillo, 11. ivi . VI. 345. Dopo venti anni egli tona la Atene, ivi . Si applica alla sua storia, ivi . Muore, ivi . Paralello fra Tucdidde ed Erodoto, ivi.

Tucidide, cognato di Clmone, è opposto a Pericle dalla Nobilià d'Atene, II. 193. Pericle viene a capo di fario ban-

dire, 195.

Tule (isola di), dove quasi mai non vi

è notte, IIL 33.

Tunisi, città dell' Africa, è presa da Regolo, I. 124. Serve di plasza d'armi al
Mercenari ribellatisi contra i Cartagi-

nesi, 135.

Turenne ( de ); di lui equità, e Religione, VI. 361.

Treges , Gramatico Greco , VI. 131.

## V

V Argunicjo, uno dei Luogotenenti di Crasso, separatosi dal grosso dell' esercito, è attaccato dal Parti, e perisce gioriosamente nella battaglia, V.

Varrone (C. Terenzio), Console, è vinto da Annibale nella battaglia di Canne, I. 161.

Varrone (M. Terenzio ) , Filologo , VI.

Vasti, moglie di Dario; si weda Atossa.
Ubbislicaça; modello d'ubbislicaza nell'educazione della gioventi in Isparta,
11. 38. Mezzo che si dee impiegare per
farsi ubbislica volontariamente, 46.
Ucorco, Re dell'Egitto, fabbrica Menfi.

I. 52.

Udiaste, amico di Terlteucme, lo assassina per ordine di Dario, II. 326. Statira lo fa morire nel tormenti, ivi.

Vecchiaja; rispetto che si aveva nell' Egitto

pel secchi, I. 18. Coal in Isparia, II. 46. Differenti servlij, che i vecchi possono untavia prestare allo Stato, 167. Vintidio, soldato Romano, perviene pel suo merito alle più cospicue dignia della Repubblica, V. 134. Ripara l'affronto glà sofferto dia Romani nella battaglia di Canne, e disfa i Parti in molti incontri, pri e segs.

Verità, è il fondamento del commercio fra gli tromini, III. 181. Vero nella pittura, in che consiste, VI. 94.

Verre, Pretore nella Sicilia pei Romani, toglie ad Antioco l'Asiatico un candelie-

here d'oro destinato pel Campidoglio, V. 100. Vesal, Medico Fiammingo, è il primo a

sviluppare quella che si chiama anatomia, VII. tra.

Vespe, Commedia d' Aristofane, intitolata Le Vespe, III. 85. Vespucci ( Americo ) continua le scoper-

te di Colombo, c dà il suo nome al Nuovo-Mondo , VII. 134-Vetro, pittura sopra il vetro, VI. 98.

Viaggi nel Perù e nel Nord intrapresi per ordine di Lulgi XIV., VII. 134-

Vigna, cultura delle viti, VI. 15. Profitto, che se ne retraeva nel tempo di Columella , 17.

Villa nuoya , città del Ponto; si veda

Villio è nominato Console, e fa la guer. ra a Filippo In vece di Sulpisio, IV. 277. Durante il di lui anno nulla siegue di riguardevole, 178. Egil è inviato Ambasciatore presso Antioco, e gil ricsce dl render Annibale sospetto a quel Prin-

cipe , 310. I. 180. Vini celebri nella Grecia e nell' Italia,

VI. 15.

Virgilio , Poeta Latino; di lui nascita , VI. 217. Di lui opere, ivi, e see. Egli prooura ad Orașio la conoscenza di Mecenate , 311. Di lui motte, 110. Distinzione fatta da Ou:ntiliano fra Omero e Virgllio, 293. Virginio Rufo, Tutore di Plinio Il Gio.

vine, VI. 410. Viriù ; belle massime sopra la viriù ,

VII. 60.

Virruvio, Architetto, VI. 58. Viveri : sistema praticato dagli Antichi nelle armate riguardo ai viveri, VI. 158. Ulpiano , Giureconsulto , VII. 74-

Università, di Parigi ; la Francia le deve lo stabilimento delle poste e del Messaggi , 1. 317.

Universo ; ciò che gli Antichi intendevano sotto questa voce, VII. co.

Uomo : ritratto fattone da Plinio, VI. 241. In che consiste la scienza di conoscere gli uomini, II. 390. Gli uomini sono sempre gil stessi , VI. 351. Uova; in qual guisa gli Egizi fanno nasceto i pulcini dallo uova senza farle co.

vare dalle galline , 1. 42. Urania , divinità dei Cartaginesi ; si veda

Luna . Ussiani, popolo sopra la frontiera della

Persia, soggiogato da Alessandro, 111. 360,

Utica, città dell' Africa; abbandona il partito di Cartagine, e riunisce coi Mercenarj ribelli , I. 136. E' obbligata ad arrendersi a discrezione, 138. Si abbandona ai Romani, 194. Questi la gra. tificano colle terre poste fra Cartagine ed Ippona . 101 .

ultimi templ della Republica Romana,

Abdiel, Principe Arabo, tradisce A-Lessandro Bala , V. 157. Dà in potere di Trifone, Antioco figlio d' Alessandro, 159.

Zaleuco , Legislatore presso | Locresi , II. 219. Saviezza delle di lul leggl, ivi . Zancla, città della Sicilia, II. 161. si reda Messena.

Zara, Re dell' Etlopia e dell' Egitto. fa la guerra ad Asa, Re di Gluda, ed è vinto , I. 61.

Zebina, si veda Alessandro Zebina. Zenis, Dardano, Governatore dell' Eclia sotto Farnabago, II. 363.

Zenodoro , Bibliotecario di Tolommeo Sotero in Alessandria, IV. 160. Zenone, Filosofo, Capo della Setta degli

Stoicl, VII. 17. Di lul sentimenti sopra la Dialettica, 52, Di Jul Teologia, 81, DI lui morte, 18. Zeugiti, terza classe di cittadini in Atenç,

111. 15. Zeusi, famoso Pittore antico, VI. 100. Zoippo, genero di Jerone : di lui gran credito presso di Geronimo, V. 158, Va Ambasciatore nell' Egitto, e vi resta

volontariamente, 161. Zopiro, Grande della Persla, mutila II suo corpo onde prestar servizio a Dario, II. 90. Rende questo Principe pa. drone della città di Babilonia, 91. Klcompensa, che riceve da Dario per un così gran benefizio, rvi .

Zopiro, schiavo di Peticle, e Governatore d' Alcibiade , II. 256. Zoroastro, Capo ed Istitutore della Setta dei Maghi nella Persia, 1. 358.

Zoroastro , altro Capo e Riformatore del la Setta medesima, I. 358. 359-Zorobabel, Capo de' Giudel, che tornaro. no in Gerusalemme dopo l' editto di Ciro , J. 307.

. 6.

Zosimo . Storico Greco , VI. 365,

Fine della Tavola Generale delle Maierie.

















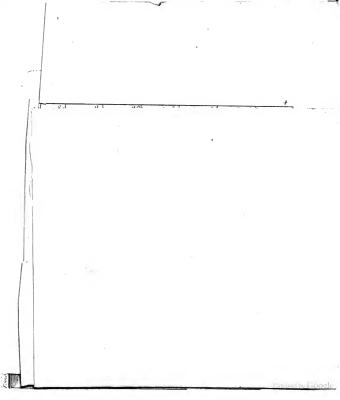

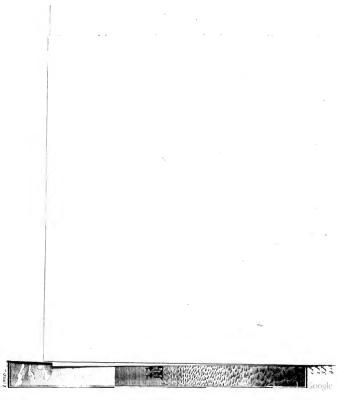





DISPOSIZIONE DEL COMBATTIMENTO NAVALE



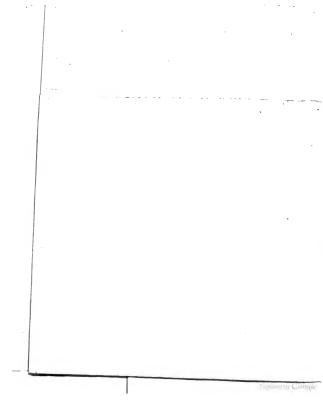



















Tomo W p 254 Z

Sognali che si danno col Fuoco



## Tomo F p. 50 PIANTE ED ELEVAZIONI CORINTO COMPOSTO DE'CINQUE ORDINI D'ARCHITETTURA Ionico Il Modulo de chie primi Onlui or divide in 12 porti e quello degl'altri tre DONIO Doruco in 18. parti TOSCANO

Quarte Cinque Ordini di Colonne imprigate nell'idachitetture anule for der temper describere de Romani, che ne fireme i primi inventori, como state formati vecenda il note, ma decel "Indehe, e agres una modernia assiste in module e retificate quarte le propose soni digili l'entre, che comune e mastiere adopte disognate el eseguiti dei divene i terdisolit.



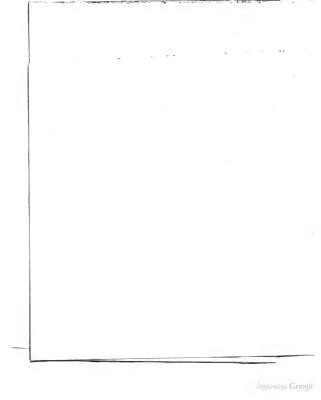







Campo de' Romani



\$1 ·\*

o \* -,

man dead suited

I Gnogle

.





